

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

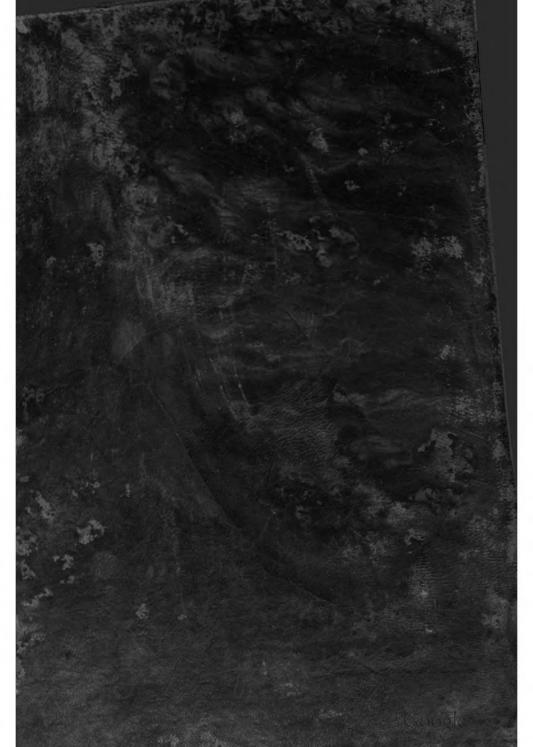







L-5-15 051618

Januario Delo Comornies

# JOANNIS DEVOTI,

# DEI ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA EPISCOPI ANANIENSIS,

### INSTITUTIONUM CANONICARUM.

LIBRI IV.

TOMUS SECUNDUS.

#### EDITIO TERTIA MATRITENSIS

A plurimis quibus anteriores scatebant mendis expurgata.

CURANTE D. JOSEPHO MARTINEZ.

MATRITI MDCCCXIX.

EXCUDEBAT MATTHBUS REPULLES
Superiorum facultate.

Se hallará en las librerías de Martinez, frente San Felipe el Real, y de Calleja, calle de Carretas. Sicut à persona B. Petri Apostoli Episcopatus sumit initium, ita necesse est, ut disciplinis competentibus Sanctitas vestra singulis ecclesiis, quid observare debeant evidenter ostendat S. Cæsarius Arelatensis Ep. ad Symmach. P. tom. 2. Concil. col. 956. Collect. Harduini edit. Paris.

# PIO SEXTO

P. O. M.

JOANNES EPISCOPUS ANANIENSIS,

FELICITATEM.

Tuis auctus, cumulatusque inmortalibus beneficiis, Pie Pontiber Optime Maxime, quid ego præstare postsum, ex quo omnes intelligant, me si non parem illis, at pro meo tamen studio meritam gratiam, debitamque retutilisse? Sine quæso pro Tua illa benignitate, facilitates que animi mirifica, ac singulari, ut qui primum viito

collectiones legum Ecclesiasticarum, quæ ab antiquissimis Ecclesiæ temporibus usque ad hanc nostram ætatem in manus hominum pervenerunt.

Sentio equidem, quam magnum mihi onus imponam, sed feram, ut potero, studio, & industria; ac Tua me imprimis, Optime, Sapientissimeque Pontifex, reficiet, & recreabit auctoritas. Nam tuis fretus auspiciis! quid ego rem à me confici posse diffidam? Imo vero alacri, erectoque animo hunc laborem suscipiam, neque eum in ipso cursu fractum & abjectum esse pa-! tietur ea cogitatio, quæ semper in memoria hærebit, quod opus hoc Pir Sexri nomine insignitum in lucem prodire debebit. Quis enim despondere animo poterit fultus auspiciis Pontificis vere Maximi, cujus virtutes egregias, ac prope divinas, omnes cum admiratione suspiciunt, & de cujus laudibus nulla unquam ætas conticescet? Accipe interim, ac dignare Patrocinio tuo alterum hune Canonicarum Institutionum librum, quem nunc iterum novis curis auctum; & recognitum: emitto, mihique, pedibus advoluto Tuis, Apostolicam Benedictonem attribue.

property of the contract of

Sign that place with the second of the control of the

\* - (n \* 1 ) |

APPROBATIONES QUE HUIC OPERI IN SECUNDA EDITIONE ROMANA REDDITTE FUERUNT.

Perlegi diligenter quæ in alterum hoc volumen Institutionum Canonicorum præstantissimus autor V. Cl. Joannes Devoti Episcopus Ananiensis addidit nova: eaque cum rerum tractarum pondere, tum sermonis perspicuitate & nitere adeo se mihi commendarunt, ut nullus dubitem quin opus egregium his accesionibus ditatum, & ecclesiasticæ juventuti summopere profuturum, auctorique suo gloriæ cumulum sit allaturum. Dabam Romæ Idibus Februariis 1793.

D. Coppola Proton. Apostolicus, & S. Rit. Congr. Secretarius.

Canonicarum Institutionum Volumen alterum à Cl. V. Joanne Devoti Ananiensium Episcopo emendatum, auctumque maxime, literatum, aci Religionis bono Typis denuo vulgatum iri testor plane que confirmo. Dabam Romæ ex Collegio Germanico III. Idus Januarii 1793.

J. Castillionæus Proton. Apost. Apostolicæ Pænit. Literarum Corrector, & S. Congr. Boni Regiminis à Secretis.

CL. Virum Joannem Devotum, nunc Præsulem Anagninum propter solidam rei Ecclesiasticæ peritiam, elegantiam, eruditionem, methodum illis omnibus, qui elementa Juris Canonici tipis evulgarunt, palmam præripuisse, maxime ex secundo hoc Institutionum Canonicarum, repetitæ & locupletatæ prælectionis volumine, quod mandante Reverendissimo P. S. Palatti Apostolici Magistro attente perlegi, & in quo nihil reperi, quod ab Ortodoxæ Religionis decretis, reetaque morum institutione discrepet, confidentissime affirmo. Dabam Romæ ex Magna Curia Innocentiana IV. Kal. Martii MDCCXIII.

N. Riganti Majoris Præsid. Abb. & A. C. in Civilibus Locumtenens.

LyTores siaciniIMPRIMATUR.

Anchicasca bisicera execultum

20 de mais cande

er piane que confirmo. Da-

Si videbitur Rmo. Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro.

F. X. Passeri Vicesgerens.

## IMPRIMATUR.

Fr. Th. Vincentius pani, Ord. Præd. Sacri Palatii Apost. Magister.

# LIBER II.

#### TITULUS I.

#### DE RERUM DIVISIONE.

S. I. & II. Res ecclesiastica quid? ejus partitio.

#### §. 1.

Alter hic liber pertinet ad res ecclesiasticas, quarum latissime patet nomen. Nam quidquid est in Ecclesia extra personas, & judicia, id rei nomine comprehendimus. Sunt autem res ecclesiasticæ, quas Jus canonicum respicit, vel spirituales, vel temporales. Spirituales sunt, quæ ad ani marum salutem, æternamque earum beatitatem, tamquam ad finem, & terminum, totæ referuntur; atque huc spectant sacramenta, preces, jejunia, dies festi, indulgentia, cetera generis ejusdem. Pertinent etiam ad spirituales res sacræ, quæ scilicet Deo, & religioni sunt consecratæ, ut divinus cultus exerceatur, veluti ecclesiæ, sacraque vasa, & ornamenta; itemque res religiosæ domus scilicet, & loca, in quibus vel Regulares vitam traducunt, vel pauperes, atque ægroti curantur, vel fidelium cadavera sepeliuntur. Res temporales ecclesiasticæ sunt reditus, & fundi ecclesiarum, quibus aluntur clerici, & pauperes, omniaque ad Religionis usum necessaria comparantur (1).

<sup>(</sup>t) Ecclesiastica quidem prædia aliquando spiritualia dicuntur, non quod ea revera sint, quæ nobis hoc loco spiritualia esse dixinus, sed quod espiritualibus inserviunt, & eo reseruntur.

<sup>\$.</sup> II. De spiritualibus agentes non dicemus de gratia, fide, charitate, ceterisque virtutibus, quæ sunt anima Christianæ Religionis, quoniam ad Theologos pertinet tota hæc disputatio. Nos de hiis agemus, quæ propria Jusis Canonici Tomo II.

sunt; & ordiemur à Sacramentis, quæ Christus Dominus ad æternam hominum salutem instituit.

#### TITULUS II.

#### DE SACRAMENTIS.

I. Sacramentum quid?

II. Vis, & natura sacramenti.

III. Antiquorem sacramentorum à novis diversitas.

IV. Divisio Sacramentorum Legis veteris.

V. Sacramentorum novæ Legis numerus.

VI. & VII. Eorum materia, & forma.

VIII. Gratia & character.

IX. Gratia ex opere operato procedit.

X. Sacramenta vivorum, & mor-

tuorum.

XI. Quæ sacramenta characterem imprimant?

XII. Sacramenta alia necessaria, alia singulis non necessaria.

XIII. & XIV. Sacramentorum Minister.

XV. & XVI. Ejus intentio qualie esse debeat?

XVII. Intentio suscipientis sacra-

XVIII. ad XX. Ritus & ceremoniæ sacramentorum.

#### §. I.

Sacramenti in re cum Civili, cum Ecclesiastica multiplex significatio est. Nam & jusjurandum (1), & pecunia, quam olim litigantes apud Pontificem, aut in æde sacra deponebant (2), & arcanum (3), atque mysterium (4), & interdum etiam sacer quilibet ritus, ac cæremonia sacramentum appellatur (5). Nos hoc loco sacramentum dicimus invisibilis gratiæ visibile signum ad santificationem nostram divinitus institutum (6).

(v) Auth. Sacramenta puberum Cod. Si advers. vendit. Hinc jusjurandum, quo milites sua Imperatori fidem obligabant; sacramentum militare, & milites ipsi sacramento obstricti dicebantur Leg. 8. ff. de Accusation., Leg. 11. ff. Ad. L. Jul. de Adulter., Leg. 13. de Re militar., Leg. 14. ff. de His que ut indign., Leg. 8. §. 1. Cod. ad L. Jul. Majest.

(2) Litigantes initio judicii certam pecuniæ vim apud Pontificem. aut in æde sacra deponebant ea lege, ut victor, peracto judicio, suam repeteret, victus autem poenæ causa erario relinqueret. Unde & hæc

pecunia deposita, & inita super ea stipulatio sacramentum dicebatur.

Confer Jacobum Gutherum de Jur. Pontific. lib. 4. cap. 21.

(3) Apostolus ad Ephesios IX. 11. ut notum faceret, inquit, sacramentum voluntatis sua. Tob. XII. 7. sacramentum regis abscondere bonum est: & Daniel c. 11. v. 18. ut quarerent misericordiam à facie Dei cali super sacramento isto.

(4) Apostolus ad Colossens. I. 27. incarnationem Christi Domini appellat sacramentum. S. Augustinus Serm. 227. col. 973. tom. 5. edit. Maurin. Venet. 1731. memorat exorcismi sacramentum, & lib. 2. de Peccator. merit. & remiss. cap. 26. col. 62. tom. 10. panem benedictum, & salem catechumenis dari solitum sacramentum vocat; quo eodem verbo utitur Concilium Carthaginense III. Can. 5. apud. Labbæum tom. 2. col. 1402. ed. Venet. Similiter S. Paulinus Ep. 50. num. 4. & 15. col. 288. & 294. edit. Muratorii Veronæ mysterium sacramentum appellat.

(5) Ita orationis Dominice sacramenta dixisse videtur S. Cyprianus de Orat. Dominic. pag. 189. ed. Rigaltii Paris. 1666. Communes christianorum preces in divinis celebrandis officiis similiter à Patribus dicte sunt sacramenta; & huc spectat S. Ambrosius lib. 3. de Virgin. cap. 3.

som. 3. col. 212. ed. Maurin. Venet. 1751.

- (6) Denisitionem huic simillimam Augustini nomine proponit Gratianus in Can. 32. dist. 2. de Consecr. Sacramentum, inquit, est invisibilis gratiæ visivilis forma; quæ desinitio his concepta verbis apud Augustinum nusquam extat; sed tamen, ut in eum locum monent Romani Correctores, ex Augustini verbis in lib. de Catechiz rud. cap. 26. col. 293. t. 6. ed. indic. desumpta est. Explicatius Catechismus Romanus p. 1. c. 1. num. 11. sacramentum desinit, rem sensibus subjectam, quæ ex Dei institutione sanctitatis, & justitiæ tum significandæ tum efficiendæ vim habet.
- §. II. Tria igitur sunt, quæ ad sacramentum pertinent, divina institutio, visibile signum, & invisibilis gratia, quæ externo illo signo confertur, & designatur. Nam summus dominator, & artifex rerum Deus, ut quæ occulta ejus virtute efficiuntur, facilius imbecillitas, fragilitasque humani generis intelligeret, eam ipsam virtutem declaravit signis quæ sub sensus cadunt (1), eaque esse voluit quasi pignora divinarum promissionum (2), & remedia ad animarum salutem vel tuendam, vel recuperandam (3), & vincula christianæ societatis, notasque, & symbola, quibus ejus fidem testatam faceremus (4), quibusque fideles internoscerentur (5).
- (1) Præclare S. Joannes Chrysostomus Hom. 82. in Matth. num. 4. pag. 787. tom. 7. ed. Montfauconnii Paris. 1727. Si incorporeus, inquit, esses, nuda sibi ille, & incorporea dona tribuisset; sed quia corpori

conjucta est anima, in sensibilibus spiritualia tibi largitur.

(2) Egregie Catechismus Romanus par. 2. cap. 1. n. 14. Quemadmodum, inquit, in veteri testamento Deus fecerat, ut magni alicujus
promissi constantiam signis testificaretur; ita etiam in nova lege Christus
Salvator noster cum nobis peccatorum veniam, cælestem gratiam, Spiritus
Sancti communicationem pollicitus est, quædam signa oculis, & sensibus
subjecta instituit, quibus eum quasi pignoribus obligatum haberemus, atque ita sidelem in promissis suturum dubitare numquam possemus.

(3) Confer S. Ambrosium de Sacram. opp. tom. 3. pag. 440. edit. Mau-

rin. Venet. 1751.

(4) Sacramentis enim fidem nostram in hominum conspectu declarare, atque omnibus illustrem, ac manifestam facere videmur; & hue spectat Apostolus ad Roman. X. 10. Corde creditur ad justitiam, ore au-

tem confessio fit ad salutem.

(5) In nullum nomen religionis, inquit S. Augustinus contra Faustum lib. 19. cap. 11. col. 319. tom. 8. edit. indic., sive verum, seu falsum, coagulari homines possunt, nisi aliquo signaculorum, vel sacramentorum visibilium consortio colligentur. Utrumque igitur præstant novæ legis sacramenta; scilicet & fideles ab infidelibus distinguunt, & ipsos fideles inter se santo quodam vinculo conjungunt.

§. III. Sua etiam sacramenta habuit vetus Testamentum, eaque umbræ, & figure erant venturi Servatoris; verum sacramenta novæ legis Christum jam natum exhibent (1). Scilicet tantum fide in Christum servari homines possunt (2). Itaque, ut hanc fidem sustineret, abundans misericordia, & clementia Deus instituit sacramenta, quæ vel venturum Christum adumbrarent; vel jam natum ostenderent; & vero tum ante, tum post Christi adventum fides in Servatorem illustrius excitari, foverique non poterat, quam externis signis, quibus homines fidem suam manifestam facerent.

(1) Sacramenta novi testamenti, inquit S. Augustinus in Psalm. 73. col. 769. tom. 4. opp. cit. ed. Venet., dant salutem, sacramenta veteris

testamenti promiserunt Salvatorem.

(2) Apostolus II. ad Corinth. V. 19., & ad Galat. II. 16. Itaque ab exordio generis humani, inquit Augustinus Ep. 102. ad Deogratius col. 277. tom. 2. indic. edit., quicumque in eum (Christum) crediderant, eumque utcumque intellexerunt, & secundum ejus præcepta pie, & juste vinerunt, quandolibet, & ubilibet fuetint, & per eum procul dubio salvi facti sunt. Confer eumdem S. Augustinum ad Bonifacium contr. duas epist. Pelagian. lib. 3. cap. 4. col. 450. tom. 10., & de nuptiis & concupiscen. lib. 2. cap. 11. col. 313. eod. tom. 10. S. Ignatium martyrem Ep. ad Mugnes apud Cotelerium pag. 153. tom. 2. PP. Apostolic. edit. Amstelædami 1724,

- §. IV. Sacramentorum legis Mosaicæ multiplex erat genus. Quædam enim pertinebant ad consecrationem, sive institutionem populi, aut ministrorum in cultu Dei, ut circumisio, & Sacerdotum consecratio; quædam sacrarum rerum usu constabant, ut agni Paschalis in azymis comestio quoad populum, oblatio victimarum, esus propositionis, &c. quoad Sacerdotes; quædam denique erant, per quæ divini cultus impedimenta removebantur, nimirum legales sordes, & crimina, ut purificationes, ac lustrationes & sacrificia piacularia, præsertim, vaccæ rufæ & hirci emissarii (1). Verum hæc sacramenta Hebræis tantum divina lege erant necessaria, non item reliquis gentibus, quæ etiam sine his externis signis æternam salutem consequi poterant, modo cum aliqua Mediatoris fide legem naturalem observarent (2).
- (1) Divisionem hanc sacramentorum antiquæ Legis tradit S. Thom. 1. 1. quæst. 102. art. 5. Consule Natalem Alexandrum Histor. Eccles. in IV. mundi ætatem dissert. 3. art. 4. tom. 1. pag. 361. edit. Venet. 1776. De hirco emissario vide Levit. c. XVI. v. 7. & seq. ibique Calmetum in Comment.
- (2) Vide S. Augustinum de Civit. Dei lib. 18. cap. 47. col. 530. tom. 7. opp. ed. Maurin. Venet. 1732. Theodoretum Interrog. 68. in Genes. opp. tom. 1. pag. 53. edit. Paris. 1642., S. Gregorium M. Præfat. in lib. Job. col. 9. tom. 1. opp. edit. Maurin. Paris. 1705. lisdem tamen judaicis sacramentis tenebantur etiam Proselyti. Fxod. XII. 48. advenæ scilicet, qui ex gentibus ad Judæos transiverant.
- S. V. Sublatis Christi morte sacramentis, & cæremoniis Hebræorum, quoniam cessare oportebat umbras adventi ejus, quem figurabant (1), christiana sacramenta, jam nati Mediatoris symbola, Christus Dominus instituit. Ea vero septem numero sunt, scilicet, Baptismus, Confirmatio, Pœnitentia, Eucharistia, Extrema-Unctio, Ordo Matrimonium (3). Quæ singula vera esse Catholicæ Ecclesiæ sacramenta, nec plura, quam septem hæc, à Christo esse instituta, explorata fidei doctrina est (3).
  - (1) Prima sacramenta, inquid Augustinus contra Faustum lib. 19.

cap. 13. col. 320. tom. 8. laud. edit., que celebrabantur, V observabantur ex lege, prænuntiativa erant Christi venturi. Itaque hæc sacramenta ideo sunt ablata, quia ea suo adventu Christus implevit, uti pergit Augustinus loc. eit., que eum suo adventu Christus implevisset, ablata sunt, V ideo ablata, quia impleta... V alia sunt instituta virtute majora, utilitate meliora, numero pauciora. Quod etiam tradit lib. de Vera Relig. cap. 17. tom. 1. col. 758., de Doctrina Christi. lib. 3. cap. 9. tom. 3. par. 1. col. 49., V Ep. 54. tom. 2. col. 124.

(2) Concilium Tridentinum Sess. 7. can. 1. de Sacrament.

- (3) Late de hoe catholicæ fidei dogmate contra Lutheranos, Calvinianos, ceterosque hæreticos disputant Jueninius de Sacram. dissert. 1. de Sacram. in gener. quest. 2. cap. 4., Drouvenius de Re Sacrament. lib. 1. quest. 3. cap. 2., aliique Scriptores rerum Theologicarum.
- §. VI. Jam duabus veluti partibus constant sacramenta, signo sensibili, quod sensibus subjicitur, & re invisibili quæ sensus fugit. Signum sensibile constat ex materia, hoc est ex re, qua conficitur sacramentum, & ex forma, nimirum ex verbis, quæ in eo conferendo adhibentur (1). Atque in hoc ritu, qui ex rebus, & verbis divina auctoritate conficitur, sacramentum consistit, cum res à verbis sejunctæ sacramenta non sint, sed per verba ad sacrum usum determinentur (2).
- (1) Voces materia, & forma ex Peripatetica philosophia arreptæ sunt, atque eas primus usurpasse videtur Guillelmus Antisiodorensis, qui sæculo XIII. vitæ usura fruebatur: eum postea sequuti sunt Alexander de Hales, Albertus M., D. Thomas, ac denique Ecclesia universa. Ante hoc tempus in sacramentis res, & verba distinguebantur. Ita Tertulianus de Præscript. cap. 40. pag. 216. ed. Venet. 1744. ait, dæmonem in suis idolorum mysteriis res sacramentorum divinorum æmulari. Dicebantur etiam communiter mystica symbola, sacra signa, Religionis initia, seu initiationes, & sacramenta. Paulo distinctius interdum designabantur per elementum, & verbum; quo sensu Augustinus in Can. 54. c. 1. q. 1. ajebat: accedit verbum ad elementum, & fit sacramentum. Sed primum Latinos, postea Græcos vocabula illa materiam & formam usurpasse ostendit Morinus de Sacr. ordinat. part. 3. exerc. 1. cap. 3.

(2) Detrahe verbum, inquit Augustinus in Can. 54. c. 1. q. 1., U quid est aqua, nisi aqua? Accedit verbum ad clementum, W fit sacra-

mentum.

§. VII. Materia vel remota, vel proxima est. Remotam dicimus rem ipsam, quam in conferendo Sacramento adhi-

bemus, qualis est aqua, oleum &c.; proximam vocamus ipsum rei usum, uti est ablutio, unctio &c. Forma aut pura, sive absoluta est, aut conditionalis. Hæc in iis sacramentis adhibetur, quæ iterari non possunt, cum incertum est rectene collata fuerint, an secus (1).

(1) Conditionalis formæ expressa mentio primum occurrit VIII. sæculo in statutis S. Bonifacii Episcopi Mog untini, quæ condita sunt circa annum 745., extantque apud D' Acher ium Spicileg. tom. 1. cap. 28. pag. 508. edit. Paris. 1723. itemque in Capitularibus Caroli M. apud Baluzium Ilb. 6. cap. 184. t. 1. col. 638. edit. Venet. 1772. unde idem decretum excerpsit, suæque canonum collectioni tit. 11. cap. 17. adjecit Isaac Episcopus Lingonensis apud Harduinum Collect Concil. tom. 5. col. 447. edit. Paris. Ex quo recte colligit Edmundus Martenius de Antiquis Eccles. Ritib. tom. 1. lib. 1. cap. 1. art. 16. num. 10. pag. 59. edit. Antuerpiæ seu Venet. 1763. quantum à vero aberraverint, qui conditionalem hanc formam primum á Scholasticis inventam, atque in Ecclesiam invectam putarunt, cum ea revera multo ante Scholasticorum ztatem adhiberetur. Ante szculum VIII. sacramenta, quæ repeti nequeunt, nulla adjecta expressa conditione repetebantur, cum plane incertum erat, collata ne, & an recte collata suissent. Non inde tamen confici potest, quod aliquibus visum est, antiquam Ecclesiam sine ulla prorsus conditione conferre consuevisse sacramenta, quæ iterari non possunt. Non erat quidem disertis verbis concepta conditio, quæ tan. tum VIII. sæculo expressa esse copit, sed erat tamen conditio tacita, quæ eodem redibat; & Ecclesia, quæ semper rebaptizantium hæresim damnavit, baptismum repeti voluit, quatenus non constaret, num collatus, aut num recte collatus fuisset. Nam non monstratur iteratum, quod non certis indiciis ostenditur rite peractum, uti loquitur S. Gregorius M. Ep. 17. lib. 14. ad. Felic. col. 1279. opp. tom. 2. ed. Maurin. Paris. 1705. Quod ante Gregorium docuerat. S. Cyprianus Ep. 69. ad Magnum pag. 297. edit. Amstelædami 1700., cum de vi baptismi clinicorum per aspersionem dati interrogatus fuisset , itemque S. Leo M. Ep. 139. pag. 490. part. 2. opp. edit. Rom. 1755., & Patres Concilii Carthaginensis V., qui, cum quæreretur, quid agendum esset de pueris, qui num baptizati essent, nemo certo sciebat, responderunt Can. 6. col. 987. tom. 1. collect. Harduini, absque ullo scrupulo eos esse haptizandos, ne ista trepidatio eos faciat sacramentorum purgatione privari. Placuit hæc canonis verba describere, ut facile deprehendatur error Auctoris Delectus actor. Eccles, univers. qui in notis ad eumdem Canon. tom. 2. col. 169. Lugduni 1706. trepidationem, W dubitationem interpretatur conditionem, quasi omnis conditio à Carthaginensibus Patribus rejecta fuerit. Trepidatio, & dubitatio Patribus est incertus ancepsque animus, propter quem illam ad synodum controversiam detulerant, qui dubitabant, num in illo rerum discrimine baptismum repetere aporteret. Evellunt hune scrupulum Concilii Patres

ajentes, baptismum esse repetendum, ne ista trepidatio ( quod certe de conditione intelligi nequit) eos faciat sacramentorum purgatione privari. Idem quoque de iisdem infantibus respondit Gregorius II. Epist. 2. num. 9. col. 1859. tom. 3. collect. concil. Harduini. Ecclesia igitur, cum eorum baptismum repeti volebat, & simul etiam damnabat hæresim rebaptizantium, non aliter illud fieri voluit, quam cum tacita, animoque retenta conditione: si non es baptizatus. Quæ conditio, uti dixi, sæculo VIII. verbis expressa esse coepit, eamque disciplinam sua jam ætate multis in locis receptam probavit, & ubique servari jussit Alexander III. in cap. 2. de Baptismo, ac denique confirmavit Joannes XXII. apud Raynaldum ad unn. 1333. num. 42. tom. 5. pag. 566. edit. Luce 1750. Nunc igitur conditionalis forma adhibetur in sacramentis, que iterari non possunt; verum ea non temere, & inconsulto adhibenda est, sed cum adest probabilis dubitatio, ac re primum cognita, & quæsita diligenter, uti monet Catechismus Romanus part. 2. cap. 2. num. 57. Confer Benedictum XIV., qui ea de re late aisserit in Instit. Eccles. Instit. 8. V 84., W de Synod. Dieces. lib. cap. 6. Disputant Thologi, num etiam in sacramento poenitentiæ conditionalis absolutio tribui possit, cum seilicet incertum est, num minister necesaria verba pronunciaverit, aut num is, qui absolutionem obtinet, ad eam suscipiendam aptus, & idon us sit. Hujus conditionalis formæ in sacramento pœnitentiæ initium plerique repetunt à sæculo XVI., sed revera ejus est expressa mentio apul Joannem Gersonium, qui ineunte sæculo XV. vitam agebat in tractit. de Schismate pag. 79., de Unit. Eccles. pag. 118. in Responsion. ad interrogat. Chartusian. pag. 461. tom. 2. opp. edit. Antuerpie 1706. Vide Jueninium de Sacramen. dissert. 1. de Sacram. in gener. quæst. 3. cap. 5. art. 2. Tournelyum Prælect. theolog. tom. 7. de Sacram. in gener. quæst. 1. art. 4. concl. 2., & Benedictum XIV. de Synod. diaces. lib. 7. cap. 15. qui de ea re copiose disputant.

§. VIII. Res invisibiles, quas signa illa externa significant, & continent, duæ præcipuæ sunt, gratia, & character. Gratia communis est omnibus sacramentis. Nam quisquis ea rite, & recte suscipit, hoc est, nullo posito aut contrariæ voluntatis, aut gravæ dispositionis obice, is gratiam accipit, quam Theologi sanctificantem apellant Hæc autem non solum peccata remitit; sed justificat, & renovat interiorem hominem, qui ex injusto fit justus, & ex inimico amicus Dei, ut sit hæres secundum spem vitæ æternæ, uti docet Synodus Tridentina (1).

<sup>(1)</sup> Sess. 6. de Justificat. cap. 7.

§. IX. Gratiam sacramenta conferent suapte vi, & natura, sive, ut inquient Theologi, ex opere operato (1). Itaque non ex meritis suscipientis, aut conferentis sacramentum vis ejus æstimatur, sed ea tota profluit à Christo, qui per ipsum opus, quod Minister rite conficit, divinam gratiam hominibus tribui voluit (2). Qua in re sacramenta novæ Legis valde different à veteribus, quæ tantum Mediatoris fidem sustinebant, cum salus esset à fide suscipientium, aut parentum, neque sua vi gratiam conferebant (3).

(1) Conc. Tridentinum sess. 7. de Sacramen. can. 8.

(2) S. Augustinus lib. 4. contr. Crescon. cap. 16. col. 493. opp. tom. 9. ed. Venet. 1733. non eorum meritis docet, à quibus ministratur, aut eorum, quibus ministratur, constare baptismum, sed propria sanctitate, atque veritate propter eum à quo institutus est. Eadem habet Anastasius P. Ep. ad Anastas. Imper. cap. 8. pag. 274. apud Pithoeum Cod. Canon. Paris. 1687. Consentiunt Græci, & Latini Patres, quos cumulat Drouvenius de Re Sacramen. quæst. 4. cap. 1. Ecclesia, ut hæc catholica veritas planius populo fideli proponeretur, invenit vocabulum operis operati, quo circa ætatem D. Thomæ Aquinatis uti cæpit. Disputant vero inter se Thomistæ et Scotistæ de modo, quo sacramenta gratiam elargiuntur. Illi nimirum sacramenta causam physicam gratiæ esse contendunt, hi vero tantum causam moralem, hoc est non ipsis sacramentis velut inditam esse gratiam, sed per ea moveri Deum ad gratiam elargiendam; excepta Eucharistia, quæ ex se gratiam effundit, quoniam ipsum gratiarum fontem Christum continet.

(3) Apostolus ad Galat. IX. 9. vetera sacramenta infirma, & ege-

na elementa vocat.

- §. X. Non eodem modo sese gratia explicat in omnibus sacramentis. Nam quædam hominem mortuum veneno peccatorum excitant, & revocant ad vitam spiritualem, uti sunt Baptismus, & Pœnitentia, quæ conferunt primam gratiam, & mortuorum sacramenta appellantur. Reliqua sacramenta vivorum dicuntur, quod dantur iis, qui vivi sunt gratiæ, eaque superfundunt gratiam secundam, prioris incrementum, & robur.
- §. XI. Præter gratiam, quæ communis est omnibus sacramentis, quædam sunt, quæ conferunt etiam characterem, hoc est notam quamdam impressam, & insculptam animo, quæ deleri non potest (1). Hujusmodi sunt Baptismus, Confirmatio, Ordo, per quæ sacramenta fixa, certaque nota ef-Tomo II.

ficimur aut Dei filii, aut Christi milites, aut christianæ religionis ministri, ac sacerdotes. Et quia character semel animo impressus semper manet, ideirco tria hæc sacramenta nefas est iterare; iterantur cætera, quæ non imprimunt characterem.

- (1) Concilium Tridentinum gess. 7. can. 9. de Sacramen. Hujus signi, & characteris satis perspicue meminit Apostolus II. ad Corinth. 1. 21. & 22. Qui unxit nos Deus, ait, qui & signavit nos, & dedit pignus Spiritus in cordibus nostris: & ad Ephesios 1. 14. IV. 30. In quo & credentes, inquit, signati estis Spiritu promissionis sancto, qui est pignus hereditatis nostræ in redemptionem acquisitionis, in laudem gloriæ ipsius.... Nolite contristare Spiritum Sanctum Dei , in quo signati estis in diem redemptionis. Apostolicam hanc doctrinam explicatius tradiderunt antiqui Patres præsertim S. Hermas Pastor lib. 3. Simil. 9. num. 16. apud Cotelerium PP. Apostol. pag. 120. tom. 1. edit. Ams. telædami 1724. S. Cyprianus Ep. 68. p. 258. ed. Amstelæd. 1700., S. Cyrillus Hierosolymitanus Cateches. 17. num. 35. pag. 282., & Procatech. num. 16. pag. 12. edit. Paris. 1720. quorum primus baptismum sigillum filit Dei, alter signum Dei, postremus signaculum sanctum, & indelebile appellat. Diserte etiam S. Epiphanius Hæres. 8. lib. 1. n. 6. tom. 1. pag. 19. edit. Colonia 1682. S. Basilius in Exhort. ad Baptism. hom. 13. t. 2. p. 117. edit. Montfaucon. Paris. 1721., & Joannes Damascenus de Fid. orthodox. lib. cap. 9. 4. opp. tom. 1. pag. 261. edit. Lequienii Venet. 1748., S. Ambrosius de Spiritu S. lib. 1. cap. 6. num. 79. opp. tom. 4. col. 22. ed. Maurin. Venet. 1751., & S. Augustinus de Baptism. lib. 1. cap. 1. col. 79. & lib. 6. cap. 1. col. 161. lib. 2. contr. epistol. Parmenian. cap. 13. col. 44. & 45. V in Sermon. ad Cæsareen. Eccles. plebem. num. 4. col. 620. opp. tom. 9. edit. Maurin. Venet. 1733. memorant characterem dominicum, seu sacramentalem, per quem Christiani distinguuntur. Falsus igitur est Van-Espenius par: 2. Jur. eccles. tit. 1. de Sacram. in gener. cap. 1. num. 11. & 13. cum apud Patres, aut in antiquis canonibus de hoc charactere nihil solide occurrere assevetat, adeo ut antiqui scholastici, cum pro charactere pugnarunt, tantum niti potuerint Decretali Innocentii III. in cap. 3. de Baptismo, qua expresse definitum est, Bapsismo imprimi characterem.
  - §. XII. Rursus alia sacramenta singulis sunt necessaria vel omnino, necessitate medii, ut inquiunt, ita ut sine illis nemo æternam salutem consequi possit, qualia sunt Baptismus, qui necessarius est omnibus, ac Pœnitentia, quæ est necessaria iis, qui post Baptismum crimen aliquod perpetrarunt; vel sola necessitate præcepti, quo fit ut contem-

ni quidem, aut oblata refutari sine animæ detrimento nequeant, at, eorum suscipiendorum non oblato loco, impune omitantur. Hujusmodi sunt Confirmatio, Eucharistia, & Extrema Unctio. Reliqua duo sacramenta; Ordo scilicet, & Matrimonium, necessaria quidem sunt universo corpori. Ecclesiæ, non tamen singulis, cum nulla necessitas cogat singulos homines aut ordines suscipere, aut nuptias conciliare (1).

- (1) Conc. Tridentinum sess. 7. can. 4. de Sacram.
- §. XIII. Omnia sacramenta ministrum postulant, & subjectum, illum scilicet, qui ea conferat, & illum, qui ea suscipiat. Utrumque soli homines præstant (1); sed non omnis homo ea conferendi habet potestatem, verum ii tantum, quibus id munus divina, & ecclesiastica auctoritate datum est (2). Generatim sacramenta conferre Episcoporum est, & Sacerdotum. Quædam tamen exigunt ministrum consecratum, quædam ministrum quemlibet habere possunt (3) Consecratum ministrum sacramenta omnia postulant, excepto Baptismo, qui à quocumque collatus valet (4), & excepto matrimonio, si vera est opinio illorum, qui putant, ejus ministros esse ipsos contrahentes (5).
- (1) Quæsitum est in scholis, num soli viatores homines, an etiam Cælites, atque Angeli sacramentorum ministri sint? Certe viatoribus tantum hominibus id munus à Christo datum, sacræ literæ ostendunt, quod præ cæteris animadvertit Chrysostomus de Sacerdoi. lib. 3. num. 5. app. tom. 1. pag. 383. edit. Montfauconii Paris. 1718. ideoque ab eo ministerio Cælites, atque Angelos exclusos habere debemus; quamquam uti docet D. Thomas par. 3. quæst. 64. art. 7., possit Deus, ubi velit, etiam Angelis estraordinem hoc munus committere.

(2) Concilium Tridentinum sess. 7. can. 10. de Sacram.

(3) Discriminis ejus causas accurate, cum primis, enucleateque nuper illustravit V. Cl. Fr. Hermanus Dominicus Christianopolus Ord. Præd. in libro della Nullità delle assoluzioni ne casi riservati cap. 2. sect. 1. §. 3. pag. 142. seq.

(4) Can. 21. 23. 24. de Consecr. dist. 4.

- (5) De hac quæstione suus erit agendi locus paulo post, cum de matrimonio disputabimus.
  - §. XIV. In conficiendis sacramentis Ministris media tan-

tum salutis exhibent, & tractant, neque suam gerunt personam, sed Christi, qui eadem instituit, & à quo vis eorum procedit (1). Quare sive bonis, sive pravis imbuti sint moribus, sacramenta conficiunt, & conferunt, modo id faciant, quod in sacro illo explendo munere catholica Ecclesia fieri jubet. Hinc mali ministri sibi quidem æternam perniciem, & mortem afferunt, cum sancta tractant impure, sed impedire non possunt fructum gratiæ, qua donantur, qui sacramenta recte suscipiunt (2).

(1) Concilium Trident. Sess. 7. de Sacram. can. 12. & Sess. 7. de Baptism. can. 4. Magnum quidem est baptisma, inquit S. Joan. Chrysostomus Hom. 3. in 1. ad Corinth. n. 2. pag. 18. tom. 10. ed. Paris. 1732., sed non illud magnum facit is, qui baptizat; sed qui in baptismate invocatur. Confer. etiam S. Augustinum de Baptismo Contr. Donat. lib. 3. cap. 10. col. 113. & contr. Crescon. lib. 3. cap. 8. col. 439. tom. 9. ed. Venet. 1733., & S. Gregorium Nazianzenum Orat. 40. in S. Baptisma p. 656. tom. 1. opp. ed. Paris. an. 1690. Atque huc speciat S. Joannes I. 33., & S. Paulus I. ad Corinth. I. 11. & seq. & III. 4. & seq.

(2) Memento ergo, ait Angustinus lib. 2. Contr. liter. Petil. cap. 47. col. 253, tom. 9., Sacramentis Dei nihil obesse mores malorum hominum, quo illa vel omnino non sint, vel minus sancta sint. Et tract. 5. in Joan. num. 18. tom. 3. part. 2. col. 328. opp. ed. Venet. cit. Dedit baptismum, inquit, Judas & non baptizatum est post Judam, dedit Joannes, & baptizatum est post Joannem. Quia si datus est à Juda baptismus, Christi erat; qui autem à Joanne datus est, Joannis erat; non Judam Joanni, sed baptismum Christi, etium per Juda manus datum, baptismo Joannis, etiam per manus Joannis dato, recte praponimus. Atque hæc causa erroris fuit. Novatianis, Donatistis, S. Cypriano, & cæteris, quod non distinguentes externum sacramenti opus humanum ab interno effectu divino, perpetam existimarunt, effectum sacramenti necessarium ab homine ministrante, non à sanctificante Deo procedere, uti observat Augustinus de Baptism.contr. Donatist. lib. 6. cap. 1. col. 161. tom. 9. edit. indic.

Ministri sanctitate, postulant tamen ejus intentionem, hoc est deliberatam voluntatem id, quod agitur, conficiendi(1). Quem intentionem scholæ triplicem faciunt, actualem, quæ præsto est, cum ad id, quod agimus, animum appellimus, & nihil omnino aliud cogitamus; virtualem, quæ adesse dicitur, cum ad aliquid primum animum adjunximus, neque

postea voluntatem hanc revocavimus, sed adhuc in ea perseveramus, licet aliud cogitemus, cum rem ipsam agimus; denique habitualem, quam habet, qui nulla animi deliberatione, sed tantum consuetudine proclivis ad sacrum ministerium, atque alio distracto animo sacramentum administrat. Sane actualis voluntas efficacissima est, virtualis sufficit ad vim sacramenti, habitualis autem plane inutilis est (2).

- (1) Conc. Tridentinum Sess. 7. can. 11. de Sacram.
- (2) S. Thomas part. 3. quest. 64. art. 8. sufficere ait habitualem intentionem ad perfectionem sacramenti, sed ei voluntas habitualis est, quam nos hodie virtualem appellamus.
- 5. XVI. Nam sacramentalis actio humano modo fieri debet; scilicet non more pecudum, sed certo, ac deliberato animo, quod est proprium hominis, qui particeps rationis est. Atqui modum humanum non præstat habitualis intentio, quam habent etiam amentes, dormientes, ebrii, qui certe non humano agunt modo, nec cum judicio rationis quidquid agunt. Ferri voluntas debet in ea, quæ Christus jussit, quæque facit Ecclesia (1) eaque in hoc opere conficiendo seria, ac deliberata esse debet (2). Nam sacramenta mimice, & per jocum, aut dicis causa administrata nulla, & inania sunt.
- (1) Concilium Florentinum in Instruct. ad Armenos apud Labbæum tom. 18. Concil. col. 547. edit. Venet., Conc. Tridentinum Sess. 7. de Sacram. in gener. can. 11. Hinc inter cæteras propositiones ab Alexandro VIII. proscriptas illa etiam refertur: Valet Baptismus collatus à Ministro, qui omnem ritum externum, formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit, non intendo quod facit Ecclesia. Quamquam vero Minister sacramentum conficiens debeat intendere quod facit Ecclesia, necesse tamen non est, eum etiam intendere, id, quod ipsa intendit Ecclesia, quæ per illum actum verum conferri sacramentum, & gratiam sacramentalem docet. Scilicet si qui improbus Minister intus inclusa cogitatione putet, sacramentum non eam vim habere, quam habere censet Ecclesia, sed tamen serio velit hos ipsos, quos Ecclesia adhibet, externos ritus peragere, hæç intentio faciendi id, quod facit Ecclesia, non quod ea intendit, satis quidem habetur ad vim sacramenti. Audiendus ea de re D. Thomas in Summ. part. 3. quæst. 64. ari. 9. cujus hæc verba sunt : Si quis patiatur fidei defectum circa ipsum sacramentum, quod exhibet, licet credat, per id, quod agitur exterius, nullum sequi interiorem effectum, non tamen ignorat,

quod Ecclesia catholica intendit per hujusmodi, que exterius aguntur. præbere sacramentum; unde non obstante infidelitate, potest intendere facere id , quod facit Ecclesia , licet æstimet id nihil esse , & talis intentio sufficit ad sacramentum. Ita Ecclesia ratum firmum habuit Baptismum collatum à Pelagianis, licet ipsi non cogitarent de delendo originali peccato, quod negabant; & vita S. Pius V. approbavit baptismum Calvinianorum, licet ipsi intentionem non haberent baptizandi in remissionem peccatorum. Nam ad sacramenti integritatem nihil interesse docet Augustinus de Baptism. lib. 7. cap. 53. col. 202. opp. 10m. 9. cit. edit. Venet., quæ si fides ministrorum. Conter etiam euindem Augustinum Ep. 98. ad Bonifac. num. 5. col. 265. tom. 2. ed. Ven. 1729. Ambrosius Catharinus è Dominicanorum familia in co, quem in vulgus edidit, cum Tridentina Synodus haberetur, libello de Intentionis externæ sufficientia, contendit, ad sacramentum rite, & recte administrandum satis esse, quod Minister intentionem habeat serio perficiendi ritum externum, qui ab Ecclesia adhibetur, quamquam interius dicat, se nolle facere, quod facit Ecclesia, modo exterius serio agat, nulloque signo pravam suam voluntatem ostendat. Sententia hæc à Tridentina Synodo damnata non est, sicuti monet Card. Palavicious in Histor. Conc. Trid. lib. 9 cap. 6. num. 2.; sed tamen à decreto Alexandri VIII., cujus nunc facta mentio est, grave vulnus accepit, uti inquit Benedictus XIV., qui de Synod. dieces. lib. 7. cap. 4. ea de re accurate disputat. Sunt tamen, qui Catharini sententiam ita explicant, ut eam nullo modo proscriptam, atque improbatam fuisse defendant, & hi præsertim sunt Hyacintus Serry in Vindic. Catharin., Jueninius de Sacram. dissert. 1. quæst. 5. art. 3., Drouvenius de Re Sacrament. lib. 1. quæst. 7. cap. 3. sect. 2. §. 1. & 2.

(2) Lutherus lib. de Captivit. Babylonic. cap. de Baptismo, quique ejus deliramenta sequutus est, Kemnitius part. 2. Exam. Conc. Trident. etiam per jocum collatum sacramentum valere existimarunt. Sed gravissimum errorem damnavit Leo X. in Bulla Exurge Domine 44. art. 12. pag. 489. tom. 3. part. 3. Ballarii Romani ed. ultim. indic., & Concilium Tridentinum sess. 14. de Sacram. pænit. can. 6. Quod de S. Athanasio narrant Socrates Histor. eccles. lib. 1. cap. 15. pag. 44., & Sozomenus lib. 2. cap. 17. pag. 67. ed. Vales. Cantabrig. 1720., id vel falsum est vel si etiam verum sit, baptismus ab Athanasio non per jocum, sed serio, ac vere collatus haberi debet, sicuti observant PP. Maurini in Vit. Athanasii tom. 1. pag. 9. edit. Patavii 1777. Fabulosum est etiam, quod de mimico Genesii, ac Dioscori baptismo narratur; qua de re vide Jueninium de Sacram. Disert. 1. quest. 6. cap. 1. de Sacram. in genere.

§. XVII. Nec tantum dantis, sed etiam accipientis sacramentum intentio est necessaria, ut illud valeat. In infantibus, & perpetua amentia laborantibus nulla voluntate opus est; sed hi in fide, in voluntate Christi, & Ecclesiæ sacramentum recte suscipiunt (1). Adulti, qui integra mente sunt, habere debent intentionem sacræ in Ecclesia rei suscipiendæ (2); iis vero, quos ratio defecit, vel quod in amentiam inciderunt, vel quod vi graviore morbi opprimuntur, sacramenta tribuit Ecclesia, cum in vitæ discrimine versantur, modo, cum bene valebant, sacramenti suscipiendi voluntatem significaverint (3).

(1) Can. 7. 8. & 74. dist. 4. de Consecr. cap. 3. de Baptismo, Conc. Tridentinum sess. 7. de Baptism. can. 13. & 14. Catechismus Romanus part. 2. cap. 2. §. 33. S. Thomas in summa part. 3. quæst. 68. art. 9.

(2) Quamquam enim sacramentum accipiens patiatur actionem, quam Minister exercet; non est tamem, inquit D. Thomas in Summa part. 3. quæst. 68. art. 7., passio illa coacta, sed voluntaria, & ideo requiritur intentio recipiendi id, quod ei datur. Vide etiam Decretalem

Innocentii III. in cap. 3. de Baptism.

, (3) Concilium Ārausicanum I. can. 12. apud Labbæum tom. 4. col. 703. ed. Venet. S. Leo M. Ep. 84. ad Theodor. Episc. cap. 4. pag. 329. part. 2. opp. edit. Romæ 1755, S. Thomas Opusc. 65. §. de Extrem. unct. & in summa part. 3. quæst. 68. art. 12., Catechismus Romanus part. 2. cap. 2. §. 39. Rituale Pauli V. Tit. de Baptismo Adultorum. Quod si voluntas, quam pridem habebat æger, aut amens, ita incerta sit, & obscura, ut nemo de ea testimonium ferre possit, tune morienti danda potius, quam deneganda sacramenta, censet Augustinus de conjug. adulterin. lib. 1. cap. 26. col. 403. opp. tom. 6. edit. Venet. 1731., licet alii id quidem negent ex illo Christi præcepto apud Matthæum VII. 6. Nolite sanctum dare conibus, neque mittatis margaritas vestras ante porcos.

§. XVIII. Sacramentorum omnium, uti diximus, Auctor Christus (1), ipseque constituit singulorum materias, & formas, quæ substantiales dicuntur (2). Quæ à Christo sunt constituta, mutari ab Ecclesia nequeunt; sed tamen ipsa potest, salva sacramentorum substantia, quibusdam addere certas conditiones, quas omnino servare oportet, ut sacramentum valeat (3). Ritus etiam, & cæremonias sacramentorum accepta à Christo potestate Ecclesia constituit (4), & hi ritus, ac cæremoniæ sine piaculo omitti non possunt; quamquam si omittantur, valeat sacramentum, quoniam intimam rei naturam non attingunt (5).

(1) Si quis dixerit, inquit Synodus Tridentina sess. 7. can. 1. de Sacram. in gener. omnia sacramenta novæ legis non fuisse à Jesu Christo domino nostro instituta, anathema sit. Quibus verbis Synodus catholicum dogma stabilivit, sed expresse noluit definire, mediara ne, an inmediata omnium sacramentorum institutio à Christo sit repetenda Nam Alexander de Hales, Hugo à S. Victore, Petrus Lombardus, alique nonnulli Theologi Concilio Tridentino antiquiores putarunt, confirmationis, & extremæ unctionis immediatum auctorem nonesse Christum, quoniam nullus est Scripturæ locus, quo hæc divina institutio referatur. Tridentina inquam Synodus id expresse noluit definire, sed tamen multa sparsim constituit, ex quibus patet, Christum immediatum omnium sacramentorum auctorem esse habendum; in primis autem sess. 14. cap. 1. de Extrem. unct. expressis verbis declaravit, sacramentum extremæ unctionis fuisse à Christo Domino nostro institutam, & à B. Jacobo Apostolo promulgatum. Quibus verbis Christo. institutio, Jacobo tantum promulgatio tribuitur. Atque omnes quidem, qui post Concilium Tridentinum floruerunt, Theologi inmediatum omnium sacramentorum auctorem Chistum esse desendunt, & contrariam sententiam vix jam temeritatis notam effugere posse sentiunt. Consule Tournelyum Prælect. theolog. de Sacram. in gener. quæst. 5. art. 1... Jueninium ed. Sacram. dissert. 1. quæst. 4. de Sacram. in gener., & Drouvenium de Re Sacrament. lib. 1. quæst. 6. per tot. Neque obest silentium Scripturæ, cum id doceat divina traditio, ac verbum Dei sive scriptum, sive traditum parem habeat auctoritatem, & huc referendus D. Thomas in Summa part. 3. quæst. 64. art. 2. ad 2.

(2) Atque hæc quidem, quæ à Christo stabilita est materia, & forma sacramentorum, quæ substantialis dicitur, mutari non potest. Ita in Baptismo alia nequit adhiberi materia, quan aqua naturalis, neque aliis verbis hoc sacramentum conferri potest, quam illis, quæ Christus constituit, scilicet in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Modo tamen integra sit materiæ, & formæ substantia, veritati sacramenti nihil detrahit mutatio, quæ accidentalis dicitur. Ita in baptismo nihil refert, num aqua sit frigida, an calida, atque in Eucharistia tum azymum, tum fermentum rite consecratur. Similiter Græci in quibusdam sacramentis adhibent deprecativam formam, quæ Latinis indicativa est; sed utraque forma vim eamdem habet; & utraque codem redit, licet verba diversa sint. Confer Jueninium de Sacram. dissert. 1. quæst, 3. cap. 3., & Drouvenium de Re Sacrament. lib. 1. quæst.

1. cap. 1., §. 5.
(3) Conc. Trident. Sess. 21. cap. 2. de Communion.

(4) Apostolos sacrorum rituum instituendorum potestatem à Christo accepisse, manifestum est ex Paulo I. ad Corinth. XI., ubi postquam multa de Eucharistiæ institutione, ejusque celebratione Domino accepta præscripsit cætera, inquit vers. 34. cum venero disponam. Ipsa hæc verba expendenti Augustino. Ep. 54. seu lib. 1. ad inquisit. Januar. cap.

6, col. 127: tom. 2. opp. ed. Maurin. Venet. 1729. videtur Dominus ideo. non præcepisse, quo deinceps ordine sumeretur Eucharistia, ut Apostolis, per quos ecclesias dispositurus erat, servaret hunc locum. Atqui potestatem à Christo datam Apostolis in spirituali fidelium regine legitima successione ad Ecclesiam transmissam, inter omdes constat. Atque hanc sibi quidem inesse potestatem Ecclesia & declaravit, & factis demonstra vit. Synodus Tridentina Sess. 21. cap. 2. declarat , hanc potestatem perpetuo in Ecclesia fuisse, ut in sacramentorum dispensatione, salva illorum substantia, ea statueret, vel mutaret, que suscipientium utilitati, seu ipsorum sacramentorum venerationi, pro rerum, temporum, & locorum varietate, magis expedire judicaret. Quam potestatem habere se Ecclesia verbo declaravit, eadem quovis tempore exercuit, uti ex antiquis Scriptorum Ecclesiasticorum monumentis perspicuum est. S. Justinus M. Apol. 1. n. 65. pag. 82. seqq. ed. Paris. 1742. ozremonias memorat ab Ecclesia præscriptas in Eucharistia conficienda, ac distribuenda. Baptismi ritus describit Tertullianus de Baptismo. num. 7, U. seq. pag. 226. edit. Vienet. 1744. Cyrillus Hierosolymitanus in suis mystagocicis catechesibus cæremonias, quæ apud Orientales vigebant, catechumenos docet. Augustinus non semel explicat vim exorcismorum, qui ante Baptismum adhibebantur. Mitto cateros Patres. Tantum indicabo testimonium Tertulliani, qui lib. de Corona cap. 3. pag. 102.) edit. cit. traditionis necessitatem vindicat, exemplo rerum multarum, quas sua ærate Ecclesia observabat, quamquam scriptæ non essent. Dissert. 1. quæs. 8. cap. 3. Idem quoque confirmant Euchologia Græcorum, & Rituales libri Latinorum, ex quibus intelligimus, multas lapsu temporum cæremonias ab Ecclesia institutas, earumque observandarum legem ministris impositam. Confer Cl. Zaccariam Bibliothec. Ritual. dissert. 1. de Jur. liturgic. tom. 1., Jo. Laurentium Bertium de Theolog. discipl. lib. 30. cap. 23. tomo 6., & Salam in Not. ad Bonam rer. liturgic. lib. 1. cap. 18. S. 1. pag. 2. tom. 1. edit. Taurin. 1749. ubi plura etiam describuntur testimonia hæreticorum, qui hanc veritatem plus semel fateri debuerunt.

(5) Conc. Tridentinum Sess. 7. de Sacram. in gener. can. 13., Cate-chismus Romanus part. 2. cap. 1. §. 18. Quid tamen agendum sit, cum necessitas non omnes adhiberi sinit cæremonias ab Ecclesia præscriptas.

rituales libri demonstrant.

\$ XIX. Ab ipsa sane Apostolorum ætate sacramentis extrinsecus accesserunt solemnes quidam ritus, & cæremoniæ, quibus major ipsis adjungitur reverentia, & eorum sanctitas altius in hominum animis imprimitur, & necessarius in Ecclesia ordo sustentatur (1). Earum cæremoniarum non eadem omnium antiquitas est. Quædam enim ab ipsis Apostolis originem repetunt (2), atque has propter auctomo II.

Digitized by Google

toritatem unde manarunt, ubique retinet, ac diligenter custodit Ecclesia, quamquam sacramenti naturam non constituant. Sic ex. gr. signum crucis in omnium administratione sacramentorum ubique præscribitur (3), & ubique etiam sacramentorum materiæ mysticis benedictionibus consecrantur.

(1) Confer Concilium Tridentinum sess. 22. cap. 5. de Sacrific. Miss., & Catechismum Romanum lib. 2. cap. 1. §. 18.; & confer Drouvenium de Re Sacrament. lib. 1. quæst. 7., & Gagliardum Instit. Canonic. lib. 2. tit. 3. qui de sacris his ritibus & cæremoniis late con-

tra hærericos disputant.

(2) Protrita est Augustini Ep. 54. ad Januar. num. 1. opp. tom. 2. col. 124 edit. Venet. cit. regula, quod ab Apostolis repetenda sunt ea, quæ semper in Ecclesia observata esse constat, & quorum initium demostrari non potest. Atque huc refer Tertullianum de Corona cap. 4. pag. 102. edit. Rigaltii Paris. 1675., S. Basilium de Spiritu Sanct. cap. 27. tom. 3. opp. pag. 55. edit. Paris. cit., S. Cyprianum Ep. 63. ad Cæcilium pag. 100. edit. Rigaltii Paris. 1666.

(3) Quod signum nisi adhibeatur, inquit Augustinus Tract. 118. in Joan. col. 801. opp. tom. 3. part. 2. edit. Maurin. Venet. 1730., sive frontibus credentium, sive ipsi aquæ, qua regenerantur, sive oleo, quo chrismate unguntur, sive sacrificio, quo aluntur, nihil corum rite perficitur.

- S. XX. Quasdam autem cæremonias consequenti ætate adjunxit Ecclesia, & hæ quidem non eædem ubique sunt. Nam suos habent peculiares ritus Latini, Græci, Orientales: quin & in Occidente non una omnium Ecclesiarum ea in re consensio est. Non enim in omnibus rebus iidem sunt ritus Ecclesiæ Romanæ, Mediolanensis, Hispanicæ, Gallicanæ; quod in cæteris etiam Orientis, atque Occidentis partibus evenire, ex omnium libris ritualibus compertum est. Romana Ecclesia, reliquarum mater & magistra, permittit, aut tolerat hanc rituum diversitatem, quæ non officit unitati fidei (r), quæ omnibus una est, licet dissimiles sint populorum mores, et consuetudines (2).
- quit S. Gregorius M. Ep. 43. ad Leandr. lib. 1. col. 532. tom. 2. oppedit. Maurin. Paris. 1705. Ad hunc locum pertinet eriam Augustinus Ep. 36. ad Casulanum cap. 9. col. 77. tom. 2. ind. ed. Venet. cum air:

Omnis enim pulchritudo filiæ Regis intrinsecus; illæ autem observationes, quæ variæ celebrantur, in ejus veste intelliguntur. Unde ibi dicitur in fimbriis aureis circumamicta varietate. Vide etiam S. Hieronymum Ep. 71. ad Lucinium Boeticum num. 6. col. 432. opp. tom. 1. edit. Vallarsii Ve-

ronæ 1734.

(2) De Græcis, qui Latinis subjecti Episcopis in Italia, finitimisque insulis commorantur, multæ sunt editæ Summorum Pontificum constitutiones, per quas ipsis sui ritus permittuntur, ac præterea cavetur, ut neque Græcus ad Latinum ritum, neque Latinus ad Græcum sine auctoritate Sedis Apostolicæ transire possit. Sed omnium celeberrima est Constitutio etsi pastoralis 57. Benedicti XIV. tom. 1. ejus Bullar. pag. 101. edit. Rom. seu Venet. 1754., qua omnia, quæ ad hanc rem pertinent, accurate explicata, ac definita sunt.

#### SECTIO L

#### DR BAPTISMO.

XXI. Baptismus Joannis.

XXII. & XXIII. Baptismus Christi, & ejus materia remota.

XXIV. & XXV. Materia proxima ablutio, eaque triplex.

XXVI. Baptismi forma.

XXVII. Minister.

XXVIII. Baptizantur tam infantes, quam adulti.

XXIX. Catecumenorum gradus.

XXX. Audientes.

XXXI. Genustectentes, & Competentes.

XXXII. Catechistarum officium.

XXXIII. Catechumeni ad Baptismum accedentes.

XXXIV. & XXXV. Cæremoniæ in Baptismo adhibitæ.

XXXVI. Sponsores seu Patrini.

XXXVII. Qui eo munere fungi possint?

#### S. XXI.

Primus ex Christianis sacramentis Baptismus est, qui ita dicitur à græco verbo Barrisen latine mergere, abluere. Itaque Baptismus ablutio est. Prophetarum ultimus Joannes Baptista ante Christum missus, ut baptizaret in aqua (1), prædicavit Baptismum pænitentiæ, & qui sua confitebantur crimina, baptizavit in remissionem peccatorum proxime futuram in Christo Jesu (2). Verum hic Baptismus neque gratiam conferebat, neque imprimebat characterem (3), neque erat per se sacramentum, sed quasti quoddam sacramentale disponens ad Baptismum Christi (4), cui decebat ho-

mines assuefacere, eosque ad hoc sacramentum rite & recte suscipiendum per poenitentiam præparare (5).

(1) Joan. I. 33. Marc. I. 8.

(2) Agebatur itaque à Joanne, inquit Tertullianus de Baptism. c. 10pag. 228. edit. Venet. 1744. Baptismus pænitentiæ, quasi candidatus remissionis, & sanctificationis in Christo subsecuturæ. Nam quod prædicabat Baptismum pænitentiæ in remissionem delictorum, in futuram remissionem enuntiatum est: siquidem pænitentia antecedit, remissio subsequitur, & hoc est viam præparare: qui autem præparat, non idem ipse perficit, sed alii perficiundum procurat. Vide S. Hieronymum Ep. 69. ad
Oceanum num. 6. opp. tom. 1. col. 418., & contr. Luciferian. num. 7. col.
179. tom. 2. edit. Vallarsii Veronæ 1735., S. Jo. Chrysostomum. in Mat.
hom. 11. cap. 4. tom. 7. pag. 154. edit. cit., S. Cyrillum Alex. in Joan.
cap. III. vers. 22. & cap. IV. vers. 1. opp. tom. 4. pag. 156. & 175. ed.
Paris. 1637., S. Augustinum in Enchirid. cap. 49. col. 214. opp. tom. 6.
4d. Venet. 1731., S. Ambrosium in Luc. lib. 2. num. 79. & lib. 10. num.
140. pag. 784. & 1095. opp. tom. 2. edit. Maurin. Venet. 1748.

(3) Ego quidem, inquit ipse Joannes apud Matthæum III. 11., baptizo vos in aquam in pænitentiam: qui autem post me venturus est, fortior me est, cujus non sum dignus calceamenta portare; ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto, & igni. Eadem habentur apud Marcum I. 8., Lucam III. 16., Joannem I. 26. seq. Quare Paulus Apostolus eos, qui Joannis Baptismum acceperant, denuo baptizatos in nomine Christi voluit. Act. Apostol, XIX. 1. & seq. Itaque non renascebantur, inquit Augustinus loc. cit. qui Baptismo Joannis baptizabantur, sed Christo, in quo so-

lo renasci poterant, parabantur.

(4) S. Thomas in Summa par. 3. quæst. 38. art. 1. ad. 1.; ac vide totam hanc quæstionem 38., ubi de Joannis Baptismo solide disputatur.

- (5) Petilianum Donatistam, qui unum Christi, & Joannis Baptismum esse putabat, cujus tres faciebat gradus, cum aquam à Joanne, Spiritum Sanctum à Christo, ignem à Spiritu Sancto datum diceret, acriter refellit S. Augustinus contr. liter. Petilian. lib. 2. cap. 32. & seq. col. 239. opp. tom. 9. edit. Venet. Bucerum autem, Melanctonem, Zuinglium, Calvinum, cæteros-hæreticos, qui utriusque Baptismi vim eamdem esse arbitrabantur, profligavit Synodus Tridentina Sess. 7. de Baptismo can. 1. his verbis: Si quis dixerit, Baptismum Joannis habuisse eamdem vim cum Baptismo Christi, anathema sit. Confer Tournelium Prælect. theolog. de Sacram. Baptism. quæst. 1. art. 5.; ac vide etiam Drouvenium de Re Sacram. lib. 2. quæst. 5. cap. 1. §. 4., ubi quæritur, num Baptismus Joannis peccata dimitteret.
- §. XXII. Verum ac proprium sacramentum est Christi Baptismus, à quo incipit omnis fidei origo, & ad spem vitæ æternæ salutaris ingressio (1). Definitur in Catechismo

Romano (2) sacramentum regenerationis per aquam in verbo. Triplex baptismus distinguitur., aquæ, sanguinis, & flaminis seu desiderii. Baptismus aquæ vere sacramentum est, reliqui duo flaminis scilicet, atque sanguinis, vicem baptismi præstant, & ideo per similitudinem ejus nomen acceperunt. Nam qui pro Christo martirium patitur, qui sanguinis baptismus est, & qui moriens, ubi copia baptismi non est, peccata dolet, ac baptismum desiderat, qui flaminis baptismus dicitur, ipsos sacramenti fructus, etiam sine sacramento, consequentur (3). Remota baptismi materia est aqua naturalis, quæ cum ubique præsto sit, maxime est idonea ad sacramentum omnibus necessarium, quæque demonstrat ejus virtutem, per quam animæ sordes eluuntur (4). Quævis autem aqua naturalis, quæ mixtione, aut artificio in aliam naturam non migraverit, apta Baptismo erit, sive ea maris sit, sive fluvii, sive putei, aut paludis, aut fontis (5).

(1) S. Cyprianus Ep. 73. ad Jubajanum pag. 125. edit. Rigaltii Paris. 1666.

(2) Catechismus Romanus part. 2. cap. 2. §. 5. Quid est Baptismus Christi? inquit Augustinus Tract. 15. in Joan. num. 4. col. 408.tom. 3. opp. par. 1. ed. Maurin. Venet. indic. Lavacrum aquæ in verbo. Tolle a-

quam, non est baptismus; tolle verbum, non est baptismus.

(3) Conc. Tridentinum Sess. 6. de Justificat. cap. 4., S. Ambrosius in Orat. de obitu Valentin. Imperat. num. 51. col. 265. opp. tom. 4. edit. Venet. 1751., S. Augustinus de Baptism. contr. Donatist. lib. 4. cap. 22. col. 139. tom. 9. indic. edit., S. Basilius de Spiritu S. cap. 1. pag. 30. tom. 3. opp. edit. Paris. cit., S. Cyprianus de Exhort. martyr. pag. 118. opp. edit. Amstelædami 1700., S. Thomas in Summa par. 3. quæst. 66. art. 12.

, (4) Catechismus Romanus loc. cit. §. 10.

(5) Idem Catechismus ibid. §. 7. Quod si Joannes Baptista apud Matthæum III. 11. Christi baptismum Spiritu S., & igne constare prædixit, id non de materia hujus sacramenti intelligendum est, sed vel ad intimum Spiritus Sancti effectum, ut inquit idem Catechismus loc. cit. §. 8., vel certe ad miraculum referri debet, quod die Pentecostes apparuit, cum Spiritus S. è cœlo in Apostolos ignis specie delapsus est. Synodus Tridentina Sess. 7. de Baptismo can. 2. Si quis dixerit, inquit, aquam veram, Unaturalem non esse de nenessitate Baptismi, atque ideo verba illa D. N. J. C., nisi quis renatus fuerit ex aqua, U Spiritu S., ad metaphoram aliquam detorserit, anathema sit. Quibus verbis Synodus exsecratur Calzinum, qui ad metaphoram detorquebat ea, quæ de aqua naturali à Christo dicta sunt, ac Lutherum, qui vinum etiam Baptismo aptum

mines assuefacere, eosque ad hoc sacramentum rite & recte suscipiendum per pœnitentiam præparare (5).

(1) Joan. I. 33. Marc. 1. 8.

(2) Agebatur itaque à Joanne, inquit Tertullianus de Baptism. c. 10pag. 228. edit. Venet. 1744. Baptismus pænitentiæ, quasi candidatus remissionis, & sanctificationis in Christo subsecuturæ. Nam quod prædicabat Baptismum pænitentiæ in remissionem delictorum, in futuram remissionem enuntiatum est: siquidem pænitentia antecedit, remissio subsequitur, & hoc est viam præparare: qui autem præparat, non idem ipse perficit, sed alii perficiundum procurat. Vide S. Hieronymum Ep. 69. ad
Oceanum num. 6. opp. tom. 1. col. 418., & contr. Luciferian. num. 7. col.
179. tom. 2. edit. Vallarsii Veronæ 1735., S. Jo. Chrysostomum. in Mat.
hom. 11. cap. 4. tom. 7. pag. 154. eait. cit., S. Cyrillum Alex. in Joan.
cap. III. vers. 22. & cap. IV. vers. 1. opp. tom. 4. pag. 156. & 175. ed.
Paris. 1637., S. Augustinum in Enchirid. cap. 49. col. 214. opp. tom. 6.
ed. Venet. 1731., S. Ambrosium in Luc. lib. 2. num. 79. & lib. 10. num.
140. pag. 784. & 1095. opp. tom. 2. edit. Maurin. Venet. 1748.

(3) Ego quidem, inquit ipse Joannes apud Matthæum III. 11., baptizo vos in aquam in pænitentiam: qui autem post me venturus est, fortior me est, cujus non sum dignus calceamenta portare; ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto, & igni. Eadem habentur apud Marcum L. 8., Lucam III. 16., Joannem I. 26. seq. Quare Paulus Apostolus eos, qui Joannis Baptismum acceperant, denuo baptizatos in nomine Christi voluit. Act. Apostol. XIX. 1. & seq. Itaque non renascebantur, inquit Augustinus loc. cit. qui Baptismo Joannis baptizabantur, sed Christo, in quo so-

lo renasci poterant, parabantur.

(4) S. Thomas in Summa par. 3. quæst. 38. art. 1. ad. 1.; ac vide totam hanc quæstionem 38., ubi de Joannis Baptismo solide disputatur.

- esse putabat, cujus tres faciebat gradus, cum aquam à Joanne, Spiritum Sanctum à Christo, ignem à Spiritu Sancto datum diceret, acriter refellit S. Augustinus contr. liter. Petilian. lib. 2. cap. 32. & seq. col. 239. opp. tom. 9. edit. Venet. Bucerum autem, Melanctonem, Zuinglium, Calvinum, cæteros-hæreticos, qui utriusque Baptismi vim samdem esse arbitrabantur, profligavit Synodus Tridentina Sess. 7. de Baptismo can. 1. his verbis: Si quis dixerit, Baptismum Joannis habuisse eamdem vim cum Baptismo Christi, anathema sit. Confer Tournelium Prælect. theolog. de Sacram. Baptism. quæst. 1. art. 5.; ac vide etiam Drouvenium de Re Sacram. lib. 2. quæst. 5. cap. 1. §. 4., ubi quæritur, num Baptismus Joannis peccata dimitteret.
- §. XXII. Verum ac proprium sacramentum est Christi Baptismus, à quo incipit omnis fidei origo, & ad spem vitæ æternæ salutaris ingressio (1). Definitur in Catechismo

Romano (2) sacramentum regenerationis per aquam in verbo. Triplex baptismus distinguitur., aquæ, sanguinis, & flaminis seu desiderii. Baptismus aquæ vere sacramentum est, reliqui duo flaminis scilicet, atque sanguinis, vicem baptismi præstant, & ideo per similitudinem ejus nomen acceperunt, Nam qui pro Christo martirium patitur, qui sanguinis baptismus est, & qui moriens, ubi copia baptismi non est, peccata dolet, ac baptismum desiderat, qui flaminis baptismus dicitur, ipsos sacramenti fructus, etiam sine sacramento, consequentur (3). Remota baptismi materia est aqua naturalis, quæ cum ubique præsto sit, maxime est idonea ad sacramentum omnibus necessarium, quæque demonstrat ejus virtutem, per quam animæ sordes eluuntur (4). Quævis autem aqua naturalis, quæ mixtione, aut artificio in aliam naturam non migraverit, apta Baptismo erit, sive ea maris sit, sive fluvii, sive putei, aut paludis, aut fontis (5).

(1) S. Cyprianus Ep. 73. ad Jubajanum pag. 125. edit. Rigaltii Pa-

(2) Catechismus Romanus part. 2. cap. 2. §. 5. Quid est Baptismus Christi? inquit Augustinus Tract. 15. in Joan. num. 4. col. 408. tom. 3. opp. par. 1. ed. Maurin. Venet. indic. Lavacrum aquæ in verbo. Tolle a-

quam, non est baptismus; tolle verbum, non est baptismus.

(3) Conc. Tridentinum Sess. 6. de Justificat. cap. 4., S. Ambrosius in Orat. de obitu Valentin. Imperat. num. 51. col. 265. opp. tom. 4. edit. Venet. 1751., S. Augustinus de Baptism. contr. Donatist. lib. 4. cap. 22. col. 139. tom. 9. indic. edit., S. Basilius de Spiritu S. cap. 1. pag. 30. tom. 3. opp. edit. Paris. cit., S. Cyprianus de Exhort. martyr. pag. 118. opp. edit. Amstelædami 1700., S. Thomas in Summa par. 3. quæst. 66. art. 12.

, (4) Catechismus Romanus loc. cit. §. 10.

(5) Idem Catechismus ibid. §. 7. Quod si Joannes Baptista apud Matthæum III. 11. Christi baptismum Spiritu S., &t igne constare prædixit, id non de materia hujus sacramenti intelligendum est, sed vel ad intimum Spiritus Sancti effectum, ut inquit idem Catechismus loc. cit. §. 8., vel certe ad miraculum referri debet, quod die Pentecostes apparuit, cum Spiritus S. è cælo in Apostolos ignis specie delapsus est. Synodus Tridentina Sess. 7. de Baptismo can. 2. Si quis dixerit, inquit, aquam veram, venaturalem non esse de nenessitate Baptismi, atque ideo verba illa D. N. J. C., nisi quis renatus fuerit ex aqua, ve Spiritu S., ad metaphoram aliquam detorserit, anathema sit. Quibus verbis Synodus exsectatur Calzinum, qui ad metaphoram detorquebat ea, quæ de aqua naturali à Christo dicta sunt, ac Lutherum, qui vinum etiam Baptismo aptum

putabat. Neque ulla habenda ratio est cujusdam rescripti, quod editum ferunt à Stephano III. Pontifice apud Sirmondum Concil. Gallia tom. 2. pag. 16. ed. Paris. 1629. & quo probatur baptismus, qui in vino datus fuerat puero, qui in vitæ discrimine versabatur. Nam falsum hoc rescriptum esse omnes norunt, primum quod nullus Patrum ejus rescripti meminit, deinde quia verisimile non est, Summum Pontificem in re protrita tam graviter errare potuisse, postremo quia de ejus rescripti auctore non constat, atque illud duo Mis. Codices Stephano II., tertius Sirico adscribit. Consule Ant. Augustinum de Emend. Gratian. lib. 1. dialog. 18. opp. tom. 3. pag. 90. edit. Lucæ 1767. ibique Baluzium in Notis, & Natalem Alexandrum Histor. Eccles. sæc. 8. cap. 1. artic. 6. tom. 6. p. 7- ed. Venet. 1776.

§. XXIII. Aquam benedici vetus Ecclesiæ disciplina est (1); atque hæc quidem est benedictio quam Patres aquæ sanctificationem, & consecrationem appellarunt (2). Duobus diebus à Latinis, nempe sabbatis sancto, & Pentecostes (3), à Græcis autem in singulis baptismis aquæ benedicuntur. Signantur signo crucis (4), & certæ ab Ecclesia institutæ preces in ea benedictione adhibentur (5); quod utrumque antiquissimæ consuetudinis est. Aquæ adjicitur chrisma, quod magis explicat vim sacramenti; sed tamen hoc valet etiam collatum in aqua naturali, quæ nihil aliud admixtum habet (6). Multitudo baptizandorum sæpe olim faciebat, ut ad omnes abluendos satis aqua non esset, & ideo nova per canales in baptisterium infundebatur (7).

(1) S. Basilius de Spiritu Sancto cap. 27. pag. 55. tom. 3. opp. edit. laudat., S. Gregorius Nissenus de Baptism. Christ. pag. 803. opp. tom. 2. edit. Paris 1615., S. Cyrillus Hierosolymitanus Cathec. 3. num. 3. pag. 40., & seq. edit. Paris 1720., S. Ambrosius de Sacram. lib. 1. cap. 5. col. 443. & 444 opp. to. 3., & de Spirit. S. lib. 1. cap. 7. n. 88. col. 25. tom. 4. edit. Maurint. Venet. 1751., Theophilus Epist. Pasch. I. Bibliot. PP. tom. 5. pag. 846. edit. Lugdun., Victor Viten. de Persecut. Vandal. lib. 2. pag. 683. tom. 8. indic. Biblioth. Neque vero extra casum necessitatis conferre licet Baptismum cum aqua communi, vel ea, quæ pro lustrationibus benedicitur. Benedictus XIV. Const. Inter omnigenas 89. §. 20. tom. 1. ejus Bullar. pag. 186. edic. Rom. seu. Venet. 1754.

(2) Tertullianus de Baptism. cap. 4. pag. 225. edit. Venet. 1744., S. Cyprianus Epist. 70. p. 300. ed. Amstelædami 1700., S. Ambrosius de Myster. cap. 3. n. 8. col. 409. opp. tom. 3. laudatæ ed., S. Augustinus de Baptism. lib. 6. cap. 25. col. 175. opp. tom. 7. indic. edit. Auctor operis de Hierarch. eccles., cap. 2. S. 7. pag. 253; opp. tom. 1. edit. Antuerp. 1634.

Digitized by Google

(3) Confer S. Carolum Borromeum Instruct. de Bapt. Act. Eccles. Mediolan. p. 4. tom. 1. pag. 421. ed. Patavii 1754.

(4) Auctor operis de Eccles. hierarch. l. c., S. Augustinus Serm. 352.

n. 3. col. 1364. opp. tom. 5. ed. Maurin. Ven. 1731.

(5) Preces ad sanctificandam aquam olim adhibitas describit Auctor Constit. Apostol. lib. 7. cap. 43. apud Cotelerium PP. Apost. tom. 1. pag. 384. ed. Amstelædami 1724. Hinc deprecari super aquam Baptismi, apud Augustinum lib. 5. cap. 20. de Baptism. col. 155. opp. tom. 9. ed. Maurin. Venet, indic.

(6) Catechismus Romanus part. 2. cap. 2. §. 11.

- (7) Consule Martenium de Antiq. Eccles. rit. lib. 1. cap. 1. art. 14. §. 3. tom. 1. pag. 48. edit. Antuerpiæ seu Venet. 1763. Aique ad hanc consuetudinem aquam vivam blando murmure decurrentem, quam memorat S. Zeno. Tract. 35. lib. 2. pag. 246. tom. 1. opp. ed. August. Vindelic. an. 1758., referendam purant Fratres Ballerinii ibid. not. 3.
- 5. XXIV. Proxima materia est ipsa ablutio, cujus triplex est modus, aspersio, effusio, inmersio. Fuerunt olim qui dubitarent de vi Baptismi per aspersionem, aut effusionem dati (1); sed eum valere certum est, cum inmersio, aspersio, effusio diversi quidem sint ablutionis modi, revera tamen nihil distent (2). Dubitatio hac de Baptismo per aspersionem, effusionemve collato satis claro argumento est, olim Baptismum per inmersionem conferri consuevisse. Et certe fuit hac vetus Ecclesia disciplina, ut Baptismum suscepturi, sive mares essent, sive fæminæ, sive adulti, sive infantes, vestibus exuti, atque omnino nudi (3) ter in aqua toto corpore mergerentur, & inde educerentur (4).

(i) Confer Cornelium P. Ep. 9. ad Fabium Antiochen. n. 5. & 6. col. 154. & 155. apud Coustantium Epist. Roman. Pontif., & S. Cypria-

num Ep. 76. ud. Magnum. 368. & seq. ed. Ven. 1758.

(2) Vide Catechismum Romanum par. 2. cap. 2. §. 17. Antiquistus etsi Baptismus immersione dari soleret, tamen interdum effusionem etiam, atque aspersionem adhibitam suisse constat; quod luculentissi-mo argumento est, Ecclesiam semper siemum ratum habuisse Baptismum, sive per immersionem, aut aspersionem, aut effusionem ablutio sieret. Ita cum Petrus, cæterique Apostoli hominum ter millia baptizarunt, sicuti narratur in Act. Apost. II. 37. W 189., videntur dedisse baptismum per aspersionem, aut effusionem, cum verisimile non sit, tautam hominum multitudinem tam brevi tempore in aquam immergi poturisse. S. Cyprianus I. c. multisostendit, valere baptismum, quem ægri aspersione, aut effusione susceperant; quam sententiam veluti sua ætate

certissimam approbat, & sequitur S. Augustinus de Baptismo contra Donatist. lib. 6. cap. 7. col. 165. opp. tom. 9. ind. ed. Ven. Eadem est sententia Concilii Neoexsariensis. can. 12. apud Labbæum t. 1. Conc. col. 1516. ed. Ven. Antissiodorensis can. 18. t. 6. col. 644., Matisconensis II. can. 3. col. 674. d. t. 6., Parisiensis VI. can. 7. col. 714. t. 9., & idem sæculo IX. tradidit Walfridius Strabo de Reb. Eccl. 26. col. 692. Bibl. PP. t. 10. ed. Paris. 1624. Hue etiam spectant acta S. Laurentii apud Surium de Vitis SS: mensis Augustip. 96. ed. Colonia 1718., ubi agitur de Baptismo per effusionem dato, & hue etiam similia exempla, quæ refert Martenius de Antiq. Eccl. rit. lib. 1. c. 1. art. 14. §. 5. t. 1. p. 49. ed. Antuerp. seu Ven. 1763. Ex quibus manifestum est, etiam Baptismum aspersione, aut effusione collatum semper validum habitum fuisse; licet antiquitus in eo conferendo immersio adhiberetur.

(3) S. Jo. Chrysostomus Homil. 6. in Coloss. n. 4. opp. tom. 11. p. 369. ed. Paris., S. Cyrillus Hierosolimit. Catech. mistagog. 2. n. 2. p. 311. ed. Paris. 1720., S. Ambrosius, seu potius Auctor Serm. 19. n. 5. t. 4... opp. Ambros. col. 514. ed. Ven. 1751., S. Zeno Tract. 35. lib. 2. p. 248. t. 1. opp ed. Ballerin. Augustæ Videlic. 1758. Verum ne quid in rei tam sanctæ administratione aspiceretur non decore, duo præsertim erant antiquis regulis constituta. Primum erat, ut viri, ac mulieres separatim baptizarentur, & ideo vel in baptisteriis duo erant conclavia, alterum pro viris, alterum pro fœminis, vel alio tempore mares, alio fœminæ baptismum suscipiebant S. Augustinus Civit. Dei lib. 22. c. 8. col. 665. opp. tom. 7. ed. indic., Hugo Menardus in S. Gregorii Sacramentar. col. 382. t. 3. ed. Maur. Paris. 1705., Albinus Flaccus de Divin. Ofic. de Sabbato S. Paschæ col. 258. Bibl. PP. t. 10. ed. Paris. 1624. Alterum erat, ut Diaconissæ præsto essent fæminis baptismum suscepturis, ac per eas muliebri verecundiæ consuleretur. S. Epiphanius Heres. 59. sive 79. advers. Collyrid. n. 3. t. 1. p. 1060. ed. Coloniæ 1682.

(4) Trinam hanc immersionem memorant omnes antiqui Patres, inter exteros Tertullianus de Coron. cap. 3. p. 102. & Advers. Praxeam. c. 27. p. 516. ed. Rigaltii Paris. 1675., S. Joannes Chrysostomus Hom. 25. in Joan. n. 2. opp. t. 8. p. 146. ed. Paris. cit., S. Cyrillus Hierosolymitanus Catech. 20. n. 4 p. 312. ed. Paris. 1720., S. Gregorius Nyssenus de Baptism. Christ. p. 804. t. 2. ed. Paris. 1615., S. Ambrosius de Sacram. hb. 2. cap. 7. n. 20. col. 452. opp. tom. 3. ed. Maurin. Ven. 1751. Hanc autem aquam aliquantulum calefactam fuisse, ne qui toto corpore mergebantur, ac præsertim pueri, aliquid ex nimio frigore caperent detrimenti, non obscure demonstrat S. Zeno Tract. 35. lib. 2. pag. 246. indic. ed., eum memorat aquam in baptisterio igne dulcissimo temperatam. In unaquaque immersione non integra baptismi forma pronunciabatur, sed unius personæ nomen appellabatur, ut colligitur ex Tertulliano lib. Advers. Praneam c. 27. p. 516. ed. Ven. 1744., ex S. Ambrosio de Sacram. lib. 2. c. 7. opp. t. 3. col. 452. ed. Maurin. Ven. 1751., & ex Rituali Romano, ubi præscribitur: Puerum baptizet dicendo: Ego te baptizo

in nomine Patris, & semel immergat, & Filii, & secundo immergat, & Spiritus S. Amen, & tertia immergat. Idem patet ex Euchologio Græcorum.

- §. XXV. Quæ immersio, & eductio repræsentabat Christi mortem, & resurrectionem (1); eaque triplex erat, ut triduana Christi sepultura, fideique professio in Sacrosanctam Trinitatem indicarentur (2). Erat tamen hæc trina immersio præcepti ecclesiastici, cujus violati pænas dabat, qui eam neglexisset (3); verum ad vim, ac necessitatem sacramenti non pertinebat (4). Græci nunc etiam in conferendo baptismo immersionem retinent; sed Latini post sæculum XII. effusionem adhibere cæperunt, cum illa nudati corporis immersio, præsertim infantibus, gravis, & periculosa deprehenderetur (5). Abluendum est autem præsertim caput (6), ac tanta effundenda est aquæ copia, quanta opus est, ut baptizandus vere ablutus dici possit.
- (1) S. Ambrosius l. c. n. 23., S. Jo. Chrysostumus Hom. 40. in I. ad Corinth. n. 1. p. 379. t. 10. ed. Paris. cit. Concilium Toletanum IV. Can. 6. apud Labbæum t. 6. col. 1452. ed. Venet.

(2) S. Cyrillus Hierosolymitanus Catech. 2. mistag. n. 4. p. 312. ed. indic., S. Gregorius M. lib. 1. Ep. 43. opp. t. 2. col. 532. ed. Paris cit.

(3) Canon. Apostol. 50. p. 449. apud Cotelerium PP. Apostol. t. t. ed. Amstelæd. 1724., D. Thomas in Summa part. 3. quæst. 66. art. 8.

(4) Ita cum in Hispania nonnulli unam tantum immersionem adhibuissent, ne Arianos imitari viderentur, qui triplici immersione triplicem in Trinitate substantiam indicabant, eorum factum probavit S. Gregorius M. lib. 1. Ep. 43. ad. Leand. t. 2. opp. col. 532. ed. cit., quod Gregorii decretum cum laude memorant Patres Concilii Toletani IV. Can. 6. loco mox indic. Præclare S. Thomas l. c., Utrumque licite sieri potest, inquit, scilicet & semel, & ter immergere; quin unica immersione signissicatur unitas mortis Christi, & unitas Deitatis, per trinam autem immersionem signissicatur tridum sepulturæ Christi, & etiam Trinitas personarum. Vide etiam S. Hildephonsum Adnot. de Cognit. Baptism. c. 117. apud Baluzium Miscellan. sacr. t. 2. p. 34. ed. Lucæ 1761.

(5) Sæculo XIII., quo D. Thomas vitæ usura fruebatur, jam in locis quibusdam apud Latinos immersio desuescere cœperat; & ipse Thomas docet, uno aut altero ex tribus illis modis recte baptismum conferri, quamquam tutius esse dicat, eum dare per immersionem, qui sua adhuc ætate communior erat baptismi conferendi modus. Ait enim in Summa l. c. art. 7. Ablutio autem fieri patest per aquam, non sotum per modum immersionis, sed etiam per modum aspersionis, vel effu-

Tomo II.

sionis; & ideo quamvis tutius sit baptizare per modum immersionis (quia hoc habet communior usus ) potest tamen fieri baptismus per modum aspersionis, vel etiam per modum effusionis. Quo ex loco perspicuum meo quidem judicio est, ea tempestate, qua D. Thomas florebat, communiorem quidem suisse usum immersionis; sed tamen quibusdam etiam usitaram fuisse aspersionem, aut effusionem. Guillelmus Beveregius in Not. ad Can. 50. Apostol. p. 472. apud Cotelerium PP. Apostol. t. I. ed. Amstelæd. indic. putat, mersionis loco aspersionem, sive profusionem aqua, in Occidentali præsertim Ecclesia, plusquam mille ab hinc annis, Gregorii videlicet I. atate, substitutam esse. Sed cerra desunt antiqua monumenta, quibus hæc Beveregii opinio niti posse videatur. Illud tamen animadvertam, quod etiam antiquior aspersionis in baptismo, &: eo quidem solemni, ut videtur, adhibitæ, mentio est in opusculo de Ecclesiusticis Dogmatibus, quod inter opera falso Augustino adscripta PP. Maurini rejiciunt ad Appendic. t. 8., & plerique tribuunt Gennadio Massiliensi Gallicanæ factionis, contra quam Prosper, & Hila-Jius Augustino scripserunt. Namicap. 41. ejus oper. col. 79. f. 8. opp. Augustin. ed. Maurin. Ven. indic. Baptismus, & Martyrium inter se comparantur, atque hæc habentur: Baptizandus confitetur fidem suam coram Sacerdote, & interrogatus respondet; hop & Martyr coram Persecutore facit, qui & confitetur fidem suam , & interrogatus respondet, Ille post confessionem vel adspergitur aqua, vel intingitur; & hic vel adspergitur sanguine, vel intingitur igne. An non hic locus argumento esse potest, quod in ea regione, in qua Gennadius scripsit, immersionis loco aspersio adhiberetur? Utut ea de re sit, certe generatim tum apud Græcos, tum apud Latinos ubique obtinuit immersio, quæ alicubi vigebat seculo XIV., uti ostendit Codex membranaceus, qui cum aliis compluribus extat in museo Alberti Fratris mei Canonici Basilicæ S. Mariæ tras Tyberim, & in quo habentur hæc : & baptiza infantem in pomine Trinitatis, sub trina mersione dicens Wc. Codex hic liber Ritualis est, neque certe est antiquior sæculo VIV., uti demonstran character , quæque in eo describitur , oratio S. Thoma de Aquino, quis tantum szeoulo XIV. ab Joanne XXII. SS. albo adscriptus fuit. Quin moner Chardonius. Histor. sacram. lib. 1. c. 9. immersionem adhuc sæculo XV. obtinuisse.

(6) Catechismus Rom. part. 2. cap. 2. §. 19.

S. XXVI. Baptismi formam constituent verba; quæ apud Latinos sunt: Ego te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus S.; apud Græcos; Baptizatur (1) Servus, vel Serva Dei N. in nomine Patris, & Filii, & Spiritus S. Vetus est hæc formula aquam Græci usurpasse videntur, ut occurrerent Novatianis, quorum error late erat in Oriente diffusus, scilicet ad vim sacramenti ministri fide opus

- esse (2). Utraque forma vim eamdem habet (3); quamquam ministri sux Ecclesix ritum servare debeant: & utraque continet expressam invocationem trium Personarum Sanctissimx Trinitatis, atque actum ipsum baptizandi. Invocatio illa Trinitatis divinx institutionis est, atque ad vim sacramenti necessaria (4); sed & verba ego te baptizo omissa, nullum bapsismum reddunt (5).
- (1) Ita habet Arcudius Concord. Eccles. Orient. & Occidental. lib. 7. cap. 3. & cap. 8. pag. 9. & 14. ed. Paris. 1672, & Græcorum Euchologion apud Goarium pag. 358. ed. Paris. 1647., quamquam non desint, qui græci sermonis ignari legendum putent baptizetur. Aliquando tamen Græcos verbo indicativo in prima persona usos fuise, colligi potest ex S. Gregorio Nazianzeno Orat. 40. n. 51. p. 670. opp. t. 1. ed. Coloniæ 1690. Baptizo te, inquit, in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.

(2) Verbum illud Ministri ego te baptizo quosdam in errorem induxit, ut crederent, vim sacramenti ex ministri persona æstimandam; quo multi referunt illud Corinthiorum dissidium, ego sum Pauli, ego Cephæ Uc. quasi à ministro vim repeteret sacramentum, qui error non

tantum in Græciam, sed & in Africam pervaserat.

(3) Eugenius IV. Instruct. pro Armen. t. 18. Conc. collect. Labbæi col. 547 . ed. Ven.

(4) Mathæus XXVIII. 19. Confer S. Justinum Martyr. Apolog. 1. p. 80. opp. ed. Paris. 1740. Tertulianum Advers. Praxeam. c. 26. p. 516. ed Rigaltii Paris. 1675., Origenem in cap. 6. Epist. ad Roman. lib. 5. p. 561. t. 4. opp. ed. Maur. Paris. 1759., S. Cyprianum Ep. 73. p. 123. ed. Rigaltii Paris 1666. , S. Augustinum de Baptism. contr. Donatist. lib. 3. cap. 15. & lib. 6. cap. 25. col. 115. & 176. opp. t. 9. ed. Maurin. Ven. 1733. S. Innocentium P. Ep. 17. ad. Episc. Macedon. e. 5. col. 836. apud Coustantium Ep. Rom. Pontif., S. Basilium de Spiritu S. c. 12. p. 23. & 24. t. 3. opp. ed. laudatæ, S. Thomam in Summa part. 3. quæst. 66. art. 5. Existit autem hoc loco quæstio. num aliquando valuerit, ac revera ab Apostolis in solo Christi nomine, sine mentione Trinitatis, baptismus collatus fuerit. Nam Act. Apostolorum II. 38. X. 48. & seq. & XIX. 5. traditum est, Apostolos in solius Christi nomine baptizasse. Ea de re magna animorum contentione nostro hoc sæculo inter se disputarunt duo celeberrimi Theologi ex Dominicanorum familia Renatus Hiacintus Drouvenius de Re Sacramentar. lib. 2. quæst. 3. cap. 2., & Augustinus Orsius Cardina. lis edita an. 1733. Mediolani dissertatione de Baptismo in nomine Jesu Christi; atque hic quidem Apostolos aliquando in solo Christi nomine baptismum contulisse defendit, Drouvenlus autem negat. Verum si aliquando Apostoli in solo Christi nomine baptizarunt, id Spiritus S. afflatu, inquit Catechismus Romanus par. 2. c. 2. S. 13. W 16., eos fecisse exploratum nobis esse debet, ut initio nascentis Ecclesiæ Christi nomine predicatio illustrior fieret, divinaque, & inmensa ejus potestas magis prædicaretur; aut potius iis verbis Apostoli baptismum à Christo institutum significari voluerunt, sed tamen retinuerunt formam, quæ distineta continet trium personarum nomina. Et certe verba Christi ad baptizandum Apostolos mittentis eam formam expresse comprehendunt; atque ita loca illa Sac. Scripturæ explicarunt S. Cyprianus Ep. 73. ad Jubajan. p. 123, ed. Paris. 1666. Origenes in Ep. ad Rom. lib. 5. pag. 561. t. 4. ed. Paris. 1759., S. Athanasius de Trinit. n. 7. p. 775. t. 2. opp. ed. cit., S. Basilius de Spiritu S. cap. 12. pag. 23. t. 3. opp. ed. Maurin, Paris 1730. S. Joannes Damascenus de Fid. Orthod. lib. 4. c. 9. opp. t. 1. p. 260. ed. Le-Quiennii Paris. 1712., S. Augustinus contr. Maxin min. Ariam. Episc. c. 17. lib. 2. col. 715. opp. tom. 8. ed. Maurin. Ven. laudat. Locum Auctoris libri de Sacram., seu verius S. Ambrosii de Spiritu S. lib. 1. c. 3. n. 42. col. 12. seq. t. 4. ed. cit., & Nicolai I. in Can. 24. de Consecr. dist. 4., ubi probatus videtur baptismus in solo Christi nomine collatus, diligenter explicat Carolus Gagliardus Instit. Jur. Canan. lib. 2. tit. 4. S. 20. W seg. Vide etiam Natalem Alexandrum Histor. eccles. diss. 13. t. 4. pag. 101. W seq. ed. indic.

(5) Petri Cantoris, Præpositivi, atque aliorum opinio suit, omitti impune posse ea verba: Ego te baptizo, quoniam illis Christi verbis baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus S. 70 baptizantes sactum ipsum ministri designat. Sed hæc verba, salvo sacramento, emiti non posse, rescripsit Alexander III. in cap. 1. de Baptismo, & Alexander VIII. die 7. Decembr. an. 1790. inter cæteras propositiones hanc quoque damnavit n. 27. Valuit aliquando Baptismus sub hac forma collatus, in nomine Patris &c. prætermissis illis, ego te baptizo, uti patet ex Bullar. Roman. t. 9. pag. 97. ult. ed. Consule Martenium de Antiq. Eccles. rit, lib. 1. c. 1. art. 15. n. 14. seqq. Verum constat sacramenti ratio, si desit vox illa ego, cujus vis in verbo baptizo continetur. Catechismus Romanus part. 2. c. 2. §. 14., S. Thomas in Sum-

ma par. 3. qu. 66. art. 5. ad. 1. & 2...

\$ XXVII. Ordinarius baptismi Minister est Episcopus, & Sacerdos; extra ordinem etiam Diaconi cum Episcopi aut Sacerdotis concessu hoc sacramentum administrant (1). Cogente necessitate, omnes & mares, & foeminæ recte baptizant (2), venum neque mulier præsente viro, neque laicus præsente clerico, neque clericus, cum adest sacerdos, sibi sumere hoc munus debent (3). Recte, inquam, hoc est sine culpa; ceterum, etiam absente necessitate, baptismus à laicis collatus valet, sed ne il contra ecclesia disciplinam peccant (4).

De baptismo ab hæreticis, aut infidelibus dato magna olim disputatio fuit, num valeret; sed eum valere certum est, si tamen id efficere propositum eis fuerit, quod catholica Ecclesia facit (5).

(1) Confer Catechismum Romanum par. 2. c. 2. §. 23., & S. Thomam in Summa par. 3. qu. 67. art. 2. Quod si à Tertuliano de Baptism. c. 17. p. 230. ed. Rigaltii Paris. 1675., S. Hieronymo Dial. advers. Luciferiam. n. 9. col. 182. opp. t. 2. ed. Veronæ 1735., aliisque Patribus scriptum est, baptismum sine auctoritate, aut jusione Episcopi 2 Presbytero non esse conferendum id referri debet ad solemnem baptismum, qui certis anni diebus administrari consueverat. Non omnis tamen Presbyter sed tantum proprius, hoc est Parochus, jure ordina-

rio baptizat.

(2) Can. 21. dist. 4. de Consecr., Tertulianus l. c p. 231., S. Augustinus contr. epistol. Parmen lib. 2. c. 13. col. 44. opp. 1. 9. ed. Ven. indic., Concilium Eliberitanum Can. 38. apud Labbæuin t. 1. col. 996. ed. Ven. Quo in canone videtur excludi bigamus, etiam necessitate cogente, à baptismi administratione. Statuit enim, posse fidelem qui lavacrum suum integrum habet, nec sit bigamus; baptizare in necessitate. Mirum id videtur Dionysio Petavio in Not. ad Epiphan. t. 2. p. 341. ed. Paris. 1722., quod bigamis baptizari in tanta necessitate non licuit. Verum, uti observat Albaspinæus in Notis. p. 175. ed. Neap. 1770., canon non omnino excludit bigamum à baptismi administratione, sed in co munere bigamo vult præferri laicum, qui bigamus non sit.

(3) Vide Catechismum Romanum 1. c. §. 25.

(4) Apposite Augustinus contr. ep. Parmen. cit. c. 13. Nulla, in-

quit, necessitate si fiat, alieni muneris usurpatio est.

(5) Concilium Tridentinum Sess. 7. Can. 4. de Baptism. Primus Agrippinus Carthaginensis Episcopus in exitu Sæculi II. hæreticorum baptismus irritum judicavit. S. Augustinus de Baptism. contr. Dong. tist. lib. 2. cap. 7. col. 102. opp. t. 9. ed. Maurin. Ven. indic. , S. Vincentius Lirinensis Commonit. c. 6. p. 306. ed. Baluzii Pedeponti 1843. Agrippini sententiam sæculo III. S. Cyprianus, atque alii tum in Asia, tum in Africa Episcopi sequuti sunt. Consule Natalem Alexandrum Hist. Eccl. sac. 3. diss. 12. p. 92. t. 4. ed. Ven. 1776. Sed S. Stephanus Pontifex ratum habuit baptismum hæreticorum, modo esset collatus secundum catholicæ Ecclesiæ leges, atque hoc Stephani judicium universa Ecclesia sequuta est in plenario, hoc est œcumenico Concilio quod mortuo Cypriano, se tamen nondum nato habitum testatur Augustinus de Baptism. lib. 2. cap. 4. & g. col. 98. & 104. t. 9. opp. ad. Ven. cit. Speciat Augustinus (quod mihi quidem verisimilius vide. rur, licet non eadem omnium sententia ea de re sit, ut ostendunt Tournelyus Pralect. theolog. de Sacram. in gener. qu. 7. art. 2. concl. alt., & Jueniaius de Sacram diss. 2. art. 3. 6. 5.) ad Nicanam Sy-

- nodum, quæ uti loquitur Hieronymus 1. e., omnes hareticos suiscisti (Can. 8.) exceptis Pauli Samosateni discipulis, de quibus agitur Can. 19. quoniam hi præscriptam ab Ecclesia formam non observabant. Probavit, inquam, Stephanus hæreticorum baptismum, modo secundum catholicæ Ecclesiæ ritus collatus fuisset. Nam calumnia est, quam inter ceteros refellunt Natalis Alexander Histor. eccles. sæc. 3. dissert. 14. art. t. 4. p. 104. edit. indic., & Tournelyus Præleg. Theolog. de Sacram. in gener. quæst. 7. art. 2., Blondelli, Basnagii, & aliorum ajentium, Stephanum probasse etiam baptismum hæreticorum, qui in eo conferendo leges, ritusque Ecclesiæ despexerant. Quod si non baptizatus ritum Ecclesiæ servet, atque id velit facere, quod illa facit, ejus quoque baptismum valere, respondit Nicolaus 1. in Can. 24. de Consecr. dist. 4. Augustinus ea in re anticipiti contentione distractus nihil affirmandum dixit Contr. ep. Parmen. lib. 1. cap. 13. col. 45. t. 9. opp. ed. Venet. cit. sine auctoritate tanti Concilii, quantum tanta rei sufficit.
- \$. XVIII. Baptizantur tam infantes, quam adulti; în illis originale peccatum tollitur, in his universa. Infantes rationis usu carentes baptismo donandos non esse, hæreticorum quorumdam opinio fuit: sed eos recte in fide Ecclesiæ baptizari, certum est (1). Ut vero eorum buptismus valeat; ex utero matris in lucem editi esse debent; quoniam inutilis est baptismus eorum, qui cum intus in utero inclusi lateant, aqua tingi non possunt (2). Quod si ex eo non totum corpus, sed ejus partem eduxerint, ea pars abluitur, cum mors imminet, atque in primis caput, si prodierit, quo abluto, baptismus non iteratur (3). Infantes filios infidelium baptismo donari vetat Ecclesia, nisi vel mors immineat, vel à parentibus expositi, ac relicti sint, vel saltem eorum alter assentiatur (4).
- (1) Concilium Tridentinum Sess. 7. Can. 12. W 13. de Baptism. 2. Calechismus Romanus par. 2. cap. 2. §. 32., & apposite Origenes Hom. 8-in Levitic. t. 2. opp. p. 230. ed. Paris 1733. secundum Ecclesia observantiam baptisma etiam parbulis dari inquit. Anabaptistarum error, qui parvulos baptizari posse negabant, jam explosus atque rejectus ab Ecclesia est, lateque adversus illos disputant scriptores rerum Theologicarum, præsertim Drouvenius de Re. Sacrament. lib. 2. quest. 6. cap. 2. Sunt qui pædobaptismum recentiori ætate inductum putant, ac negant, Ecclesiam duobus prioribus sæculis baptismum infantibus dare consuevisse. Sed eos late refellit Binghamus Origin. Eccles. lib. 11. cap. 4. §. 5. W seq. 1. 4. pag. 192. ed. Halæ. Magdeburg. 1755. testimoniis Clementis

Romani, Hermæ Pastoris, Justini Martyris, Irenæi, Tertulliani, Origenis, Cypriani, omnium denique Patrum, qui duobus, tribusque prioribus ecclesiæ sætulis floruerunt. Constat enim, Ecclesiam semper certam, ac fixam habuisse doctrinam de peccato originali, atque ejus delendi causa baptismum infantibus tribuisse.

(2) Vide S. Augustinum contr. Julianum lib. 6. c. 5. n. 13. col. 660. opp. t. 10. ed. indic., & S. Thomam in Summa par. 3. qu. 68. art. 11. Quæstio tamen est, num recte baptizetur infans adhuc latitans in utero matris, cum ejus corpus aqua per ostium uteri immissa tingi potest. Late en de re agir Benedictus XIV. de Synod. diæces. lib. cap. 5., ac puerum in eo rerum discrimine ita baptizandum monet sub conditione. sub qua similiter baptizandus erit, si in lucem prodeat. Ceterum non ambigitur, quin recte baptizetur infans, qui secto matris utero in lucem educius est; quin etiam, mortua matre, ejus uterum reserandum. esse per sectionem cæsaream, ut inde extrahatur infans, ac baptizetur. docent S. Thomas l. c. Rituale Romanum tit. 7. de Baptizandis pueris S., 3. Instructio edicia à S. Carolo Borromeo pro recta administratione baptismi tit. de Iis, que Parochus curet, cum timetur de partu Actor. Eccles. Mediolan. part. 4. pag. 502. Multa enim sunt exempla infantum, qui ex mortuæ matris utero vivi prodierunt, qui adoleverunt, & qui etiam ad senecturem ætate processerunt. Confer Theophilum Raynandum de Ort. infant. per section. cesar. cap. 2. opp. tom. 14. Auctorem Lexici universalis rei medicæ verb. Cæsarea sectio tom: 2. Heisterum Instit. chirurgic. par. 2. sect. 5. cap. 3. tom. 3., & Franciscum Emmanuelem Cangiamilam, qui peculiari libro Panormi edito anno 1745. materiam hanc fuse pertractavit.

(3) Expectanda est, inquit S. Thomas cit. qu. 68. art. 11. ad 4. totalie egressio pueri ex utero ad baptismum, nisi mors immineat. Si tamen primo caput egrediatur, in quo fundantur omnes sensus, debet baptizari, periculo inminente, & non est postea rebaptizandus, si eum perfecte nasci contigerit. Et videtur idem faciendum, quacumque alia pars egrediatur, periculo imminente: Quia tamen in nulla exteriorum partium integritas vita ita consistit, sicut in capite; videtur quibusdam, quod propter dubium, quacumque alia parte corporis abluta, puer post perfectam nativitatem sit baptizandus sub hac forma: si non es baptizatus, ego te baptizo. Consentiunt Rituale Romanum tit. de Baptizand. parvul., & Instructiones S. Caroli Borromei Actor. Eccles. Mediolan. par. 3. p. 422. S. Si vero fætus, tom. 1. ed. Patavii 1754. Consule Benedictum XIV., qui ea de re copiose disputat de Synod. Diæces. lib. 7. cap. 5. n. 7. V seq.

(4) Quod de parentibus dico, idem etiam dictum volo de tutoribus, qui cum parentum locum obtineant, corum quoque consensus requiritur, ut Hebræorum infantes baptizentur. Quæsitum est, num avus parentus puerum hebræum, invitis parentibus, baptismo offerre possit. Constat id recte fieri, si quer parem amiserit, ac matrem habeat dis-

sentientem; quin etiam multi sunt, qui idem fieri posse defendunt, cum ambo parentes sospites sunt, & ambo dissentiunt. Gravior de avia paterna controversia fuit; quam difinivit Benedictus XIV. litteris datis ad Petrum Hieronymum Guglielmum, quæ extant in ejus Bullar. Constit. 54. t. 3. p. 239. ed. Romæ seu Venet., & quibus statum est, aviam paternam puerum hebræum baptismo offerre posse, quamquam mater, tutoresque dissentiant. Vide laudatam Constitutionem 54., & alteram ejusdem Benedicti Constitutionem 28. pag. 113. ejus Bullarii t. 2. indic. edit., ubi de baptismo Hebræorum tum infantum, tum adultorum late agitur; & omnia, quæ ad hanc materiam pertinent, accurate evolvuntur.

S. XXIX. Adulti baptismo non donantur, nisi illum sua sponte petant, quoniam nemini ad credendum vis inferenda est (1); neque cum petunt, statim baptismum obtinent, sed primum fidei rudimenta edocentur; unde factum catechumenorum nomen à græco verbo κατηχημαι docere, erudire. Vetus hæc est Ecclesiæ consuetudo, ut adulti ad baptismum accedant, posteaquam in re Christiana eruditi sunt, eorumque animus diligenter cognitus, atque exploratus est. Ea de causa instituta est catechesis, divisaque, ut rectius procederet, in gradus tres, aut quatuor, nimirum in audientes, genuflectentes, & competentes sive electos (2).

(1) Concilium Toletanum IV. Can. 57. to. 3. collect. Harduini, S. Gregorius M. lib. 1. Ep. 47. col. 542. t. 2. opp. ed. Paris 1705.

(2) Initio Ecclesiæ, nulla interposita mora, baptismus dari consuevisse videtur, cum eum suscepturus suum jam satis patefecisset animum pietatis, & religionis plenum, fideique mysteria percepisset. Ita à Petro, & Philippo factum constat ex Acr. Apostol VIII. 38. X. 47. Verumtamen cum experimento plane compertum esset, non satis tutam esse fidem eorum, qui sine periculo baptismo donati fuerant, institutus est catechumenatus, ut ita singulorum fides, & vita diligenter probaretur. Habebat autem catechumenatus certos gradus, quos singillatim excurrere oportebat, ut ita catechumenus ad rem christianam diligentius institueretur. Græci canonum interpretes Theodorus Balsamon, Alexius Aristinus, Joannes Zonaras in Not. ad Conc. Neocæsar. Can. 5. apud Beveregium Pandect. Can. t. 1. p. 405. & 406. ed. Oxonni 1672. duos fecere gradus catechumenorum, alterum eorum, quos dredacesous imperfectiores, alterum eorum, quos πελειωπέδους perfectiores, vocant. Duos etiam fecere gradus Beveregius loc, cit, Caveus Primit. Christ. lib. 1. cap. 8., Syiczrus Thesaur. t. 2.

verb. narnXia, Basnagius de Reb. Sacr. & Ecclesiast. contr. Baron. pag. 485. edit. Ultraject. 1692. Sed eos plerique rejiciunt, quod ex ecclesiasticis monumentis compertum, est, tres, aut quatuor catechumenorum gradus. Confer Ducangium in Glossar. verb. Catechumeni, Card. Bonam. Rer. liturgic. lib. 1. c. 15. S. 4. ibique Salam in Not. p. 343. & seq. t. 1. ed. Taurin. 1747., Martenium de Antiq. Eccles. rit. lib. 1. c. 1. art. 6. t. 1. p. 12. ed. Antuerpiæ seu Ven. 1763., aliosque complures. Thiersius tamen Exposit. Sacram. c. 8. & Martenius I. c. a competentibus electos discriminant; sed Morinus de Paniten. lib. 6. c. 1., quem plerique sequuntur, unum & cundem facit competentium, atque electorum gradum. Forte non ubique, nec semper una, & cadem obtinuit disciplina. Certe duo tantum gradus, alius videlicet corum, qui proprie cathecumeni. & alius corum, qui competentes vocabantur hoc est, imperfectiores, & perfectiores, memorantur ab Origene contr. Celsum. lib. 3. p. 487. n. 60. W seq. t. 1. ed. Paris. indic., S. Zenone lib. 2. tract. 1. p. 277. t. 1. opp. ed. August. Vindelic. 1758., S. Isidoro de Offic. Eccles. lib. 2. c. 20. W 21. p. 609. W 610. ed. Paris. 1601., Rabano de Instit. cleric. lib. 1. c. 26. app. t. 6. p. g. ed. Colona 1626., Leidrado Lugdunen. de Sacram. Baptism. c. 1. apud Mabillonium Veter. analect. p. 78. ed. Paris. 1723. Contra, plerique ecclesiastici scriptores passim recensent tres, aut quatuor catechumenorum gradus; quæ diversitas ad temporum, & locorum usus referenda videtur. Probati tamen nequit opinio Josephi Binghami, qui lib. 10. Orig. Eccles. c. 2. S. 2. pag. 17. s. 4. ed. Hale Magdeburg. 1755. alium invenit gradum catechumenorum, corum scilicet, qui cum in imo catechumenorum gradu peccassent, ab ecclesia expellebantur, quos ipse εξωρουμένους vocat, sumpto vocabulo à Concilio Neocæsariensi Can. 5. col. 824. t. 1. collect. Harduini ed. Paris., ubi sancitum est, quod si audiens peccaverit ifa Biiasro. Non erat hic catechumenorum gradus, sed erat expulsio, & ejectio ab omni gradu catechumenorum, que eadem de poenitentibus, qui peccassent, dis. ciplina obtinebat. Hoc tamen erat discrimen inter catechumenos. & poenitentes, quod ii suum etiam habebant gradum extra ecclesiam, quo loco erant flentes, sed catechumeni nullum hujusmodi gradum obtimebant, & ideo cum ab Ecclesia expellebantur, arcebantur à Catechumenatu; mittebanturque ad illos, quos Ecclesia ab se prorsus alienos habebat. Simili ratione Synodus Eliberitana catechumenas, quæ haberent comatos, aut viros cinerarios, arcet à communione, videlicet ab Ecclesia, & à Catechumenatu, uti eum canonem recte explicat Albaspinzus p. 185. ed. Neap. 1770.

5. XXX. In imo gradu erant Audientes, ii nimirum, qui in ecclesia sermones sacrasque scripturas audiebant; unde corum nomen factum est. Qui se Baptismi desiderio teneri Tomo II.

- significaverant, signabantur signo crucis (1), ac manuum impositione (2), certisque precibus (3) catechumeni fiebant. Hi præsentes non erant, cum sacrificium peragebatur; sed finita Scripturarum explicatione cum ethnicis abibant, clamante Diacono: ne quis audientium, ne quis infidelium (4).
  - (1) Augustinus de Catech. rud. cap. 26. opp. tom. 6. col. 293. ed. Wenet. cit., Theodoretus Histor. Eccles. lib. 4. cap. 18. p. 169. ed. Valesii Cantabrig. 1720. In antiquo Codice Monasterii Bobiensis, quem Mabillonius dedit in Mus. Italic. tom. 1., tum in fronte, tum in corde signum crucis fieri jubetur. Alius est ritus Missalis Gotici editia. Josepho Thomasio: Utrumque cum aliis libris ritualibus descripsit Martenius de Antiq. Eccles. ritib. lib. 1. c. 1. art. 7. t. 1. p. 15. ed. Antuerp. seu Venet. 1763. Illud in Bobiensi Codice, quem Mabillonius edidit, animadvertendum est, quod non tantum signum crucis fieri, sed etiam symbolum dici jubetur; quod est contra areani disciplinam, quæ symbolum coram catechumenis recitari vetabat. Forte illæ preces ad catechumenos non pertinebant, antequam mos generatiin obtineret baptizandi pueros, qui simul catechumeni fiebant. & baptismum accipiebant.

(2) Severus Sulpitius. Dial. 2. de virt. S. Martini cap. 4. pag. 107. tom. 1. ed. Veronæ 1741., Eusebius in Vit. Constantin. lib. 4. cap. 61. p. 661. ed. Valessi Cantabrig. 1720., Concilium Arelatense I. Can. 6. apud Labbæum tom. 1. col. 1451. ed. Venet. Ex. hoc ritu explicandi sunt Gan. 301 Concilii Eliberitani tom. 1. col. 997. Can. 7. Concilii Constantinopolitani I. tom. 2. col. 1129. & Can. 95. Trullani apud eiti. Labbæum tom. 7. col. 1387, quibus locis Christianum facere idemesti atque aliquem manuum impositione, certisque precibus in imogratechumenorum gradu collocare. Confer Hugonem Menardum in Sacrament. S. Gregorii M. Noti 334: opp. t. 3. col. 361. seqq. ed. Maurin: Paris. 1705., à quo concta, quæ ad hanc materiam pertinent, ac-

curate describuntur.

(3). Cansule Martenium I. c.

(4) Auctor Constit. Apostolic. lib. 8. cap. 5. apud Cotelerium PP. Apostolic. t. 1. p. 396. ed. Amstæledami 1724.

§. XXXI. Proximus erat locus Genuflectentium, quibus in genua provolutis imponebantur manus; atque hi proprie catechumeni dicebantur, quæque ad eos pertinebat liturgiæ pars, catechumenorum oratio vocabatur (1). Ad cos referebatur ea Diaconi proclamatio: Quicumque catachumeni discedite. Summus erat gradus eorum, qui cito baptismum e-

rant suscepturi, quique appellabantur Competentes, quod jam baptismum peterent (2), & Electi, quod ad baptismum proxime accipiendum eligerentur (3). Hi sua dabant baptismo nomina, quæ diaconus, viventium diptycis inserebat (4); & pro ipsis certæ fundebantur preces, posteaquam reliqui catechumeni è templo discesserant (5).

(3) Concilium Nicænum Can. 14. apud Labbæum tom. 2. col. 39. Post Episcopi sermonem catechumenorum oratio peragebatur, uti patet ex Concilio Laodiceno Can. 19. apud eundem Labbæum tom. 1. c. 1534. Harum autem precationum formulæ in Constitutionibus Apostolicis loc. ind. cap. 6. pag. 397., atque a Chrisostomo Hom. 2. in 2. ad Cor. n. 8. pag. 440. tom. 10 ed. indic. recitantur.

(2) S. Augustinus de Fide & oper. cap. 6. col. 169. t. 6. opp. ed. Maurin. Venet. cit. & Serm. 216. col. 653. t. 5., S. Ildefousus Adnos. de cognit. baptism. cap. 30. apud Baluzium Miscellan. sacr. pag. 22.

10m. 2. ed. Luce 1761.

(3) S. Leo M. Ep. 16. ad Episc. Sicul. e. 5. opp. t. 2. p. 80. ed. Remæ 1755. Extat in Constitutionibus Apostolicis lib. 8. cap. 8. pag. 399. l. c. oratio pro his catechumenis, qui caττιόμισι, hoc est jamjam bap-

sizandi appellantur.

(4) S. Augustinus de Cur. gerend. pro mort. cap. 12. col 525. opp. som. 6. laud. edit. Venet. Auctor operis, quo Dionysii nomine circumfertur, de Hierarch. eccles. cap. 2. §: 5.; ibique Pachimeres p. 253. U 276. t. 1. ed. Antuerp. cit., Concilium Constantinopolitanum sub Menna habitum Act. 5. col. 1323. tom. 2. collec. Harduini.

(5) Græcam Ecclesiam certas pro catechumenis, energumenis, poenitentibus preces habuisse constat, quæ quidem diverso tempore fundebantur; sed non ita exploratum est, num eadem etiam fuerit Latinæ Ecclesiæ disciplina. Eamdem prorsus fuisse, verisimile est, uti observax Binghamus Origin. eccles. lib. 14. cop. 5. tom. 6. pag. 228. edit. indic.

§. XXXII. Statim ac catechumeni inter audientes erant relati, incipiebant catecheses, quibus fidei rationes, vitæque christianæ officia edocebantur. Quo munere instituendi catechumenos Episcopi, aut Presbyteri, Diaconive, minoresve etiam clerici, & interdum laici fungebantur. (1). Docebant autem catechistæ in exedris Ecclesiæ (2); magnaque erat in catechumenis instituendis eorum cura, & diligentia; quasi qui formarent animos teneros puerorum, qui primum imbuuntur iis, quæ cognitu facilia sunt, ut ad graviora, & difficiliora paratiores accedant. Quare primum veritates sim-

plices, & apertas proponebant, officiaque explicabant vitæ christianæ (3); sed de mysteriis religionis, ac ritibus sacnamentorum nullum faciebant verbum, antequam proxime abesset Baptismisuscipiendi tempus; qua in re catechumeni pares erant ceteris profanis, qui mysteria nostra ignorabant. Atque hæc celebris est arcani disciplina, quam ab ipso Christo, & Apostolis acceptam, diu Christiani retinuerant (4), quæque demum sua veluti sponte desiit, postquam ethnica superstitio fere ubique extincta, & sublata fuit (5).

(1) Episcopum catechistæ officio functum testatur S. Ambrosius Ep. 20. col. 901. n. 4. t. 3., ac Theodorus Lector, Collectan. lib. 2. in Bibioth. PP. 26. p. 86. ed. Lugdun. Presbyterum constat ex Chrysostomo Cateches. ad illuminandos opp. tom. 2. p. 225. cit. ed. Parit., quamipse habuit, cum esset Presbyter Antiochiæ; Diaconum ostendit Augustinus de Catechiz. rudib. cap. 1. col. 263. opp. tom. 6. ed. Maurin. Venet. cit.; Luctorem Cyprianus Ep. 24. p. 35. ed. Rigaltii Paris. 1666. Neque majorem ordinem in ecclesia habuisse videtur Origenes, quem. Eusebius H stor. lib. 6. cap. 3, p. 260. ed. Cantabrig. 1720., & S. Hieronymus de Vir. illustr. in Origene cap. 54. opp. tom. 2. col. 877. ed. Veron cit., Catechistam Alexandriæ fuisse narrant, cum decem arque oct. annos natus esset. De laico vide Auctorem Constit. Aposetal lib. 2. cap. 20. and Catelorium para 118. edit india

tol. lib. 8. cap. 32. apud Cotelerium pag. 418. edit. indic.

(2) S. Ambrosius Ep. 20. ad Marcellinam n. 4, col. 901. ed. Venet. cit. tom. 3. se competentibus in Baptisterio symbolum tradidisse, socibit. Erant autem, ut plurimum, distincta, sed ecclesiæ conjunctaædificia, in quibus catechumeni instituebantur; quæque catechumenia, sive catechumenorum mansiones dicuntur à Leone Novell. 73., atque à Concilio Truliano Can. 97. apud Labbæum t. 7, col. 1390. ed. Venet., & Balsamone, ac Zonara in eum Can. apud Beveregium Pandec. Canon. t. 1. p. 275. ed. Oxinii 1672. Cum Episcopus, aut Presbyter catecheses habebant, eas habebant etiam in Ecclesia, cæteri extra eam; atque hinc Demetrius Alexandrinus graviter reprehendit Alexandrum Episcopum Hierosolymitanum, & Theoctistum Episcopum Cæsareensem, quod Origeni, cum nondum esset Presbyter, publice in Ecclesia concionandi facultatem dedissent. Confer Kalesium in Eusseb. lib. 6. cap. 19. p. 283. n. 3. ed. Cantabrigiæ 1720. Multa de catechesibus habet Dis. 2. in S. Cyrillum Hierosolym. c. 4. V 5.

(3) S. Augustinus singulari libro, quem edidit, de Catechizandis rudibus, & cujus veluti summam edidit Alcuinus Ep. 7. ad. Carolum M. p. 1487. ed. Paris. 1617., ritus tradit in catechumenorum institutione servandos. Consule Chardonium Histor. sacram. lib. 1. cap. 3.

(4) Arcani disciplinam ab ipsa Christi, & Apostolorum memoria

repetunt Antonius Pagius in Baron. ab anno 118. n. 4. & seq. p. 95. tom. 2. ed. Luca., Chardonius Histor. sacrament. lib. 1'. c. 2., Emanuel Schelestratus, qui peculiari dissertatione de Disciplina arcani egregie, pæter cæteros, materiam hanc illustravit. Huc sane spectat illud Christi, qui cum á discipulis interrogatus fuisset, quamobrem Judzos parabolis aloqueretur, respondit apud Matthæum XIII. 11. quia vobis datum est nosse mysteria regni colorum; iliis autem non est datum; & hac similiter ea verba ipsius Christi ad Apostolus Matth. VII. 6. nolite sanctum dare canonibus, neque mittatis margaritas vestras ante porcor, quemadmodum verba ipsa interpretantur Clemens Alexandrinus Strotromat. lib. 1. p. 348. cap. 12. tom. 1. ed. Oxonii 1715., Tertulianus de Præscript. advers. hæret. c. 41. p. 217. ed. Rigaliii Paris. 1675. Chrysostomus de Compunet. lib. 1. cap. 6: opp. tom. 1. p. 131., & Homil. 22. in Matth. n. 3, p. 287. f. 7. ed. Paris. cit. Quod a Christo acceperant, Apostolos, atque Ecclesiæ Patres fecisse, manifestum est. Nam Apostoli in orationibus ad Judæos, atque Ethnicos nullum de abditis fidei mysteriis verbum habent Act. II. IV. X. XVII., 110minatim autem Paulum Christi legem observasse, tradit Clemens Ale. mandrinus Stromat, lib. 5. c. 10. pag. 685. tom. 2. ed. cit. ex eo Pauli verbo: ut aliquid impartiar. vobis gratia spiritualis, itemque ex eo, sapientiam loquimur inter perfectos. Apostolorum exemplo Ecclesiæ Patres rencentie legem arcanisque disciplinam servasse diligeater., constat ex Tersuliano l. c., Cyrilo Hierosolimitano Catech. 6. n. 29. p. 106. ed. Paris. cit., Nazianzeno Orat. 40. de Baptism. p. 647. tom. 1. opp. ed: Paris. cit., Chrysostomo Hom. 46. in act. cap. 3. opp. tom. 9. P. 349. ed indic., Cyrilo Alexandrino Adv. Julian: lib. 7: p. 245. opp. Jul. ed. Lipsia. 1696., Ambrosio Offie. lib. 1, cap. 50. n. 260. opp. som. 3. col. 79. ed indic., Augustino in Psalen. 109. s. 17. opp. t. 4. col. 1241. ed. indic. Innocentio I. Ep. 25. ad Decent. apud Coustantium Ep. Rom. Pont. col. 859. Quod etiam confirmat reprehensio illa. Ethnicorum adversus Christianos, quod clancularia esset corum doctrina, & confirmat id, quod Athanasii ztate ab Ariams factum est. Hi enim, ut sibi Ethnicorum patrocinium adseiscerent, fractaarcani lege, rem totam parefacere non dubitarunt tum editis tractatibus, quibus Trinitatis mysterium explicabatur, tum etiam Ethnicis in ecclesiam admisis, ubi magis abdita, & secreta perspicerent, Hinc Athanasius, Apolog. contr. Arian. p. 118. n. 31. tom 1. opp. ed. Maur. Patav. 1777. queritur de Præfecto Ægypti Philagrie apostata, ethnicisque militibus admissis ad ea disquirenda, que ne cotechumenos qui dem conspicere licuit. Sacra mysteria ab Ethnicis direpta, w in terram projecta in ordinatione Gregorii Alexandrini contra Athanasium memorat Epist 1: Juli P. ad Busebianos apud Coustantium Epist. Roman. Pontif. col. 378. Profanus sanctorum, idest fidelium, judices, & novam ac inusitatam mixtionem, swysticas nempe questiones spectante vulgo tractatas dolet Gregorius Naciancenus in Orat. 21. de Laud. Athas

masii n. 30. p. 387. opp. t. 1. ed Colonia 1690. ex quo magnam tum catechumenorum, tum ethnicorum fuisse offensionem, constat ex Athanasio de Synodis n. 2. opp. tom. 1. part. 2. p. 573. ed. Patav. 1777. Ex quibus intelligimus, cur in publicis Patrum concionibus, præsertim cum de sacramenti agitur, frequenter ocurrat ea formula: norunt initiati, norunt fideles, quod dicitur; atque etiam intelligimus, quanta sit ad Religionem tuendam necessitas traditionis, per quam multa accepimus, quæ, ne profanis paterent, Ecclesiæ Patres literis consignare noluerunt. Hæretici Scriptores Dallæus de Scriptis Ignat. lib. 1. c. 22., & Binghamus Orig. lib. 10. cap. 5. §. 3. tom. 4. p. 123. seq. ed. Halæ Magdeburg. 1755. hanc disciplinam Apostolis ignotam, multoque serius in Ecclesiam inductam putant. Sed eos refellunt, que de Christo, & Apostolis memoriæ sunt prodita; refellit Basilius de Spiritu S. c. 27. pag. 55. tom. 3. opp. ed. cit., qui eam disciplinam ab Apostolis, atque antiquis Patribus servatam tradit; refellit Tertulianus 1. c., qui eam repetit à Christi præcepto; nolite sanctum dare canibus, neque mittatis margaritas vestras ante porcos.

(5) Confer Pagium in Baronium ab anno 120. n. 4. V seq. p. 95.

35 seq. ed. Lucæ 1738. 10m. 2.

5. XXXIII. Cum satis erant probati, & satis in re christiana eruditi (1), appropinquante solemni die (2), catechumeni baptismum petebant: & ideo sua dabant nomina (3). per quæ sese quasi candidatos baptismi declarabant. Ergo accipiebant symbolum, & orationem dominicam (4), suaconfitebantur crimina (5), agebant poenitentiam (6), manuum impositioni, exorcismis, exsuflationibus (7), precibus subjiciebantur; atque etiam sal benedictus in corum os inserebatur (8). Baptismum etiam antecedebant lotiones duz, altera capitis, altera pedum (9); præterea caput catechumenisacro oleo ungebatur (10). Sed Ecclesia in primis curabat, ut qui baptismum petebant, tanto munere essent digni; & ideo post data à competentibus nomina, plura adhibebat scrutinia, per quæ eorum corda scrutabatur, videbatque, quanta vigilantia convenirent, quo studio ferverent. qua cura penderent (11).

(1) De tempore catechumenatus non una, atque eadem semper suit ecclesiæ disciplina. Synodus Eliberitana Can. 42. apud Labbæum tom. 1. col. 997. ed. Men., & Justinus Novel. 144. cap. 2. apud Dicaysium Gothofredum biennium; Auctor Constit. Apostolic. lib. 8. cap. 32. p. 418. tom. 1. apud Cotelerium l. ind., & Nicæni Patres Can. 14. 1. 2. col. 39.

apurd citatum Labbæum triennium constituum. Synodus Agathensis Can. 34. tom. 5. col. 527., menses octo Judæis; Synodus Eliberitana Can. 4. col. 992. loco mox citato, annos tres Flaminibus præscribit. Si quis in catechumenatu peccaret, tempus producebatur, ac de superiore ad inferiorem gradum cathecumenus dejiciebatur, & cum in imo erat gradu, extrudebatur, Concilium Neocæsarense Can. 5. t. 1. col. 1514. apud eumdem Labbæum. Interdum tempus ipsum contrahebatur, cum id justa aliqua causa postulæbat; atque ita S. Gregotius M. libi 8. Ep. 23. col. 912. tom. 2. ed. Paris. cit. cuidam Episcopo permisir, ut Judæos in Agro Agrigentino baptæari cupientes, post

indictum quadraginta dierum jejunium, baptismo donaret.

(2) Solemnis baptismi tempus erat olim Pascha, & Pentecostes Tercullianues de Baptism. c. 19. p. 232. ed. Paris. 1675., Siricus Ep. 1. ad. Himer. Turraconen. c. 2. apud Coustantium I. c. col. 626. Leo M. Ep. 16. ad Episc. Sicil. c. 5. p. 80. opp. t. 2. ed. Rom. 1755. Gelasius Decret. c. 10. apud Pithœum Cod. Canon. p. 266. Paris. 1687. Postea dies Natalis Christi, aliique festi dies acceserunt. Græci etiam. die Epiphaniæ, Galli quinque quatannis diebus, Hispani etiam diebus festis Apostolorum, ac Martyrum solemnem baptismum conferre consueverunt. Que omnia pluribus collectis antiquis monumentis accu-Tate explicat Mattenius de Antiq. eccles. rit, lib. 1. c. 1. art. 1. tom. 1. p. 1. ed. Antuerpiæ seu Ven: 1763. Verum non hoc ita intelligendum est, quasi non omni die baptismum conferre liceret, præsertim cum id justa aliqua causa postularer. Augustinus Serm. 210. n. 2. col. 927. F. 5. opp. ed. Maurin Ven. 1731., & Siricius P. cit. Ep. 1. ad. Himer. Tarracon. c. 2. col. 627. Ep. 10. ad. Gal. Episc. c. 4. col. 692. apud eumdem Coustantium.

(3) Semper ante baptismum, sed non uno ubique tempore catechumensi sua dabant nomina. Novum sumebant ethnici nomen; Christianorum liberi ante baptismum nullum, ut plurimum, habebant, ac si haberent, plerumque mutabant. Socrates Hist. lib. 7. c. 21. p. 368. ed. Cantabrig: cit. Gregorius Turonensis Hist. Franc. lib. 8. c. 22. col. 395. Wit. Patr. c. 8. num. 1. col. 1184. ed. cit. Baronius ad anmo 259. n. 11. p. 69. col. 1184. t. 3. ed. Lucæ. Consule Concilium Carthaginense IV. Can. 85. apud Labbæum t. 2: col. 1444. ed. Ven., S. Gregorium Nyssenum in Orat. advers. eos qui differunt baptismum p. 956. 3. 1. opp. ed. Paris. cit., S. Cyrillum Hierosolymitanum Catech. 1. p. 18. n. 4. ed. cit., S. Augustinum Confess. lib. 9. cap. 6. col. 162. tom. 1. ed.

Ven. cit.

(4) Generatim definiti non potest, qua die competentibus symbolium traderetur, cum in ecclesiis quibusdam id fieret Dominica Palmarum, in aliis feria quarta post quartam Dominicam Quadragesima, in aliis denique aliis ante Pascha diebus; quin alii semel, alii bis, per alii symbolum tradebant, sicuti observat Martenius loc, cit. art. 11.

10. V seq: pag: 23, Antequam symbolum traderet Episcopus, ali-

quem ab eo tractatum habitum fuisse, indicat non obscure S. Ambrosius Ep. 20. n. 4. ool. 901. opp. t. 3. ed. Maurin. Ven. 1751. Dominica quoque oratio tradebatur, uti patet ex S. Augustino Serm. 58. col. 337. opp. tom. 5. ed. Ven. indic., & in Romana quidem Ecclesia

eadem die Symbolum, ac Dominica Oratio tradebatur.

(5) Tertullianus de Baptism. c. 20. p. 232. ed. Paris. 1776., S. Gregorius Nazianzenus Grat. 40. de Baptism. n. 26. opp. t. 1. pag. 657. ed. Coloniæ 1690., S. Cyrillus Hierosol. Catech. 1. p. 18. n. 5. ed. Paris. cit., Eusebius de Vit. Constantin. lib. 4. c. 61. pag. 661. ed. Valesië Cantabrig. 1720. Non erat tamen hæc confessio ad baptismum necessaria, sed eam catechumeni emittebant, ut antiquam vitam in scrutiniis exponentes, quærerent, quid deserere, quid sequi, &t quod vitæ institum amplecti deberent, ut se vere christianos ostenderent. Hujus confessionis rationem non obscure indicat antiquus Auctor Serm. in psalm. 41. ad. Neofitos in append. t. 6. opp. Augustini col. 287. ed. ind., cum de catechumenis dicit hæc: per omnem quadragesimam vacaperunt orationi, atque jejuniis, in sacco, & cinere dormierunt, fu-

turam vitam peccatorum suorum confessione quærentes.

(6) Consute Martenium I. c. art. so. n. 10. p. 28., ubi multa ea de re testimonia colliguntur. Ab hac poenitentia solos parvulos immunes fuisse, docet Augustinus Serm. 351. cap. 2. col. 1351. ac Serm. 352. c. 1. col. 1363. opp. 1. 5. p. 2. ed. Ven. cit. negat ad baptismum Christi, in quo omuia peccata delentur, quemquam bene accedere, nist agendo punitentiam de vita pristina. Ejus autem institutionem quidam repeinnt à Petri præcepto, uti constat ex epistola Herivei Rhemensis ad Wittonem Rothomagensem c. 6. Biblioth. PP. t. 17. p. 248. ed. Lugdun., ubi Clodovæum aliquot ante baptismum diebus commoratum tradit, ut pænitentiæ, secundum Apostolicum præceptum, prius ablueretur lacrimis, dicente B. Petro Principe Apostolorum: pænitentiam agite, & baptizatur unusquisque vestrum. Auctor Recognitionum lib. 3. c. 67., W lib. 7. c. 36. p. 537. W 564. apud Cotelerium PP. Apostel. t. 1. ed. ind. jejunium memorat, cui baptismum suscepturi vacare debebant; & hujus quidem jejunii mentio etiam est apud Justinum M. Apol. 1. n. 61. p. 79. ed. Maurin, Paris 1742. in Concilio Carthaginensi IV. Can. 85. col. 1444. t. 2. colect., Labbæi, apud Tertullianum de Baptism. c. 20. p. 232. ed. Ven. S. Augustinum de Fid. & oper, c. 6. col. 169. opp. 1. 6. ed. Maurin. Ven. 1731., ubi & cetera, quæ Catechumenos præstare oportebat, describuntur.

(7) S. Augustinus I. mox. c. Apud Latinos exsuffationes in faciem catechumeni fiebant, uti constat ex Libris Ritualibus; apud Græcosetiam in aures, Concilium Constantinopolitanum I. Can. 7. apud Lab-

bæum 4. 2. col. 1129.

(8) S. Augustinus Confess. lib. 1. c. 11. col. 75. opp. t. 1. ed. Maurin. Ven. cit., quem salem Augustinus de Baptism. contr. Donapist. l. 4. c. 21. col. 138. t. 9., & de Peccat. merit. l. 2. c. 26. col. 62.

t. 10. sacramentum catechumenorum appellat. In Can. 65. de Consecr. dist. 4. dicitur Sal calestis sapientia. Vide etiam Concilium Carthaginense III. Can. 5., ibique Albaspinzum in Not. p. 226. opp. var. ed.

Neap. 1770.

(9) Capitis lotio die Dominica Palmarum absolvebatur; ideirco hie dies in antiquo Ordine Romano Capitolavium dicitur, Isidorus Etymol. 1. 6. c. 18. W de Eccles. offic. lib. 1. cap. 27. p. 80. W 589. ed. Paris. 1601., Rabanus de Instit. Cleric. lib. 2. c. 35. opp. t. 6. p. 23. ed. Colon. 1626. Pedum lotionis, præter cæteros, mentio est apud Augustinum Ep. 54. ad Januar. n. 10. opp. t. 2. col. 127. ed. Ven. cit., Ambrosium de Sacram. l. 3. c. r. n. 4. t. 3. col. 455. ed ind., eaque feria v. in cœna Domini peragebatur. In quibusdam tamen locis post baptismum hanc lotionem fieri consuevisse, monet Chardonius Histor. sacram. l. 1. c. 18.

(10) Unctionem hanc capitis, quæ baptismum anteibat, quæque alia erat ab unctione verticali, quæ illum sequebatur, memorant Auctor Recognit. l. 3. c. 67. apud Cotelerium PP. Apostolic. t. I. p. 537. ed. ind. Ambrosius de Sucram. l. 1. c. 2. opp. t. 3. col. 440. ed. Ven. cit., Cyrillus Cath. 2. Mystag. c. 3. p. 317. ed. Paris. cit., Chrysostomus Hom. 6. in. Ep. ad Colloss. opp. t. 11. col. 369. ed. cit., Siricius P. Ep. 10. n. 11. apud Coustantium Ep. Rom. Pont. col. 693. Ungebatur autem initio in Ecclesia Latina tantum caput, deinde etiam inter humeros, ac supra pectus unctio fieri cœpit. Græci totum corpus ungebant, uti ostendit Auctor Eccles. Hierarch. c. 2. §. 7. p. 253. ed. Antuerp. 1634. Oleum, quo baptizatus ungebatur, unguestum vocant, ac distinguunt ab oleo, quod ante baptismum adhibebatur, Auctor Constit. Apostol. l. 7. c. 22. apud Cotelerium l. c. p. 371., & Auctor, qui Justini nomine scripsit Resp. ad Ortodox. q. 137. p. 501. in append.

opp. Justin. ed. Paris. 1742.

(11) S. Augustinus de Fid. & oper. c. 6. col. 169. t. 6., atque ipse hine Augustinus de Symbol. l. 2. c. 1. col. 555. d. t. 6. scrutinium examen appellat. Theodolphus de Ordin. baptism. c. 8. in Biblioth. PP. t. 14. p. 10. ed. Lugdun. Hunc enim morem, inquit, Ecclesia servare consuevu, ut per aliquot dierum spatium hi, qui in solemnitate paschali baptizandi sunt, scrutentur, ut instructis, & doctis, & simplici corde ad fidem veram venientibus vitæ sacramenta impertiantur. Plura ante baptismum scrutinia adhibebantur, de quibus late agit Martenius l. c. art. 11. p. 29. S. Zeno l. 2. tract. 27. p. 233. opp. t. 1. ed. August. Vindel. 1758. memorat legitimum examinis, aut scrutinii numerum, quibus verbis intelliguntur septem scrutinia, quæ fiebant antequam competentes baptismo donarentur. De his Amalarius Archiepisco. pus Trevirensis, seu potius Alcuinus in Ep. ad Carolum M. c. 12, apud Canisium Thesaur. monument. Eccles. t. 2. par. 1. p. 545. ed. Antuerp. 1725. habet hæe : scoutinium finitur sabbato ante pascha. Ipso die facimus scrutinium septimum, sicut in Romano Ordine invenimus scriptum

- 5. XXXIV. Solemni adveniente die, cathecumeni ad Baptisterium adducebantur (1), qui locus, ut plurimum, erat ab ecclesia distinctus, ac separatus (2); atque ibi tria maxime præstabant, antequam baptismum acciperent. Scilicet renunciabant Satanæ, pompisque, & operibus ejus (3), quam renunciationem ter emittebant conversi ad occidentem (4), atque in Satanam tamquam præsentem exsuflabant, & exspuebant, aliasque edebant aversantis animi significationes (5). Deinde versa ad Orientem facie (6), sese adscribebant Christo, cui deinceps sese perpetuo servire promittebant (7). Denique manibus, oculisque ad cœlum sublatis fidem profitebantur, secundum verba symboli, quod baptismum accepturi ter solemniter repetebant (8).
  - (t) Initio baptismum nullo certo loco datum ostendit exemplum Eunuchi, quem Philippus Diaconus in via, & custodis carceris, quem Paulus domi suæ baptizavit. Tertullianus de Baptism. c. 4. p. 225. ed. Rigaltii Paris. 1675. & Auctor Recognitionum sub nomine S. Clementis Romani l. 4. c. 32., & l. 6. c. 15. apud Cotelerium PP. Apostol. p. 546. & 558. t. 1. ed. ind. multos in fluminibus, stagnis, fontibus baptizatos memorant. Constantinus in memoriam Christi Servatoris baptismum in Jordane accipe vehementer cupiebat, uti narrant Eusebius de vit. Constantin. J. 4. c. 62. p. 662., ac Theodoretus Histor. J. 1. c. 32. p. 64. ed. Cantabrig. 1720. Plures in loco Bethabara, ubi Joan. nes baptizabat, trans Jordanem baptizari voluisse, tradit S. Hieronymus de Loc. hebr. col. 182. t. 3. ed. Vallarsii cit. Sed deinceps pace Ecclesia reddita ; constituta sunt baptisteria, qua erant sacra ades justa ecclesiam, in quibus uniquique tribueretur baptismus, nisi qua necessitas facere secus cogeret. Justinianus Novel. 58. priscis legibus. sancitum inquit, ut nemini liceat, quæ sacratissima sunt, domi agere; & Concilium Constantinopolitanum sub Menna Art. 1. col. 1194. 1 1206. t. 2. collect. Harduini. ed. Paris. Zonaram. Monachum. reprehendit, quod domi baptismum administrasset. Hujusmodi baptismi domi collati antiquis conciliis nomine παγαςαπτισμάτων improbantur. Novo jure cautum est, ut in cathedralibus, & parochialibus Ecclesiis, tantum exter sons baptismalis, ut à suo quisque Parocho in Ecclesia baptizetur, nisi alind postulet vel necessitas, vel magna dignitas ejus, qui baptismum suscipere debet Clem. unic. de Baptismo, Rituale Romanum de Baptismi

(2) Consule Martenium l. c. art. 2. p. 3.

(3) Auctor Constit. Apostol. 1. 7. c. 41. apud Cotelerium I. ind. pag. 383. describit formulam, qua catechumenus renuneiabat Satana, &

operibus ejus, & angelis ejus, & inventis ejus, ac omnibus, que sub eo sunt. Ejusdem formulæ sententiam habent Hieronymus in Matth. l. 1. c. 5. opp. t. 7. col. 28. ed. Vallarsii Veron. 1737., Tertullianus de Spectat. c. 4. p. 74. ed. Paris. cit., Cyprianus Ep. 6. pag. 16. ind. ed. Paris., Ambrosius de Myster. c. 2. n. 7. opp. t. 3. col. 409. ed. ind. Interdum etiam spectacula in hac renunciandi formula disserte memorantur, ut in illa Salviani de Gubernat. Dei l. 6. n. 6. p. 121. ed. Pedeponti 1743. Abrevuntio diabolo, pompis, spectaculis, & operibus ejus. Atque hujus quidem renunciationis usum tam vetustum facit Basilius de Spiritu S. c. 27. n. 66. p. 55. ed. Paris. 1730., ut ejus originem ab Apostolica traditione repetat.

(4) Occidentem spectare idem erat atque ipsum spectare Satanam, qui princeps dicitur renebrurum, ut inquit Cyrillus Hierosolymitanus Cath. I. mystag. p. 307. n. 4. ed. cit. Trina erat renunciatio, uti test tatur Auctor. de Eccles. hierarch. c. 2. §. 3. & seq. p. 252. & seq. t. 1. ed. Antuerpiæ 1634. Hujus autem trinæ renuntiationis mysteria expli-

cat Vicecomes de Rit. baptism. 1. 2. c. 20.

(5) Vide Auctorem de Hierarch. Eccler. 1. c. Hæc autem renunciatio in porticu, seu vestibulo emittebatur. Nam baptisteria duo, ut plurimum, habebant distincta conclavia, porticum, aut vestibulum, in quo catechumeni Satanæ renunciabant, fidemque profitebantur; atque interiorem domum, in qua baptismi cæremonia peragebatur.

(6) In mysteriis, inquit S. Hieronymus in Amos l. 3. c. 6. col. 322. opp. t. 6. ed. Vallarsii Veronæ 1736., primum, renunciamus zi, qui in occidente est, nobisque moritur cum peccatis, & sic versi ad orientem pactum inimos cum sole justitiæ, & ei servituros non esse promittimus.

Eadem habet S. Ambrosius I. mox. id.

(7) Sponsionem, qua catechumenus esse Christo perpetuo servire promittebat, promissum, pactum, & votum à Latinis appellatur. Formulam tradit Auctor Constit. Apost. cit. c. 41. Post renunciationem vero, dum adscribit se, dicat: & adscribar Christo, & credo, & baptizor. Similem habet Chrysostomus Hom. 6. in Ep. ad Coloss. n. 4. opp. t. 11, p. 369. ed. Paris. Augustini ætate quidam fuerunt, qui fidei in Christum, non vero universalis obedientiæ professionem emittere parati erant; & tamen baptismum petere non dubitabant. Contra hos ipse Augustinus scripsit egregium librum de Fide, & operibus, quo Christiano homini tum fidem, tum bona opera necessaria esse demonstravit.

(8) Pluries quidem cathecumeni traditum symbolum reddere debebant; sed cum instaret baptismus, ter, ac solemniter, & coram multis testibus, manibusque, & oculis ad cœlum sublatis fidei professionem emittebant, & rogati respondebant. Cyrillus Alexandrinus l. 12. in Joan. c. 21. p. 1119. ed. Paris. 1638., Auctor Eccles. hierarch. c. 2. p. 258. t. 1. ed. Antuerp. cit., Leo M. Serm. 23. in Nativ. Dom. 4, c, 6. p. 54. t. 1. ed. Roma 1753., Augustinus de Fid. & aper. c. 9. col. 172. opp. t. 6. ind. ed., Ambrosius de Spiritu S. l. c. 10. col. 70. opp. t. 4, ed.

Digitized by Google

- ind. Narrat autem Augustinus Confess. 1. 8. c. 2. col. 146. t. 1. Romze ex edito loco in conspectu populi nisi nimia catechumeni verecundia obstaret, hanc fidei professionem emitti consuevisse.
  - §. XXXV. Baptizati in vertice ungebantur (1), tum albis induebantur vestibus (2), eorum capiti mysticum velamen, & corona imponebatur (3), iisque tradebantur cereæ faces (4), ac porro dabatur confirmatio, & Eucharistia (5), postremo lac, & mel benedictum ad infantiæ significationem (6). Nunc non omnes, qui olim in usu erant, ritus, & cæremoniæ ab Ecclesia retinentur. Desiit solemnis illa catechesis, & antiqui desierunt gradus catechumenatus; sed nunc etiam adulti, antequam baptismum suscipiant, in fide, & bonis operibus instituendi sunt, ne rudes, & ignari, ac minus recte probati sanctissimam religionem amplectantur.
  - (1) Innocentius I. Ep. 25. ad Decent. Eugubin. Episc. c. 3. col. 858. apud Coustantium Ep. Roman. Pontific., Ambrosius de Sacram. l. 2. c. 7. n. 14. col. 453. opp. t. 3. ind. ed., Isidorus de Offic. eccles. l. 2. c. 25. V 26. pag. 613. V 614. ed. Paris. 1601. Hujus unctionis originem à Silvestro P. repetant Amalarius de Eccles. offic. I. 1. c. 27. in Biblioth. PP. t. 14. p. 957. ed. Lugdun., Walfridius de Reb. eccles. c. 26. pag. 690. t. 10. in Bibl. PP. Paris. 1624., Rabanus de Instit. cleric. 1. 1. c. 28. t. 6. pag. 9. ed. Coloniæ 1726., ex quo colligit Hugo Menardus in Not. ad I. Sacrament. S. Gregorii M. not. 334. -col. 385. opp. e. 3. ed. cit., scriptores omnes Silvestro antiquiores, qui unctionem memorant, de sacramento confirmationis intelligendos esse. Multi tamen verustissimam quidem hanc unctionem faciunt, sed negant ullo certo monumento confici posse, cam à Silvestro fuisse institutam. Illud inter omnes constat, quod hæc verticalis unctio sacro chrismate peragebatur, eaque diversa erat ab unctione frontis, hoc est à sacramento confirmationis. Illam Sacerdoti permittit, hanc vero uni Episcopo servat Innocentius I. in Ep. ad Decent. Eugubin. c. 3. col. 858. apud Cousrantium. Atque ad hanc frontis unctionem pertinet Auetor Constit. Apostol. 1. 13. c. 16. apud Cotelerium taud. l. p. 291. Verisimile autem est. verticalis unctionis ministrum alium fuisse à ministro baptismi, cum unus sacerdos tantam illam hominum multitudinem baptizare, ac simul ungere non posset. Ante unctionem Sacerdos baptizato osculum dabat, quem ritum memorant S. Cyprianus Ep. 59. ad Fidum p. 95. ed. Rigaltii Paris. 1066., & S. Jo. Chrysostomas de Util. legen. scriptur. opp. 1. 3. c. 6. p. 81. c. ed. Parir.

(2) S. Augustinus Serm. 223. qui 5. est in vigil. Pasch. col. 966. t. 1. Ep. 34. n. 2. opp. t. 2. col. 64. ed. Maurin. cit., S. Ambrosius de Myster. c. 7. n. 34. col. 417. opp. t. 3. ed. ind., Eusebius in Vit. Constantin. l. 4. c. 62. p. 662. ed. c., S. Gregorius M., in Sacram. opp. t. 3. col. 73. ibiq. Menardus in Not. col. 356. ed. ind. Gerebantur ex vestes per dies octo; quo factum, ut dominica post pascha dominica in albis diceretur, quoniam usque ad eam diem baptizati vestes albas gerebant. Usurpatur hodie etiam ritus albæ vestis, sed ea neophyti eodem tempore induuntur, atque exuntur. Infantibus, qui vestitu non utuntur, album sudariolum datur. Catechismus Romanus par. 2. c. 2. \$73.

(3) S. Jo. Cheysostomus Catech. 1. ad illuminan. opp. t. 2. n. 1. p. 226. cit. ed. Paris., Theodulphus Aurelianensis de Ordin. Baptism. c. 16. p. 13. t. 14. Biblioth. PP. ed. Lugdun., Rabanus de Instit. cleric. l. 1. c. 29 t. 6. p. 10. ed. Coloniæ 1620. In ecclesiis quibusdam etiam lotio pedum adhibebatur, de qua vide Marteniam l. c. ant. 15. n. 8. p. 54.

(4) S. Gregorius Nazianzenus Orus. de Baptism. 40. p. 672. ed. Colonia 1690., S. Ambrosius de Lupsu virgin. consec. c. 5. col. 386. n. 19. 1. 3. ed. c., S. Gregorius Turoneusis Histor. Franc. l. 5. c. 21. p. 213. ed. Paris. 1699. Dabantur autem catechumenis extincti cerei, quos ipsi deinceps in fine Litaniarum accendebant. Nunc baptizatis datur cereus ardens, de quo aide Catechismum Romanum l. c. n. 74.

(5) Confer Martenium l. c. n. 11. & seq. p. 55.

(6) Hieronymus in Isaiam c. 55. col. 644. opp. t. 4. ed. Vallarsii Veron. 1735. lac tantum, non item mel nominat; quamquam in Dialog. contr. Luciferian. n. 8. t. 2. col. 180. utgumque memoret: multa alia, inquit, que per traditionem in ecclesiis observantur: quetoritatem sibi scriptæ legis usurpaverunt; velut in lavacro ter caput mergitare, deinde egressos lactis, & mellis prægustare concordiam ad infantiæ significationem. Quæ verba lactis, & mellis concordiam evidenter ostendunt, non lac, & mel distincte, sed mel cum lacte commixtum catechumenis dari consuevisse. Similiter & Tertullianus de Coron. milit. c. 3. p. 102. & Advers. Marcion. l. 1. c. 14. p. 372. ed. Paris. 1675., lactis, & melis concordiam, ae societatem vocat; atque hinc in Libris Ritualibus una extat mellis, & lactis benedictio, & una item utriusque tradendi formula. Lac etiam una eum vino baptizatis in Occidente tributum, ostendit Hieronymus In Isaim c. 55. col. 644. cit. t. 4. Cateram quamquam Ethnici etiam vix natos pueros lacte, & melle enutrirent, quod ex pluribus antiquis Scriptoribus manisestum est, ut videri potest apud Cotelerium in epistola Barnabæ'c. 5. adnot. 52. p. 29. t. 1. ed. Amstelæd. 1724., non tamen ex iis consuetudinem illam suam Christiani arripuisse videntur, sed ex veteri Testamento, ubi repromissionis terra facte, & melle sæpe recipitur, cujus iter (baptizati) inchoantes tam- . quam parvuli lacte nutriuntur, & melle, ut inquit Joannes Diaconus, in Ep. ad Senarium t. 1. Musei Ital. p. 75.

§. XXXVI. Plures hodie etiam, antequam suscipiatur, cum item suscipitur, cum denique susceptus est baptismus, adhibentur cæremoniæ, quæ in libris Ritualibus, atque in Catechismo Romano (1) describuntur. In primis autem baptizandus ter Satanæ abrenunciat, fideique professionem emittit; tum in baptismo nomen accipit, quod Parochus una cum cæteris baptizatorum nominibus peculiari libro describit (2). Dum datur baptismus, adsunt Patrini, hoc est Sponsores, aut Fidejussores, qui pro baptizato spondent, ac fidejubent, unde eorum nomen ductum est (3). In antiquis monumentis sæpe etiam vocantur susceptores, quod ex aqua prodeuntes susciperent. Eorum est baptizandos ministris offerre, eosque ex sacro fonte suscipere, pro infantibus ministro interroganti respondere, adultos edocere, quid ministro respondere ipsi debeant, curam gerere eorum, quos susceperunt, atque ipsos in re christiana erudire (4).

(1) Par. 2. c. 2. §. 60. V seq.

(2) Nomen sumendum est ab aliquo, qui propter excellentem animi pietatem, & religionem in Sanctorum numerum relatus est, inquit Catechismus Romanus 1. c. §. 75., rejiciendaque sunt falsarum religionum, idolorumque nomina. Confer Benedictum XIV. Const. Omnium solicitudinum 107. §. 3. & 14. ejus Bullar. t. 1. p. 243. & 248. ed. Rom. seu Venet. 1754. Describitur hoc nomen una cum natali die, ac nominibus parentum, & patrinorum in libro, quem unusquisque parochus habere debet. Rituale Romanum tit. de Baptism.

(3) Patrinorum, seu Sponsorum origo ab ipsis fere Ecclesiæ incunabulis repetenda est, uti monet Martenius de Antiq. Eccles. rit. l. 1. cap. 1. art. 16. n. 11. t. 1. p. 59. ed. Antuerp. seu Ven. Eorum meminere Tertullianus de Bapism. c. 18. p. 231. ed. Ven. 1744., Auctor Respons. ad Ortodox qu. 56. inter. opp. S. Justini M. p. 460. ed. Paris. 1742., Auctor Eccles. hierarch. c. 2. §. 2. t. 1. p. 168. ed. Ven. 1755., Auctor Apostol. Const. l. 3. cap. 16. apud Cotelerium PP. Apostol. p. 291. s. 1. ed. Amstelæd. 1724., S. Augustinus multis in locis, aliique compiures.

(4) Officia sponsorum describit Augustinus, seu potius Auctor. Sermonis 168. n. 3. in append. t. 5. opp. Augustini col. 293. indic. ed. Ven., & Hildefonsus Adnot. de ordin. Baptism. c. 114. apud Baluzium Miscell. sacr. t. 2. p. 34. ed. Lucæ 1761. Quod infantes per se ipsos non possent, pro iis sponsores respondere voluit Ecclesia, Cyrillus Alexand. in Joan. c. 11. vers. 26. opp. t. 4. p. 683. ed. Paris. 1638. Auctor. Serm. 267. n. 5. col. 441. in append. t. 5. opp. Augustini ind. ed. Mau-

rin. Ven. Adultis etiam morbo impeditis vocem suam commodare, inquit Cyrillus Alexand. l. c. Verum pro ipsis etiam adultis, qui per se respondere poterant, sponsores adhiberi voluit Ecclesia; sed ipsi tamen respondere debent. Augustinus de Baptism. l. 4. c. 24. col. 141.t. 9.ed. ind. Primum exemplum sponsorum, qui his adultis dati sint, præbere videtur Rufinus Præfectus Prætorio, qui anno 395. cum à sacro fonte eductus fuisse, traditus est Ammonio, qui magna pietatis fama florebat. Confer Tillemontium Histor. Ecclesiast. vie de S. Gregoir. de Nysse art. 22.t. 9. p. 593.ed. Ven. 1732. & Orsium Histor. Ecclesiast. l. 20. n. 28-t. 9. p. 241.ed. Rom. 1752.

- \$. XXXVII. Unus tantum in baptismo patrinus adhibendus est, aut ad summum vir unus, unaque mulier (1); neque id munus unicuique committi indiscriminatim debet, sed ei, qui sit catholicus, & sana doctrina, bonisque moribus imbutus; maximeque convenit, eumdem saltem puberem, & confirmatum esse (2). Repelluntur ab hoc officio infideles, aut hæretici, publici excomunicati, aut interdicti, publice criminosi, aut infames, & qui sana mente non sunt, & qui fidei rudimenta ignorant, ita ut ea docere non possint, quem è sacro fonte susceperunt (3). Vetantur etiam parentes offerre filios suos propter spiritualem cognationem (4), quæ inter patrinum, ac baptizantum contrahitur, & vetantur etiam hoc munus gerere monachi, quos solitudini addictos esse oportet (5).
- (1) Concilium Tridentinum Sess. 24. c. 2. de Reform. matrim. Atque hac quidem disciplina Tridentino Concilio antiquior est. Namplures numero patrinos excludere videtur Auctor Apostol. Const. l. 3. c. 16. cit. cum statuit, ut vir à Diacono, mulier à Diaconissa suscipiatur. Sed explicatius, atque disertius unum patrinum constituunt Leo P. in Can. 101. de Consecp. dist. 4., & Concilium Metense an. 888. Can. 6.t. 11. Concil. col. 594. calleet. Labbai ed. Ven.

(2) Can. 102. dist. 4. de Consecr., Risuale Romanum tit. de Patrinis. Confer Giraldum Exposit. Jur. Pontific. par. 1. sect. 710. t. 2. p. 524.

(3) Confer Rituale Romanum l. c., & Martenium de Antiq. Eccles.

rit. l. 1. c. 1. art. 16. n. 14. p. 60. ed. ind.

(4) Olim parentes infantes filios offerebant, S. Augustinus Ep. 98. ad Bonifac. n. 6. col. 266. opp. t. 2. laud. ed. Sed deinceps parentes id præstare vetiti sunt. Concilium Moguntin. an. 873. con. 55. col. 1016. 1. 4. collect. Harduini. Quod factum videtur. ob cognationem spiritus.

lem, quæ inter suscipientem, & suscepti parentes induci copit.
(5) Can. 103. dist. 4. de Consecr.

#### SECTIO II.

#### DE CONFIRMATIONE.

XXXVIII. Effectus sacramenti Confirmationis.

XLL Qui Confirmationem suscipiant?

XXXIX. Materia hujus sacramenti. XL. Forma, & Minister. XLII. Hujus sacramenti Conferendi tempus, ejusque situs.

## S. XXXVIII.

Qui baptizatus est novæ virtutis robore firmior, ac perfectus Christi miles efficitur per Confirmationem. Itaque Confirmatio sacramentum est (1), quo homines robur, & virtutem accipiunt tum ad firmiter credendum, tum ad fortiter propugnandum pro fide, quam in baptismo susceperunt. Nimirum qui per baptismum Christiani evaserunt, quasi infantes pueri sunt, quos corroborare oportet alliis adjumentis, ut comprimant impetus hostium, cum quibus nobis pugna est, quamdiu hæc vivitur vita, & firmius ad fidem adhærescant. Itaque Christus Confirmationis instituit sacramentum, quod id in nobis confirmat, quod baptismo efficere cœpit; imo vero non confirmat solum, sed etiam auget ratione quadam admirabili, & singulari (2). Vocatur etiam hoc sacramentum chrisma, unctio, & signaculum Domini, & manuum impositio.

<sup>(1)</sup> Concilium Tridentinum Sess. 7. de Sacram. in gen. can. 1., & Sess. 7. de Confirmat. can. 1. Si quis dixerit, inquit, Confirmationem baptizatorum otiosam caremoniam esse, & non potius verum, & proprium sacramentum; aut olim nihil aliud fuisse, quam catechesim quamdam, qua adolescentia proximi fidei sua rationem coram Ecclesia exponebant, anathema sit. Quibus verbis à Synodo damnantur hareses Lutheri & Calvini, quorum alter meram caremoniam, non sacramentum Confirmationem habebat, alter catechesim, qua baptizati, incunte adolescentia, fidei sua rationem coram Episcopo exponebant. Cum Luthero & Calvino sentiunt Dallaus de Confirm. l. 1. c. 8. & l. 3. c. 13., ac Bin-

ghamus Orig. eccles. l. 12. c. 1. §. 4. U 5. p. 350. U seq. t. 4. ed. Hale Magdeburg. 1755., qui confirmationem sacramentum à baptismo distinctum esse negant, sed ajunt, meram esse cæremoniam, quæ baptismum aqua inchoatum perficit. Sed horum, aliorumque hæreticorum commenta late refutantur á Theologis, ac præter cæteros à Natali Alexandro Histor. eccles. sæc. 2. diss. 10. p. 378. t. 3. ed. cit., Card. Orsio Dissert. de Chrismat. confirmat. c. 2. U seq., Drouvenio de Re secrament. l. 3. q. 1. per tot.

(1) Consule Catechismum Rom. part. 2. c. 3. §. 21. W 22.

- S. XXXIX. De materia hujus sacramenti non eadem omnium catholicorum sententia est. Sunt enim qui eam in manuum impositione constituunt; sunt qui materiam remotam statuunt unguentum, quod ex oleo, & balsamo, solemni Episcopi consecratione conficitur (1), proximam ipsam frontis unctionem; sunt denique, qui & manuum impositionem, & frontis unctionem confirmationis materiam esse arbitrantur (2). Chrisma ab Episcopo consecrari, vetus est Latinae, & Graecae Ecclesiae consuetudo (3); & vero id ab eo quotannis efficitur feria V. in cœna Domini (4); sed Latinorum chrisma ex oleo tantum, & balsamo, Graecorum ex aliis praeterea triginta quinque aromatibus conficitur (5). Est & hoc inter Græcos, Latinosque discrimen, quod hi solam frontem, illi etiam aures, nares, pectus, oculos, & pedes ungunt (6).
- (1) Catechismus Romanus part. 2. c. 3. §. 8. & seq., S. Thomas in Summa p. 3. qu. 72. art. 2. Et chrismatis quidem usum in confirmandis neophytis ab ipais Christianæ Religionis primordiis esse repetendum, contra Basnagium, ac cæteros osteudit Cardinalis Orsius peculiare dissertatione de Chrism. confirm.

(2) Confer Jueninium de Sacram. dist. 3. de confirm. quest. 2.; Drouvenium de Re sacram. 1. 3. quest. 3., & Tournelyum Prælect. theolog. de

Sacram. confirm. quaest. 1. art. 3.

- (3) S. Basilius de Spir. S. c. 27. p. 55. t. 3. opp. ed. Paris. 1730., S. Cyrillus Hierosol. Casech. 3. p. 19. n. 4. ed. cit., S. Gregorius M. in Sacram. col. 67. opp. t. 3. ed. Paris. 1705. Nullum autem in sacris literis hujus disciplinæ vestigium extat, sed eam per manus traditam inquit Basilius; cumque ejus initium ignoretur, ab Apostolis repetenda est, secundum Augustiai regulam Ep. 54. col. 124. t. 2. cis. ed. Ven.
- (4) Concilium Toletanum I. Can. 20. col. 992. t. 1. Collect. Harduini ed. Paris. statuit Episcopo omni tempore licere chrisma conficere: Tom. II.

ex quo patet, ea ætate nondum obtinuise disciplinam, quæ nunc obtinet, conficiendi quotannis Chrisma feria V. in cœna Domini. Verum hæc antiquissima est, atque ejus origo à sæculo V. repetenda videtur. Nam ea ætate Episcopus feria V. in cœna Domini tres Missas celebrabat, quarum una erat pro reconciliatione pœnitentium, altera pro conficiendo chrismatæ, tertia serotina de ipsa diei solemnitate. Id ex vetustis sacramentariis sese deprehendisse testantur Menardus in Not. ad lib. sacrament. S. Gregor. not. 263. t. 3. opp. S. Gregor. col. 327. ed. Paris. Bona Rer. liturg. l. 1. c. 18. §. 6. p. 15. t. 2. ed. Taurin. 1749., & Martenius de Antiq. eccles. rit. l. 1. c. 3. art. 3. §. 8. p. 104. t. 1. laud ed. Fabiani P. ea de re epistola in Can. 18. de consecr. dist. 3, ab Isidoro Mercatore conficta est.

(5) Græcorum ritum in præparando unguento chrismatis ex 35. aromatibus in vino decoctis describit Goarius in Eucholoc. Graecor.

p. 637. & seq. ed. Paris. 1647.

(6) Confer Goarium I. c. p. 356. Sed S. Cyrillus Hierosolymitanus Catech. 3. mystag. c. 4. p. 317. ed. Paris. c. tantum memorat frontem, aures, nares, pectus, ex quo patet, has tantum partes ea ætate à Græcis inungi consuevisse.

§. XL. Quae de materia, eadem de forma hujus sacramenti disputatio est. Nam alii eam ponunt in oratione, qua Episcopus neophyto manus imponens invocat Spiritum S., alii in verbis: signo te signo crucis, & confirmo te chrismate salutis in nomine Patris, & Filii, & Spiritus S. (1); alii denique tum in his verbis, tum in illa oratione formam ipsam positam esse arbitrantur (2). Ordinarius minister nonnisi Episcopus est (3); extra ordinem, atque ex supremae ecclesiasticae Potestatis delegatione etiam Presbyteri hoc sacramentum recte administrant (4). Graecorum Sacerdotes omnes generatim habent hanc delegatam potestatem, per quam sacramentum confirmationis rite, & recte conferunt (5).

(1) Catechismus Romanus, p. 2. c. 3. §. 12. & 13.

(2) Confer Drouvenium h. c. quaest. 4. per tot. Quamquam autem ea res nondum ab Ecclesia sit definita, tamen certissimum est, eam semper certis quibusdam verbis hoc sacramentum administrare consuevisse, ut proinde in hoc etiam locum habeat illud Augustini: accedit verbum ad elementum, & fit sacramentum. Sane Apostolos verbis usos esse, testantur sacræ Literæ Act. VIII. 15., atque idem annis consequentibus ab Ecclesia factum fuisse, constat ex plurimorum Patrum testimoniis, ac interalios id dissertissime tradit Innocentius I.

in Ep. 25. ad Decent. Eugubinum c. 3. col. 859. apud Constantium Ep. Roman. Pontific., quamquam ob arcani disciplinam non ipsa describat verba, quibus confirmationis forma constabat. Varias hujus sacramenti formas habet Martenius de Antiq. eccles. rit. l. 1. c. 2. art. 3.

§. 11. p. 91. ind. ed.

(3) Petrum, & Joannem Apostolos missos legimus in Act. VIII. 14. & seq., ut à Philippo baptizatos confirmarent. Concilium Tridentinum Sess. 7. de Confirm. Can. 3. Si quis dixerit, inquit, sancte Confirmationis ordinarium ministrum non esse solum Episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem, anathema sit. Confer etiam S. Cornelium Ep. 9. ad Fabium Antiochenum c. 4. col. 153. apud Constantium Ep. Roman. Pontific., S. Cyprianum Ep. 73. ad Jubaian. p. 124. ed. Paris. 1666., Innocentium I. Ep. ad Decent. Eugubin. c. 3. n. 3. col. 858. apud eumdem Constantium, S. Hieronymum contr. Luciferian. n. 9. col. 181. opp. \*. 2. ed. Veron. 1735., S. Gregorium M. l. 4. Ep. 9. col. 689. opp. t. 2. ed. Paris. ind., Innocentium III. in c. 4. de Consuet. Quæ hæretici objiciunt, refelluntur à Theologis, præsertim Jueninio de Sacram. diss. 3. de Confirm. quæst. 5. art. 2., & Drouvenio de Re sacram. 1. 3.

quæst. 7. per tot.

(4) Ita Gregorius M. l. 4. Ep. 26. col. 705. laud. ed. t. 2. Presbyteris in Sardinia degentibus extra ordinem confirmandi tribuit facultatem. Consule S. Thomam in Summa par. 3. quæst. 72. art. 11. ad 1., et Benedictum XIV. de Synod. diæces. l. 7. c. 7., qui de hac Summi Pontificis delegatione copiose disserit, & diligenter. Verum chrismatis benedictio adnumerata semper fuit inter propria Episcopalis ordinis munera; & ideo confirmandi privilegium à Sede Apostolica Presbyteris concessum adjunctam legem habere solet, modo ipsi chrisma. te utantur ab Episcopo consecrato. Disputat Benedictus XIV. l. c. n. 1. et 2., num Summus Pontifex etiam chrismatis consecrandi facultatem Sacerdoti tribuere possit. Quæsitum est etiam, num Episcopus Sacerdoti concedere possit confirmandi facultatem; sed cum Sedes Apostolica de quæ arctare potest Episcoporum jurisdictionem, sibi uni hance facultatem reservavetit, irrita est Confirmatio, que per solam Episcopi delegationem à Presbytero collata est. Confer Benedictum XIV. 1. c. n. 3. V, seq.

(5) Græcorum Sacerdotes ante Photianum schisma Confirmationis sacramentum conferre solitos fuisse, ostendunt Morinus Diss. 2. de Sacram. Confirmat., & Lucas Holstenius Diss. 1. de Ministr. confirm. apud Grecos. Dubitari autem non potest, quin ii non solum valide. sed etiam licite confirment ex tacita saltem delegatione Sedis Apostolicz, que hanc eorum consuetudinem ratam habet, uti observant Arcudius de Concord. Eccles. Occident & Orient. l. 2. de Confirm. c. 15. p. 96., & Benedictus XIV., I. c. c. 8. Certe in Concilio Florentino t. 9. Collect. Harduini col. 430. Eugenius IV., inter alias quastiones, hanc ordine sextam Grzcis proposuit, quare Pontifices non inungerent sacra

Digitized by Google

chrismate, sed Sacerdotes, cum hoc Pontificibus sit datum? Verum ut ha betur in actis ejusdem Concilii I. c.: haec à Latinis objecta Misylenen. sis Episcopus canonice, legitimeque dissolvit. Confer Holstenium de Mimistr. confirmat. apud Graecos. Ex quo patet, á Græcis canonicas suæ disciplinæ rationes allatas fuisse, per quas Latinis satisfactum est, atque has rationes Concilio fuisse probatas. Sacerdotibus tamen Italo-Græcis confirmare vetitum est à Clemente VIII. Const. Sanctissimus 107. Bullar. ed. ult. t. 5. par. 2. p. 72., & à Benedicto XIV. Const. 57. 6. 3. p. 104. & Const. 129. S. 4. p. 312. t. 1. ejus Bullar. ed. Rom. sen Ven. 1754. Unus hic amovendus est obex. Innocentius III. in c. 4. de Consuet. Presbyteros, qui apud Constantinopolim per abusum confirmabant, confirmare in posterum vetat; ex quo confici videtur posse, Græcis Presbyteris vetitum esse Confirmationis sacramentum administrare. Verum Innocentius loquitur de Latinis Presbyteris, qui Constantinopoli morabantur & vero in integra decretali, que extat apud Baluzium t. 1. Ep. Inocentii III. p. 480., nominatim agitur de Latinia Presbyteris, sed verbum illud Latinis in decretalium collectione Raymundus omisit.

- S. XLI. Nonnisi baptizati confirmandi sunt, cum fieri non possit, ut adolescat, qui nondum natus est (1). Suscipere confirmationem possunt omnes tum infantes, tum adulti; & diu quidem viguit consuetudo, ut statim post baptismum confirmatio tribueretur (2). Graeci nunc etiam retinent hanc consuetudinem (3); sed ab ea jampridem recesserunt Latini (4). apud quos pueri ante septimum aetatis annum non confirmantur (5). Et quamquam hoc sacramentum non ejusmodi habeat necessitatem, ut sine eo salvus quis esse non possit, tamen qui illud negligunt, aut contemnunt, salutem suam in discrimen adducunt, gravisque criminis rei sunt, quoniam omnes. eniti debent, ut christianae vitae perfectionem acquirant (6). Adulti, qui hujus sacramenti gratiam, & dona consequi cupiunt, non solum fidem, & pietatem afferre, sed etiam graviora, quae admiserunt, crimina dolere ex animo debent. Quare elaborandum est, ut primum peccata confiteantur, ac jejunia, aliaque pietatis opera suscipiant, curentque, ut jejuni ad hoc sacramentum accedant (7).
- (1) Confer D. Thomam in Summa p. 3. quaest. 72. art. 6. Presbyterum quemdam Scotum, Samsonem nomine, qui non baptizatos con-

firmari posse putabat, damnavit Zacharias Pont. Bp. 10. ad Bonifacium apud Labbæum Collect. Concil. t. 8. col. 255. ed. Ven. Iis, qui post baptismum flagitiosam vitam duxerant, ac morientes confirmationem petebant, denegatum hoc sacramentum ex Can. 39. Concilii Eliberitani colligit Albaspinæus in Not. p. 175. ed. Neap. 1770., quem Jueninius sequitur de Sacramen. disse. 3. quaest. 6. c. 8.

(2) Tertulianus de Baptism. c. 7. p. 226. ed. Rigaltii Paris. 1675., S. Cyprianus Ep. 70. ad Januar., & Ep. 73. ad Jubajanum p. 117. & 124. ed. Paris. 1666., S. Cyrillus Hierosolym. Catech. 3. mystagug. p. 316. n. 1. ed. cit., S. Dionysius seu potius Auctor libri de Eccles. hierarch. c. 2. p. 254. opp. t. 1. ed. Antuerp. 1634. Concilium Laodi-

cenum Con. 48. col. 789. t. 1. collect. Harduini.

(3) Consule Leonem Allatium de Perpet. consens. eccles. occident. & orient. l. 3. c. 18., Goarium in Not. ad Ritual. Graecor. p. 367., Naironum Evopl. cathol. fid. p. 2. c. 3. Vanslebium Histor. eccles. Ale-

mand. p. 2. c. 21.

(4) Incertum est, quo primum tempore confirmatio multo post baptismum conferri cœperit; & forte id factum est, cum rarior evasit baptismus adultorum. Confer Martenium de Antiq. eccles. r.t. 1. 1. c. 2. art. 1. §. 3. p. 86. t. 1. laud. ed. Cæterum nunc etiam cum adulti baptizantur, Latinæ Ecclesiæ sententia est confirmationem à baptismo, si fieri commode potest, non esse separandam. Rituale Romanum sit. de

Baptism. adultor.

(5) Catechismus Romanus p. 2. c. 3. §. 19. Sed quamquam ipsc catechismus non expedire dicat, quod pueris confirmatio ante septennium conferatur, non tamen id ita est intelligendum, quasi numquam his pueris hoc sacramentum conferri possit. Nam pueri, qui in vitæ discrimine versantur, etiam ante septennium sunt confirmanui S. Thomas l. c. art. 8. ad 4., & alia similiter justa causa esse potest, propter quam pueris ante illam ætatem hoc sacramentum detur. Consule Catalanum in Pontific. Roman. tit. 21. §. 7. n. 19. 22. t. 3. p. 227. ed. Roman. 1740.

(6) Consule Catechishum Romanum l. c. n. 17. 2 18., & D. Tho-

mam in Summa p. 3. quest. 72. art. 1.

(7) Olim nonnisi jejunis debatur hoc sacramentum, quod multis collectis monumentis ostendunt Martenius l. c. art. 2. p. 88., & Jucninius de Sacram. diss. 3. de Confirm. quest. 9. c. 2. Verum hæc consuetudo ætate D. Thomæ cæperat oblanguere, uti ipse testatur l. indiert. 12. ad. 2. De hac laudabili antiquæ Ecclesiæ consuetudine Christianos moneri jubet Catechismus Romanus l. c. §. 20.; & recte ubi consgrue observari potest, inquit D. Thomas h. c. convenientius est, ut a jesigusis (confirmatio) detur, & accipiatur.

\$. XLII. Confertur hoc sacramentum potissimum in Pentecoste, quoniam hoc maxime die Apostolos Spiritus S. virtute

roboratos, & confirmatos fuisse constat (1). Offeruntur autem confirmandi à sponsoribus, sive patrinis, quos probos christianos, & confirmatos esse oportet (2): debentque pro sacri chrismatis reverentia frontem eleure, decidentesque in eam capillos attondere. Episcopus confirmato alapam impingit (3), ut discat, se paratum esse oportere ad omnia adversa pro Christinomine invicto animo toleranda, eique pacem impertitur (4); denique ejus frons bombyce diligenter abstergitur (5).

(1) Catechismus Romanus lec. ind. §. 26. S. Carolus Borromeus in V. Concil. Mediolanen.

(2) Proprios confirmationis patrinos adhibuit Ecclesia, cum seorsim à baptismo dari coepit hoc sacramentum; atque hinc ab antiquioribus Patribus soli baptizatorum patrini memorantur. Eadem fere de utrisque sunt constituta, & qui in baptismo patrini esse nequeunt,

iidem etiam in confirmatione hoe munus gerere prohibentur.

(3) Hujus alapæ nulla mentio est in sacramentario S. Gregorii M., aut in iis, qui IX. & X. sæculo de ritibus scripserunt. Primus forte cam memoravit Durandus Mimatensis Episcopus: ejus vero mysteria explicat S. Carolus Borromeus Instruc. de Sacram. confirm. par. 4. act. Eccles. Mediolanen. t. 1. p. 432. ed. Patavii 1754.

(4) Catechismus Romanus I. c. S. 26.

(5) Olim confirmandorum frontes bandellis, seu vittis lineis cingebantur, quas usque ad sæculum XII. gestabant per dies plures. Amalarius de Divin. offic. l. 1. c. 4. in Biblioth. PP. t. 14. p. 966. ed. Lugdun. Deinde in nonnullis Ecclesiis obtinuit, ut lineæ vittæ tantum per triduum gererentur.

#### SECTIOHIL

# De Eucharistia.

XLIII. Eucharistia quid?

XLIV. Ejus materia.

XLV. Qualis adhibeatur panis? XLVL & XLVII. Forma, & mi-

nister.

XLVIII. Quibus Eucharistia tri-

XLIX. A jejunis sumenda est. L. Quo tempore omnes fideles cam summere debeant?

LI. Eucharistiæ conferendæ ritus. LII. Dies festus corporis Christi,

processio, expositio.

LIII. Eucharistia novæ legis sacrificium.

LIV. & LV. Liturgiz.

LVI. Quo sermone liturgia absolvenda sit?

LYII. Quibus diebus olim Missa celebraretur?

LVIII. Plures olim Missæ ab uno Sacerdote celebratæ.

LIX. Qua hora celebrarentur? LX. & LXI. Missa publica & pri-

LXII. Quo loco Missa celebranda

LXIII. Dominicis, festisque diebus fideles Missæ sacrificio interesse debent.

LXIV. Mos antiquus offerendi panem, & vinum.

LXV. Missæ honorarium.

LAVI. Pro eo, qui honorarium dedit, sacrificium speciatim offerendum est.

### S. XLIII.

Sacramentum omnium nobilissimum est Eucharistia, per quod ipsum Christi corpus, & sanguinem sub specie panis, ac vini sumimus, Deique gratia mi is modis augemur, modo illud rite, recteque suscipiamus. Eucharistiae vocabulum Graecum est, quod Latine reddi potest bona gratia, sive gratiarum actio, quod nomen huic sacramento tributum est, tum quod ipsum gratiarum omnium fontem continet, tum quod in ejus institutione Christus Patri gratias egit. Communionis nomine, quo saepe appellatur, significatur conjunctio fidelium cum Christo, cui nos hoc sacramentum copulat, & vinculum charitatis, quo nos inter nos in eodem Christo conciliamur, & jungimur (1). Dicitur etiam cœna, quod in illo novissimæ cœnae salutari mysterio Christus Dominus hoc sacramentum instituit (2).

(1) Apostolos ad Corinth. X. 16., S. Joannes Damascenus de Fid. ortodox, l. 4. c. 13. opp. t. 1. pag. 273 ed. Le-Quienii Paris. 1712., & Dionysius sive potius Auctor operis de Eccles. hierarch. c. 3. n. 1. t. 1. p. 282. ed. Antuerp. 1684., Consule Albaspinæum Observ. l. 1. p. 1. v. seq. ed. Neap. 1770., & de Eucharist. l. 2. c. 4. p. 360.

(2) Alia, quibus Eucharistia appellantur, nomina, vide apud Bonam Rer. liturgic. l. 1. c. 3. t. 1. p. 17. W seq. ed. Taurin. 1747., Drouvenium de Re sacram. l. 4. quest. 1. §. 1. aliosque complures. Confer etiam Ballerinios Not. 6. in tract. 38. S. Zenonis t. 1. p. 251.

ed. August. Vindel, 1758.

\$ XLIV. Duplicem habet materiam, panem, & vinum, quorum alter Christi corpus, alterum sanguis efficitur, con-

versione mirabili, quam transubstantiationem vocamus (1). Vinum ex uvis esse debet, panis ex tritico; azymo utitur Ecclesia Latina, Graeca fermentato (2). Utrumque recte consecrari non ambigitur (3); sed propriae ecclesiae consuetudo ab unoquoque servanda est (4).

(1) Catholica Fides docet, verum Christi corpus, & sanguinem in Eucharistiæ Sacramento contineri, inque eo neque panem, neque vinum remanere, sed hoc totum in Christi sanguinem, & illum similiter totum in corpus converti. Sunt hæc catholica dogmata à Synodo Tridentina Sess. 13. de Sacram. Euchar. Can. 1. & 2. definitiva adversus Calvinum, & Lutherum, quorum alter veram, ac realem Christi præsentiam in Eucharistia negabat, alter una cum Christi corpore, & sanguine panis, vinique substantiam in eo sacramento remanere contendebat. Similiter catholica veritate constat, Christum in Eucharistia esse per veram transubstantiationem, per quam totus panis Christi corpus, & totum vinum Christi sanguis efficitur, non per impanationem, quæ esset unio hypostatica Verbi Divini cum substantia panis, aut per consubstantiationem, que esset conjunctio substantie panis, & vini cum substantia carnis, & sanguinis Christi, adeout Eucharistia non solum Christi corpus, ac sanguinem, sed simul etiam panem, vinumque contineret. Late catholicam veritatem demonstrant Theologi, quos inter consule Drouvenium de Re sacram. l. 4. qu. 6. c. 4. sect. 2.

(2) De usu azymi, atque fermenti magna est inter eruditos disputatio, cum certo statui non posse videatur, num Latini semper azymo, Græci autem fermento pane semper uti sint. Antiquiores Theologi Scholastici putarunt, Latinam Ecclesiam ab initio azymum panem adhibuisse usque ad hæresim Ebionitarum, quæ anno Ch. 74. erupit; sed cum ipsi Ebionitæ antiqua legalia simul cum Evangelio servanda esse contenderent, Ecclesiam, ne hæreticos imitari videretur, rejectis azymis fermentum instituisse, ea vero extincta hæresi ad azymum rediisse. Ita nimirum sentiunt Joannes Scotus in 4. Dist. 11. qu. 5.; Alexander Alensis qu. 32. membr. 3. ad. ult. & par. 4. de Sacram. Buchar. qu. 10. membr. 4. art. 1. S. 3., S. Bonaventura in 4. dist. 11. art. 2. qu. 1., S. Thomas ib. qu. 2. art. 2. Verum hæc opinio nullum habet idoneum fundamentum, quo niti posse videatur, neque ejus rei verbum unum est apud antiquos scriptores, qui perdecem priora secula res Ecclesiæ scriptis illustrarunt. Nechites Archiepiscopus Nicomediæ apud Anselmum Havelbergensem Dial. l. 3. c. 13. Spicilegii Dacherii t. 1. p. 200. ed. Paris. 1723. tradit, Melchiadem, ac Siricium Pontifices fermentum apud Latinos instituisse; verum hæc sententia educta est ex libro Pontificali Damassi Pontificis, cujus ut omnes norunt, suspecta fides est. Et recentioribus tres potissimum ea de re doctorum hominum sententiæ circunferuntur, nimirum Jacobi Sirmondi, Joannis Mabillonii, Joannis Bonz

Cardinalis. Contendit Sirmondus in Disquisit. de Azymo., Latinos ab initio fermentum consecrasse usque ad sæculum IX., deinceps vero medio illo tempore, quod excurrit inter Photianum schisma, & Michaelem Cerularium, hoc est, inter annum circiter 867 & 1054. azymum adhibere cœpisse. Contra vero Mabillonius Prefas. 1. ad sæc. III. Benedictin. n. 64. pag. XXVIII. ed. Ven. 1734. , & Diss. de Azymo & fermentat. perpetuum in Ecclesia Latina azymorum usum ab ipsa Apostolorum ztate fuisse arbitratur. Quz eadem sententia est Joannis Cabassutii in Notit. Eccl. sæc. 2. diss. 12., Christiani Lupi Schol. in Can. Concil. diss. de aetis Leonis IX. c. 5. & seq. opp. t. 4. p. 312. seq. ed. Ven., Edmundi Martenii de Antiq. eccles. rit. lib. 1. c. 3. art. 7. S. S. & seq. p. 114. t. 1. ed. Antuerp. seu Ven. 1763., Antonii Sandinii Diss. 11. de perpetuo azymor. usu in Eccles. Latin., & Joannis Ciampini de Azym. & fermentat. conjectur., qui tamen in hoc à Mabillonio dissentit, quod Apostolis indiscriminatim utrisque panis usum tribuere videtur. Sed Joannes Bona Rer. liturgic. lib. 1. c. 23. per tot. p. 150. seq. t. 2. ed. Taurin 1749., quasi mediam sequitur viam inter bas duas Sirmondi, & Mabillonii opiniones. Nimirum late demonstrat, Latinos per novem, aut octo saltem Ecclesiæ sæcula nullum possuise discrimen inter azymum, atque fermentum, sed modo unum, modo alterum panem sine delectu consecrare solitos fuisse. Sententia hæc cæteris probabilior esse videtur, eaque firmissimis nititur argumentis, quæ late ab ipso Bona l. c. exponuntur. Eam vero, præter cæteros sequuntur Gravesonius Histor. Eccl. t. 3. sec. 9. colloq. 3. pag. 96. ed. August. Vindelic. an. 1756., Tournelyus Pralect. Theolog. t. 9. in 4. de Sacram. Euchar. qu. 4. art. 5. concl. 3., Jueninius de Sacram. diss. 4. qu. 2. c. 1. art. 4. §. 5., Drouvenius de Re sacrament. lib. 4. qu. 2. cap. 1. §. 3. Armenii, & Maronitz Latinorum more azymum consecrant; sed à cæteris Orientalibus fermentum adhibetur. Michael Cerularius Patriarcha Constantinopolitanus duabus literis, quarum alteram dedit ad Joannem Tranensem in Apulia Episcopum, alteram ad Petrum Patriarcham Antiochenum Latinos increpare ausus est, quod azymo uterentur, & nullam esse eorum consecrationem demonstrare conatus est. Sed insanum, atque impium hominem refutarunt Leo IX. præclara epistola, & Cardinalis Humbertus Silvæ Candidæ Episcopus egregio Dialogo, que, quique extat t. 17. Annalium Baronii p. 92. V seq. ed. Luca.

...(3) Concilium Florentinum in decreto Eugenii IV. col. 986. t. 9. cellect. Harduini.

(4) Catechismus Romanus part. 2. cap. 4. §. 14.

S. XLV. Prioribus Ecclesiae saeculis panis à Fidelibus oblatus, cujuscumque molis, ac figurae consecrari, sectusque in partes populo tribui solebat. Sed pace Ecclesiae data, diligenti

Tom. II. cura paratus est (1), atque in modum coronae compactus (2), eique impressae cruces, & characteres, qui Christum exhiberent, licet non iidem semper, & ubique fuerint (3). Erat autem panis non ita tenuis, ut deinceps esse cœpit, eratque tantae magnitudinis, ut ex uno, qui consecrabatur, pane cuncti fideles sacramentum acciperent (4). At deinceps oblatae in tenuem abierunt formam ad instar denarii; & tunc apud Latinos plures oblatae consecratae sunt, grandior una pro sacerdote, minores aliae pro populo, quae minores oblatae adhuc particulæ appellantur. Vino aliquantulum aquae admiscetur (5), idque ex Apostolica traditione, & exemplo Christi, qui vinum cum aqua conmixtum praebuit (6).

(1) Concilium Toletanum XVI. c. 6. t. 8. col. 62. collect. Labbzi ed. Ven. Explicat autem Martenius de Antiq. eccl. rit. lib. 1. c. 3. art. 7. §. 23. & seq. p. 116. t. 1. laud. ed., quo ritu, qua diligentia, & à

quibus conficeretur panis, quem Sacerdos consecrabat.

(2) Epiphanius in Ancorato n. 57. opp. t. 2. p. 60. ed. Paris. 1622., Cæsarius S. Gregorii Nazianzeni frater dial. 3. de Fid. Cathol. p. 797. Bibl. PP. t. 5. ed. Lugduni 1677., Gregorius M. Dial. lib. 4. c. 55. col. 404. opp. t. 2. ed. Maurin. Paris. 1705. Hinc à quibusdem oblata circulus, V rotula panis appellatur. De forma panis, quo utuntur Græci, videndus Leo Allatius de Consens. Occident. V Orient. Eccl. lib. 3. c. 15. n. 18.

(3) Consule Goarium in Not. ad Eucholog. Græcor. pag. 117., Arcudium de Sacram. lib. 3. cap. 38., Card. Bonam Rer. liturgic. lib. 1. c. 23. §. 18. pag. 209. & 210. t. 2. ed. Taur. 1749.

(4) Confer Jueninium de Sacram. diss. 4. qu. 2. art. 3.

(5) Aliquantulum, inquam, aquae vino admiscendum est, quoniam multo plus vini, quam aquæ calici infundere oportet c. 13. de Celebr. miss. Concilium Triburiense Can. 19. t. 6. collect. Harduini col. 445. duas ex vino partes, unam ex aqua esse jubet. Sed cætera Concilia modicum aquæ infundi volunt, ne vini natura immutetur, neque definiunt, quota pars calicis ex aqua esse debeat. Causas autem commiscendæ aquæ cum vino explicat Concilium Tridentinum Sess. 22. cap. 7. de Sacrific. miss., & Catechismus Romanus l. c. §. 16.

(6) Nullum quidem est in sacris litteris expresum testimonium, quod Christus aquam vino admiscuerit; sed ita tamen ab eo factum esse Conciliorum auctoritate, inquit Catechismus Romanus part. 2. c. 4. §. 16., & S. Cypriani testimonio comprobatur. Revera in antiquis Liturgiis SS. Basilii, & Cyrilii hujus à Christo factæ commixtionis disserta mentio est; eamque etiam memorant S. Irænæus contr. hares. lib. 4.

c. 33. n. 2. part. 270. ed. Paris. 1710., S. Cyprianus Ep. 63. ad Cacil. p. 100. ed. Rigaltii Paris. 1666., S. Hieronymus Comm. in c. 14. S. Marci col. 823. opp. t. 11. ed. Vallarsii Verona, S. Cæsarius Arelatensis Homil. 7. in Biblioth. PP. t. 8. p. 826. ed. Lugdun., Concilium Carthaginense III. Can. 24. t. 2. col. 1403. Aurelianense IV. Can. 4. t. 5. col. 1365. Trullanum Can. 32. t. 7. col. 1362. apud Labbæum ed. Ven. Ex quo intelligitur, quam graviter desipiant Calviniani, & Lutherani, qui hunc ritum aquæ vino admiscendae in Eucharistia inter humana commenta, ac recentes traditiones referunt. Quamquam tamen aquæ cum vino commixtio sine mortali peccato prætermitti non possit, ea tamen si desit, constare sacramentum docet Catechismus Romanus l. c. §. 17. Cæterum quæstio est, quæ sæculo XII. excitari cæpit; num aqua in Christi sanguinem, an primum in vinum, deinde in sanguinem convertatur. Vide Drouvenium de Re sacrament. l. 4. qu. 2. c. 3. §. 4.

- 5. XLVI. Verba, quibus consecratur panis, haec sunt: hoc est corpus meum: vinum autem consecratur his verbis: hic est calix sanguinis mei, novi, & æterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis, & pro multis effundetur in remissionem peccatorum (1). Munus Ministri, qui Eucharistiam administrat, in ea consecranda, ac distribuenda positum est. Eucharistiam consecrant soli Sacerdotes, non item inferiores clerici, multoque minus laici; quoniam Christus hanc potestatem tantum Apostolis, eorumque in sacerdotio sucessoribus concessit (2). Num plures simul Sacerdotes conficere Eucharistiam possint, ab antiquis Scholasticis disputatum est: sed id diu à Latinis factum, & nunc etiam à Graecis fieri constat (3). Quin apud nos manent adhuc vestigia antiquae consuetudinis in Presbyterorum, atque Episcoporum ordinationibus.
- (1) Num in forma, qua consecratur calix, ad vim sacramenti tantum necessaria sint verba hic est calix sanguinis mei, an etiam cœuera requirantur, vetus quæstio est, de qua vide Jueninium de Saeram. Diss. 4. quæst. 3. c. 3. & Drouvenium de Re sacrament. lib. 4. quæst. 3. c. 3. Quamquam autem Christus voluntatis imperio Eucharistiam consecrare potuisset, revera tamen evangelicis verbis ex pane, & vino suum corpus, & sanguinem confecisse docet D. Thomas in Summa part. 3. quæst. 78. art. 1. ad 1., quem Theologi fere omnes sequuntur.

(2) Concilium Lateranense IV. c. 1. t. 7. col. 17. collect. Harduini, H 2 & Tridentinum Sess. 22, c. 1. & Can. 2. de Sacrific. missæ. Lutheri somnium est, omnes Christianos jure divino esse Sacerdotes, & omnes, præsertim cum id necessitas postulat, Eucharistiæ conficiendæ habere potestatem. Absurdam hanc doctrinam, & cæteros, qui ab ea dissimiles non sunt, errores Gnosticorum, Montanistarum, Collyridianorum, Waldensium, Calvinianorum lata refutant Theologi, atque inter cæteros Drouvenius l. c. quæst. 4. c. 1. Celebrem Tertulliani locum, in quo omnes Christiani sacerdotes esse, & omnes offerre dicuntur, accurate inter eæteros expendunt Albaspinæus de Administrat. Eucharist. lib. 1. c. 8., Herminierus de Sacram. t. 2. c. 19., Benedictus XIV. de Sacrific. missæ sect. 1. c. 13.

(3) Vetus sane hæc erat Latinæ, & Græcæ Ecclesiæ consuetudo, quam pluribus monumentis confirmant Morinus de Sacr. Ordinat. part. 3. exerc. 8. c. 1. Car. Bona Ker. titurgic. lib. 1. c. 18. §. 9. pag. 21. t. 1. ed. Taurin. 1749., Martenius de Antiq. eccles. rit. lib. 1. c. 3. art. 8. §. 1. & seq. p. 119. t. 1. ed. Antuerp. seu Ven. 1763. Eam apud Latinos desiisse suspicatur Bona l. c. p. 22., cum late diffusis Ordinibus mendicantium, multiplicata sunt onera missarum, atque ideo necesse fuit singulos Sacerdotes, ut its satisfacerent, singulis diebus privatim celebrare. Nimirum ea res tota pertinet ad disciplinam, quam, salva fide, ab Ecclesia mutari posse, nemo chatolicus inficiabitur. Vide etiam Dominicum Georgium de Liturg. Roman. Pontif. in princ. t. 3., & Catalanum in Pontific. Roman. part. 1. tit. 12. §. 17. p. 140. & seq.

5. XLVII. Eucharistiam à Sacerdote consecratam etiam Diaconi distribuere possunt. Quamquam enim jus ordinarium eam distribuendi sit penes ipsum, qui consecrat, non id tamen ita necessa io pendet ab ordine sacerdotali, ut non etiam aliis committi possit. Et olim quidem Diaconi Eucharistiam populo tribuebant (1); verum id in Occidente praestabant, si necessitas urgeret, atque abesset Presbyter, aut juberet (2). Nunc soli Sacerdotes Eucharistiam administrant; & eius quidem rei jus proprium, atque ordinarium Episcopi, ac Parochi est, cæteri Sacerdotes ex alterutrius delegatione id praestant (3). Sed jampridem eo jure utimur, ut omnes Presbyteri Eucharistiam praebeant, atque ita jus Parochorum ad viaticum, & paschalem communionem redactum est.

<sup>(1)</sup> S. Justinus Apol. 1. n. 65. & 67. p. 83. ed. Par. 1742., Concilium Nicænum Can. 18. t. 1. col. 1331. collect. Harduini.

<sup>(2)</sup> Auctor Constit. Apostolic. lib. 8. c. 28. apud Cotelerium PP. Apostolic. t. 1. pag. 416. ed. Amstelædami 1724. Concilium Chartaginen-

se IV. Can. 38. col. 1440. t. 2., & Arelatense II. Can. 15. col. 4. t. 5. collect. Labbæi, Gelasius I. Ep. 9. ad Episc. Lucaniæ c. 8. col. 316. zod. t. 5. Quin propter gravem aliquam necessitatem minores quoque clericos, atque etiam laicos Eucharistiam tribuisse constat ex martyrologiis Bedæ, Adonis, Usuardi, atque ex Eusebio Histor. lib. 6. cap. 44. pag. 318. ed. Valesii Cantabrigie 1720. Ac formidolosis illis temporibus, quibus Ethnici imperio potiebantur, laicos consecratum panem in domos suas detulisse, ut eo clam sumpto sese contra Tyranos instruerent, testatur Tertuilianus lib. 2. ad Uxorem cap. 5. p. 169. ed. Rigaltii Paris. 1675. Quem morem etiam post pacem Ecclesiæ redditam obtinuisse demonstrant S. Hieronymus, Ep. 48. ad Pammachium n. 15. col. 225. t. 1. ed. Vallarsii Verone 1734., S. Basilius Ep. 93. ad Cesarium pag. 186, opp. t. 3. ed. Maurin. Paris. 1730., S. Zeno lib. 1. Tract. 5. pag. 60. t. 1. ed. August. Vindelic. 1758. In suas autem domos Christiani deserebant Eucharistiam aut linea syndone, vel sacculo involutam, aut arca lignea inclusam, quod observant Fratres Ballerinii in S. Zenon. lib. 1. trach 14, pag. 113. t. 1. cit. ed. Nunc apud Latinos non modo Dominicu m corpus, sed sacra etiam vasa laici contrectare prohibentur. Nemo tamen dubitat, quin nunc etiam laicis hæc facultas dari ab Ecclesia possit; & certe S, Pius V. Mariæ Stuartiæ Scotorum Reginæ, cum ab Elisabetha Anglorum Regina catholicis infensissima carceribus detineretur, concessit, ut manu propria Eucharistiam sumeret.

(3) Hinc in Clem. 1. de Privileg. excommunicantur Regulares, qui sine speciali Parochogum venia Eucharistiam præbent.

§ XLVIII. Suscipere Eucharistiam possunt Christiani omnes, qui justi, ac digni habentur; & olim quidem tum apud Latinos, tum apud Graecos obtiquit consuetudo, ut etiam infantibus post Baptismum Eucharistia tribueretur (1). Sed quamquam id probabili ex causa factum fuerit, numquam tamen Ecclesia infantibus rationis usu carentibus Eucharistiam necessariam judicavit (2); & Latini jämpridem ab ea consuetudine recesserunt (3), quam tamen Graeci adhuc retinent (4). Nunc igitur Latini Eucharistiae participes non faciunt pueros, nisi ea mente, atque aetate sint, ut vim intelligant sacramenti; quod Episcopi, & Parochi judicio aestimandum est (5). Perpetuo amentes Eucharistiam non sumunt; at si ante amentiam piam, & religiosam voluntatem ostenderint, in exitu vitae eo sacramento donantur, nisi periculum vomitus, vel alterius indignitatis, & incommodi timeatur (6).

(1) S. Cyprianus de Lapsis p. 94. ed. Amstelædami 1700., Auctor Constit. Apostol. lib. 8. c. 13. apud Cotelerium PP. Apostolic. t. 1. p. 409. ed. Amstelædami 1724., S. Dionysius seu potius Auctor Eccles. Hierarch. c. 7. §. 11. pag. 417. ed. Antuerp. cit., S. Augustinus Ep. 98. ad Bonifac. t. 2. col. 265. de Peccator. merit. lib. 1. c. 20. col. 15. & 16. t. 10., & Serm. 174. c. 6. col. 834. t. 5. ed. Maurin. Ven. 1731., S. Innocentius I. Ep. 30. ad PP. Concil. Milevitan. n. 5. p. 898. apud Cous-

(2) Concilium Tridentinum Sess. 21. c. 4. de Communion. & Can. 4. ejusd. Sess. Quod decretum impudenter hæretici carpunt, atque abutuntur potissimum Augustini, & Innocentii locis, ut suadeant, ees infantibus necessariam Eucharistiam agnovisse. Ex horum hereticorum numero sunt Joannes Dalleus, quique ejus errorem sequuti sunt Josephus Binghamus Origin. eccles. 1. 15. c. 4. § 7. pag. 391. & seq. t. 6. ed. Halæ Magdeburg 1759., & Petrus Zornius Hist. Eucharist. Infant. Berolini edita an. 1736. Sed horum commenta graviter, & accurate sunt à catholicis, doctisque viris refutata. Consule D. Thomam Lect. 7. in c. 6. S. Joannis, Card. Toletum ad d. c. Annot. 28., Natalem Alexandrum Hist. Eccles. sæc. 5. c. 4. art. 3. §. 10. t. 5. pag. 109. ed. Ven.

1776., Card. Norisium Vindic. Augustin. S. 4.

tantium Ep. Romanor. Pontificum.

(3) Vigebat hæc consuetudo apud Latinos etiam XI. sæculo, uti patet ex Hugone à S. Victore de Sacram. l. 1. c. 20. pag. 1376. Bibl. PP. t. 10. ed. Paris., & Radulpho Ardente Serm. in die Pasch. p. 171. terg. ed. Paris. 1754., qui duo scriptores ea ætate floruerunt. Sed jam ævo suo antiquam morem desinere cœpisse, ipse Hugo tradit. Neque solum infantes statim post baptismum, sed & omnes innocentes pueri, tum in Oriente, ac præsertim Constantinopoli, tum in Occidente, potissimum vero in Galliis, Eucharistiæ participes fiebant, si quando multæ Dominici corporis particulæ superessent. Evagrius lib. 4. histor. Eccles. c. 36. pag. 416. ed. Valesii Cantabrig. 1720., Nicephorus Callistus Hist. eccles. lib. 47. c. 29. t. 2. pag. 772. ed. Paris. 1630. Gregorius Turonensis de Glor. martyr. lib. 1. c. 10. col. 732. ed. Paris. 1699., Concilium Matisconense III. Can. 6. apud Labbæum t. 6. col. 675. ed. Ven.

(4) Consule Arcudium de Sacram. Euchar. lib. 3. c. 11., & Ja-

num Nicium Erythæum Epist. 24. lib. 7.

(5) Catechismus Romanus part. 2: c. 4. n. 62: W 63. Consule Benedictum XIV. Const. Etsi minime 42: S. 9. p. 68. t. 1. ejus Bullar. ed. Rom. seu Ven. 1754:, W de Synod. Diaces. lib. 7. c. 12., qui ea de re copiose disputat.

(6) Catechismus Romanus I. c. n. 64., S. Thomas in Summa part. 3.

quæst. 80. art. 9.

S. XLIX. Eucharistia nonnisi à jejunis sumenda est (1), ex-

ceptis aegrotis, quibus non jejunis datur viaticum (2), cum in vitae discrimine versantur. Nullum quidem ea de re divinum praeceptum est: quin Christus Apostolis cœnatis suum corpus, & sanguinem dedit. Verum id ipse fecit peculiaribus, gravibusque de causis, neque Ecclesiae ademit facultatem stabiliendi jejunii, quod stabilivit (3), & quo aliquem solvere unus Romanus Pontifex justis ex causis potest (4).

(1) De hoc jejunio, quod à dimidia nocte usque ad tempus, quo Eucharistia sumitur, servandum esse constat, late agit Benedic-

tus XIV. de Synod. diæces. lib. 6. c. 8.

(2) Viaticum ab antiquis Scriptoribus Ecclesiasticis appellatur quidquid Christianos munire posset, cum ex hac vita migrabant; idcirco eo nomine non Eucharistia solum, sed etiam Baptismus, Confirmatio, Absolutio, Extrema unctio continebatur, uti ostendit Albaspinzus Observ. lib. 1. c. 11. p. 27. V seq. ed. Neapol. 1770. Ita in Concitio Niczno Can. 13. t. 1. col. 330. collect. Harduini ultimum, v maxime necessarium viaticum, quod pœnitentibus ex vita excedentibus tribuitur, est absolutio, non Eucharistia; & Concilium Vasense I. Can. 2. t. 1. col. 1787. collect. Harduini ed. Paris. memorat generatim sacramentorum Viaticum. Sed nunc ejus vocabuli significatio angustior est, ac designat Eucharistiam, que morientibus datur.

(3) Late hoc argumentum persequitur Augustinus Ep. 54. ad Januar. c. 6. col. 126. t. 2. ed. cit. ubi postquam inquit: liquido apparet, quando primum acceperunt Discipuli corpus, & sanguinem Domini, non eos accepisse jejunos; postremo addit: numquid tamen propterea calumniandum est universæ Ecclesiæ, quod à jejunis semper accipitur? Ex hoc enim placuit Spiritus S., ut in honorem tanti sacramenti in os Christiani prius Dominicum corpus intraret, quam cæteri cibi. Vide etiam S. Thomam I. Summa par. 3. qu. 20. art. 8., Nicolaum I. in Respons. ad consult. Bulgar. c. 65. t. 5. Concil. col. 375. collect. Harduini, Card. Bonam Rer liturgic. l. 1. c. 21. §. 1. ibique Salam in Not. t. 2. pag. 108.

ed. Taurin. 1749.

(4) Confer Benedictum XIV. Const. 55. t. 4. ejus Bullarii pag. 248. ed. Roma seu Ven. 1758., ubi Jacobo III. M. Britanniæ Regi post tenuem cibum valetudinis causa samptum facultas Eucharistiæ suscipiendæ conceditur. Cæterum in Sacramentario S. Gregorii col. 73. opp. t. 3. ed. Paris. 1705. pueris, qui lac ob necessitatem suxerant, Eucharistia permittitur; quod etiam habet Ordo XV. Ecclesiæ Apamiensis apud Martenium de Antiq. Ecces. rit. l. 1. c. 1. art. 18. t. 1. p. 75. ed. indic. Ordo autem Romanus à Mabillonio descriptus t. 2. Musei Italici n. 46. p. 28. lactentes pueros tantum ante unam horam, quam Eucharistiam capiant, jejunos esse jubet. Quin etiam feria V.

in cœna Domini Eucharistiam in Ecclesiis quibusdam 2 non jejunis sumi consuevisse, constat ex Can. 29. Concilii Carthaginensis III. apud Labbæum t. 2. cal. 1403. ed. Ven., qua de re rogatus S. Augustinus, Ep. 54. ad Januar. c. 5. col. 126. t. 2. cit. ed. respondit, servandam esse locorum consuetudinem. Verum mos ille dandæ pueris Eucharistiæ jampridem antiquatus est, & illa, quam memoravi, consuetudo quarumdum Ecclesiarum, dandæ non jejunis Eucharistiæ feria V. in cœna Domini, Ecclesiæ lege sublata est. Vide Jueninium de Sacrament. diss. 4. quæst. 8. art. 2. §. 1.

- §. L. Olim fideles, qui sacrificio intererant, quotidie (1), atque, ut plurimum, sub utraque specie panis, & vini, Eucharistiam accipiebant (2). Sed nullum unquam ea de re praeceptum fuit; & certe sub una tantum specie integrum sacramentum suscipi, catholica fides docet (3). Imminuta etiam christianorum charitate quotidiana illa communio sensim desiit; ac denique necessitas suscipiendae Eucharistiae pracipuis quibusdam anni diebus ab Ecclesia imposita est. Primum ter in anno, hoc est in Natale Domini, in Paschate, in Pentecostes (4); postremo semel, hoc est saltem in Paschate, Christiani omnes Pænitentiae, & Eucharistiae sacramenta accipere jussi sunt (5).
- (1) Quod ostendit illud Lucæ Ac. II. 42. de primis Christianis: erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum, & communicatione fractionis panis, & orationibus, quod de Eucharistica Communione Patres intelligunt. Omnes, qui sacris mysteriis intererant, Eucharistiam suscipiebant. Justinus Apol. 11. n. 65. p. 83. indic. ed. Paris. Cyprianus de Orat. p. 192. ed. Paris. 1666., Auctor lib. de Eccles. hierarch. c. 3. §. 12. pag. 290. t. 1. ed. indic.; & canone 10. Apostolorum apud Cotelerium PP. Apostolic. p. 443. f. 1. cit. ed. damnantur fideles, qui ingrediuntur Ecclesiam, & scripturas audiunt, non autem perseverant in oratione, nec sanctam communisnem percipiunt, quem canonem explicans de frequenti communione late disputat Beveregius in Cod. canon. Eccles. primit. lib. 2. c. 3. p. 80. t. 2. apud eumdem Cotelerium 1. c. Quin sua etiam ztate quotidianam communionem Romz viguisse testatur Hieronymus Ep. 48. ad Pammachium n. 15. col. 225. opp. t. 1. ed. Vallarsii Veronæ 1734. quod, ipse inquit, non reprehendo, nec probo. Hieronymo antiquior Didymus Alexandrinus de Trinit. lib. 3. c. 21. pag. 398. ed. Bononia 1769. morem eumdem memorat Ecclesia Alexandrinæ, vocatque Eucharistiam desideratissimum Pascha, quoniam fideles hoc sacramentum summo desiderio appetebant. Augustinus autem

Ep. 521. col. 125. t. 2. ed. Ven. cit. variam ea de re Ecclesiarum con-

(2) Antiquitus Christianus, ut plurimum, sub utraque specie Eucharistiam accepisse patet ex Apostolo I. ad Corinih. XI. 26. seq. Justimo Martyre l. c., Cypriano Ep. 57. pag. 253. ed. Amstelædami, Cyrillo Cathec. 523. n. 21. w 22. pag. 332. ed. Paris. 1720., Chrysostomo Hom. 82. in Matth. pag. 788. f. 7. ed. Montfauconii Paris. , Leone M. Sermone 41. cap. 5. pag. 111. opp. t. 1. ed. Romæ 1753., Zenone lib. 2. Tract. 38. p. 251. & Tract. 53. p. 280. t. 1. ed. August. Vindelie. 1758., alisque compluribus. Ut plurimum, inquam; nam sæpe sub una tantum specie Eucharistiam datam constat, unde intelligitur, id semper Ecclesiam ratum habuisse, quod nullum sit præceptum, quod laici, & clerici sacrificium non conficientes Eucharistiam sub utraque specie accipere compellantur. Revera ad agrotos in lecto decumbentes sub una tantum specie Eucharistia plerumque deferebatur, atque ita eam Serapionem, & Ambrosium accepisse tradunt Dionysius Alexandrinus apud Eusebium Hist. eccles. liv. 6. cap. 44. p. 318. ed. Valesii Cantabrig. 1720, & Paulinus in Vit. Ambros. num. 47. opp. Ambros. tit. 4. col. XIII. ed. Ven. indic. Similiter pueris infantibus, ut plurimum, sub una specie dabatur sacramentum, & fideles, qui, ethnicis dominantibus, Eucharistiam domi servabant, solum accipiebant panem, quem unum memorant Patres, ac nominatim Tertullianus lib. 2. cap. 5. ad Uxor p. 169. ed. Rigaltii Paris. 1675., non autem vinum, quod facile corrumpitur. Quin etiam in publicis conventibus diu fideles sub una panis specie Eucharistiam suscepisse die Parasceves ex Ordine Romano manifestum est. Fuse, ac diligenter ea de re contra Protestantes disserit Bossuetus duobus libellis, quorum alteri titulus est de Communione sub utraque specie, alteri Defensa traditio de Communione sub una specie. Vide etiam Selvagium Antiquit. Christian. lib. 3. cap. 9., Drouvenium de re sacrament. lib. 4. qu. 8. cap. 2., & Jueninium de Sacrament. dist. 4. qu. 9. art. 2. In primis autem consulendus est doctissimus Cardinalis Garampius, qui in egregio opere, cui titulus Memoria della B. Chiara di Rimini diss. 5. p. 177., & seq. tum de quotidianæ communionis, tum de Eucharistiæ sub utraque specie accipiendæ usu copiose, & præclare disputat. Ac gravissimas quidem habuit Ecclesia causas, propter quas communicandi consuetudinem sub altera tantum specie non solum approbaret, sed etiam decreti auctoritate firmaret, easque numerat Catechismus Romanus par. 2. cap. 4. §. 66. Ætate S. Tomæ adhuc in quibusdam Occidentis Ecclesiis consuetudo accipiendi sub utraque specie Eucharistiam perseverabat; uti patet ex ejus Summa par. 3. qu. 80. art. 12. Græci tamen hanc consuetudinem nunc etiam retinent, atque eam permittendam censuerunt Concilium Florentinum, Leo X. in Constit. Accepimus. & Clemeus VII. in Constit. Provissionis nostræ apud Guerram Pontificiar. Constit. epitom. tom. 2. pag. 576. Confer Leonem Allatium Adnot. 1. de Eccles. Occident. atque Orient. consens. , & Tom. II.

Arcudium Concord. Occident. & Orient. lib. 3. cap. 4. Italo Græcis hæc consuetudo integra relinquitur à Benedicto XIV. in Constit. Etsi pastoralis 57. §. 6. pag. 106. n. 15. t. 1., & Constit. Allatæ sunt 47. §. 25. t. 4. eius Bullarii pag. 183. ed. Rom. seu Ven. 1758.

(3) Concilium Tridentinum Sess. 21. cap. 1. & 2. de Communion. Quod etiam antea docuerat Synodus Constantiensis Sess. 13. apud Labbæum t. 16. Conc. col. 218., quæ jam ante istud tempus diutissime illam consuetudinem communicandi sub una specie, ab Ecclesia observatam fuisse testatur.

- (4) Concilium Agathense habitum VI. sæculo Can. 18. col. 1000. t. 2. collect. Harduini ed. Paris Sæculares, inquit, qui Natale Domini, Pascha, & Pentecoste non communicaverint, catholici non credantur, nec inter catholicos habeantur. Eadem habet Synodus Turonensis III. habita IX. sæculo Can. 50. col. 1030. t. 4. collect. Harduini Falso Gratianus Agathensem canonem Concilio Eliberitano, ac Turonensem Fabiano Pontifici adscribit Can. 19. & 21. dist. 2. de Consecr. nam hæc disciplina multo post Eliberitanum Concilium ac Fabianum Pontificem inducta est.
- (5) Concilium Tridentinum Sess. 13. Can. 9. de Eucharist., quo decreto confirmatus est canon Concilii Lateranensis in cap. 12. de Pæniten. W Remission. Hic autem canon omnes utriusque sexus fideles saltem semel in anno proprio Sacerdoti sua peccata confiteri, & Eucharistiam suscipere jubet. Quæsitum est, quis proprius Sacerdos haberi debeat, et omnes sere consentiunt, proprium Sacerdotem, cui sua quisque crimina semel in anno aperire debet, & à quo sacramentaliter absolvendus est. esse Parochum; salva tamen Summi Pontificis in toto orbe Christiano. & Episcoporum in suis diœcesibus auctoritate, qui & eam exercere ipsi possunt, & aliis sacerdotibus exercendam committere. Quare non tantum qui proprio parocho, sed etiam qui aliis Sacerdotibus à Summo Pontifice. aut Episcopo delegatis sua confitentur crimina, Ecclesiæ præceptos satisfaciunt. Confer Natalem Alexandrum Disert. de, Sensu Canonis Utriusque sexus in Thesaur. Theologic. t. 11. opusc. 9. pag. 548. seq. Quod autem dicitur ab omnibus Christianis Eucharistiæ sacramentum in Paschate esse accipiendum, id de hebdomada sancta, & octava Paschatis accipiendum est, Eugenius IV. in Bulla. Fide digna 24. p. 33. t. 3. par. 3. Bullarii ed. Rom. ult.
- §. LI. Certis autem verbis ab ipsis Ecclesiae primordiis Eucharistia dari consuevit, uti nunc etiam datur (1). Primum Episcopi, tum Presbyteri, deinceps Diaconi, caeterique inferiores Clerici, Monachi, Diaconissae, Virgines, ac tandem laici, primum viri, postea mulieres (2); & clerici quidem intra, laici extra sanctuarium (3); atque omnes non flexis genibus, uti nunc, sed stantes, prono tamen capite, ac demissis

oculis (4), Eucharistiam accipiebant. Cuncti lotis manibus, & facie accedebant (5); manuque excipiebant Christi corpus (6), sanguinem aut calamo sugebant, aut ex calice ori admoto ebit, bebant, quin etiam interdum corpus sanguine intinctum porrigebatur (7).

(1) Auctor Const. Apostol. lib. 8. cap. 13. apud Cotelerium PP. Apostolic. p. 409. t. 1. ed. Amstelædami cit., & S. Ambrosius de Sacram. l. 4. cap. 5. n. 25. col. 467. t. 3. opp. ed. Ven. cit. describunt formulam, quz ea tempestate adhibebatur, eaque erat : Corpus Christi: sanguis Christi. Etate S. Gregorii uti testatur Joannes Diaconus in ejus Vit. lib. 2. c. 41. opp. S. Gregor. t. 4. col. 58. ed. Paris. 1705. formula his erat concepta verbis: Corpus D. N. Jesu-Christi conservet animam tuam. Denique 200 Alcuini, uti ipse tradit de Sabbato S. Parchæ col. 259. Bibl. PP. t. 10. ed. Paris. 1624., facta est formula ad hunc modum: Corpus D. N. Jesu-Christi custodiat te in vitam eternam. At non eadem omnino ubique fuit. Recitata à ministro formula, Eucháristiam accipientes respondebant, amen. Auctor Constit. Apostol. l. c., Cornelius P. apud Eusebium lib. 6. cap. 43. p. 315. indic. ed., Augustinus contra Faust. lib. 12. cap. 10. col. 231. t. 8. ed. Ven. cit., Leo M. Serm. 93. cap. 3. p. 263. opp. t. 1. ed. Romæ 1753., Cyrillus Hierosolymit. Cath. 23. num. 21. p. 311. cit. ed. Paris. Sed jampridem apud nos receptum est, ut fideles Eucharistiam taciti accipiant.

(2) Auctor Constit. Apostolic. l. c.

(3) Concilio Toletano IV. Can. 18. t. 3. col. 584. collect. Harduini sancitum est: ut sacerdotes, & Levita ante altare communicent, & in choro elerus, extra chorum populus. In Africa etiam laici ad cancellos, qui chorum à populo separabant, Eucharistiam accipiebant, quod colligitur ex Augustino Serm. 392. cap. 5. col. 1506. t. 5. ed. Ven. cit. Neophitis tamen, uti constat ex eodem Augustino Serm. 224. cap. 6. col. 969. d. t. 5. cit. ed. beneficii loco permittebatur, ut ad altare accederent. In Mediolanensi Ecclesia laicos extra sanctuarium communicasse, demonstrat factum Ambrosii, qui Theodosium Imperatorem sibi intra illud locum arrogantem sanctuario prohibuit. Neque dissimilis fuit Græcorum consuetudo, uti colligitur ex Concilio Laodiceno Can. 19. apud Labbæum t. 1. col. 1534. ed. Ven., verum Imperatori datus est intra sanctua-Fium locus. Concilium Trullanum Can. 69. col. 1379. t. 7. apud eumdem Labbæum. Galli tamen etiam laicis ad altare communionem permiserunt, uti ostendunt Concilium Turonense II. Can. 4. col. 536, t. 6. apud eumdem, Gregorius Turonensis Histor. Franc. lib. 10. cap. 8. pag. 491. ed. Paris. 1699. Cæsarius Arelatensis Serm. 289. in Append. S. August. n. 3. opp. Augustin. t. 5. part. 2. col. 482. ed. Ven. indic.

(4) Hanc quidem suisse, & nunc etiam esse Græcorum consuetudinem, manisestum est ex Cyrillo Catech. 123. n. 22. pag. 332. ind. ed.

Paris. atque ex libris ritualibus. Idem de Latinis non audet affirmare Card. Bona Rer liturg. 1. 2. cap. 17. §. 8. pag. 395. t. 3. ed. Taurin. 1753.; tantum monet, in missa solemni Summi Pontificis Diaconum statem communicare, omnino ex veteri ritu. Sed verisimile est, eamdem Latinorum fuisse disciplinam. Confer Habertum in Not. ad Pontif. Grecor. p. 270., Valesium in Not. ad Euseb. hist. 1. 7. c. 9. pag. 330. ed. Cantabrigia 1720., Thiersium in Gallic. diss. de Altaribus, Salam ad Bonam 1. c. not. 3. pag. 396.

(5) S. Jo. Chrysostomus Hom. 3. in Ep. ad Ephes. p. 22. t. 11. ind. ed., S. Augustinus Serm. 17. c. 5. col. 96. t. 5. ed. Ven. ind. Eadem ratione mundissimas quisques vestes sumebat, cum ad Eucharistiam suscipiendam accederet; qua in re singulare est illud, quod legitur in vita S. Jonæ Monachi apud Bollandum 11. Februar. t. 2. part. 520. Antuerp. 1658., quod scilicet per annos octuaginta quinque mundam servavit vestem, qua tantum Eucharistiam suscepturus induebatur.

(6) Dionysius Alexandrinus in Ep. ad Xistum P. apud Eusebium Hist. eccles. 1, 7. c. 9. p. 330. laud. ed. Cantabrig., Cyprianus de Lapsis pag. 176. ed. Paris. 1666., Basilius Ep. 93. ad Casarium Patric. p. 187.; opp. t. 3 ed. Maurin. Paris. 1730., Chrysostomus Hon. in diem natal. Dom. n. 7. opp. t. 2. p. 365. ed. Paris. cit., Damascenus de Fid. ortodox. 1. 4. c. 13. opp. t. 1. pag. 271. ed. Paris, ind., Augustinus contr. liter Petilian. l. 2. c. 25. col. 233. t. 9. ed. Ven. ind. Ambrosius apud Theodoret. Hist. eccles. l. 5. c. 18. p. 215. ed. Valesii Cantabrig. 1720., Cyrillus Cathec. 23. n. 21. p. 331. cit. ed. Paris. concava manu, & sinistra dexteræ subjecta Christi corpus suscipi jubet. Hoc autem viros inter, atque mulieres discrimen intercedebat, quod viri nudis manibus, mulieres linteo Eucharistiam excipiebant, uti patet ex Cæsario Arelatensi Serm. 229. id append. August. n. 5. opp. Augustin. t. 5. part. 2. col. 376. cit. ed. Ven., & ex Concilio Antissiodorensi Can. 36. apud Labbæum t. 6. col. 645, ed. Ven. Atque huc etiam canonem 42. ejusdem Concilii Antissiodorensis referendum putant Card. Bona Rer liturgic. l. 2. c. 17. §. 3. p. 369. t. 3. ed. c., Martenius de antiq. Eccles. rit. l. 1. c. 4. art. 10. p. 156. t. 1. ed. Antuerp. seu Ven. c., aliique complures. Nam eo canone sancitum est, ut unaquæque mulier, quando communicat, dominicalem suum accipiat. Illi autem dominicalem interpretantur linteum mundum. quo subjecto mulieres Eucharistiam accipiebant. Sed cum ea de re Antissiodorenses Patres satis egissent Can. 36., neque verisimile sit, eos actum agere voluisse Can. 42., recte Baluzius in Gratianum Can. 19. caus. 23. quæst. 3. ostendit, dominicalem, cujus in eo concilio mentio est. fuisse tegmen, quo mulieres ad Eucharistiam accedentes caput operiebant. Porro non uno, & eorem tempore ubique desiit mos Eucharistiæ manu excipiendz. In Ecclesia Romana jam inde à szculo VI in os injectam Eucharistiam colligitur ex eo, quod narrat S. Gregorius M. Dial. l. 3. c. 3. col. 284. opp. t. 2. ed. Paris. 1705. Ibi enim refertur com-. munio cuidam muto, & claudo distributa à S. Agapito, qui anno 535.

Summus Pontifex creatus est, ac dicitur corpus Dominicum in os misisse. Similiter Rothomagensi concilio sancitum est, ut nulli laico, aut fæminæ Eucharistiam in manibus ponant (Sacerdotes), sed tantum in os ejus. Integrum hujus concilii canonem describit Mabillonius Præfac. 12. 1. part. sec. 3. Benedictin. observ. 11. n. 76. p. XXXIV. t. 3. ed. Ven. 1734., quem editum putat circa annum 880., quo ex tempore, inquit, abrogari cæpit mos ille Eucharistiæ manu excipiendæ, reservata tamen Diacono, & Subdiacono Dominici corporis tractandi facultate. Verum in Romana Ecclesia ante hanc ætatem Christi corpus in os mitti consuevisse, demonstrat Gregorii locus, quem paulo ante descripsi; nisi quis forte hoc singulare exemplum ducat, unde generalis consuetudo educi non potest. Consule Franciscum de Berlendis de Oblation. ad altar. commun. §. 5. p. 137.

(7) Postremum hunc modum rejecit Synodus Bracarensis IV. Can. 2. apud Labbæum t. 7. col. 579. ed. Ven. probavit autem Concilium Turonense apud Burchardum Decret. l. 5. c. 9. Et vero mos hic sæculo XII. omnibus fere ecclesiis communis erat, uti patet ex epistola 2. Ernulfi Roffensis Episcopi ad Lambertum apud d'Acherium Spicileg. t. 3. p. 471. ed. Paris. 1723. Confer Martenium de Antiq. eccles. rit. l. 1. c. 4. art. 19.

§. 13. p. 157. t. 1. ed. cit.

- §. LII. Eucharistia omnibus necessaria, qui eam suscipere possunt; atque in primis eos, qui ex hac vita migrant, tam salutari viatico instructos, & munitos esse oportet (1). Ergo hac praesertim de causa, ne quis subita vi morbi correptus sine hoc sacramento decedat, ejus in Ecclesia servandae usus ab antiquissimo tempore inductus est (2). Labentibus annis Ecclesia nova voluit accedere nostrae venerationis argumenta adversus admirabile sacramentum, quod cum vere contineat gratiarum fontem uberrimum Christum Jesum, eo modo, quo Deum, colere, ac revereri debemus. Nam institutus est peculiaris dies festus Corporis Christi, & supplicationis genus, quod processionem dicimus, & mos inductus, ut Eucharistia publice fidelibus adoranda proponatur (3).
- (1) Duplex est modus, inquit D. Thomas in Summa p. 3. quæst. 80. art. 11. percipiendi hoc sacramentum, spiritualis, & sacramentulis. Manifestam est quiem, quod omnes tenentur, saltem spiritualiter, manducare; quia hoc est Christo incorporari. Spiritualis autem manducatio includit votum, seu desiderium percipiendi hoc sacramentum; & ideo sine voto percipiendi hoc sacramentum non potest homini esse salus. Confer etiam Drouwenium de Re sucram. l. 4. quæst. 8. c. 1.

(2) Samuel Basnagius Calvinianus homo, Aunal. t. 2. an. 209. p. 255. n. 5. consuetudinem Eucharistiæ in Ecclesia servandæ recentiorem esse arbitratur. Sed Basnagium solide, graviterque refutat Robertus Sala ad Bonam Rer. liturgic. 1. 2. c. 17. §. 6. not. 1. p. 379. & seq. t. 3. ed. Taurin. 1753. atque hujus quidem religiosæ consuetudinis antiquitatem ipse: etiam agnovit hæreticus homo Josephus Binhgamus Origin. eccles. l. 15. c. 4. §. 11. p. 409. t. 6. ed. Halæ Magd. 1754. Mitto antiqua testimonia, quæ pené innumera sunt, quæque viri docti collegerunt; tantum: indicabo præclarum locum Cyrilli Alexandrini Ep. ad Calosyrium Advers. Anthropophormitas p. 365. t. 6. ed. Lutet. Paris. 1636. Porro inquit, alios etiam esse audio, qui misticam benedictionem ( hoc est consecrationem) nihil ad sanctificationem juvare dicant, si quid ex ea fat reliqui in alium diem. Insaniunt vero qui hæc asserunt. Neque enim alteratur Christus, neque Sanctum ejus Corpus immutatur (dum species manent) sed benedictionis eis, ac facultus, & vivificans gratia perpetue in ipsa existit. Erat autem receptaculum spiritualis alimonia, hoc est Eucharistiz, uti loquitur Ambrosius Ep. 4. ad Felic. opp. t. 3. col. 792. ed. cit., vas ad instar columbæ, vel turris, ut plurimum, elaboratum, quod aut in præcipuo, aut peculiari altari servabatur. Gregorius Turonensis de Glor. martyr. c. 86. col. 818. ed. Paris. 1699., Concilium Constantinopolitanum sub Menna Act. 5. col. 1319. t. 2. collect. Harduini ed. Paris. Interdum etiam Eucharistia pone majus altare ad summum Ecclesiæ parientem, ara non supposita, in vasculo patente retinebatur. Paulinus Ep. 32. ad Sever. col. 197. ed. Muratorii Veronæ in Baptisteriis supra fontes in pixide, quæ columbam repræsentabat, servatam docet Eucharistiam, quam recenter baptizati accipiebant. Consule Mabillonium Comment. ad ordin. Roman. c. 20. p. 139. t. 2. ed. Paris. 1689., Martenium de Antiq. Eccles. ritib. l. 1. c. 5. art. 3. p. 251. ed. laud., Chardonium Histor. sacram. l. 3. c. 13. Supra altare autem Eucharistia non in imaginario ordine, sed sub crucis titulo, ut inquit Synodus Turonensis II. Can. 3. apud Labbæum t. 6. col. 536. ed. Ven. nimirum non quovis loco, & cujusvis arbitrio, sed in medio altari, & sub crucis titulo posita esse debebat. Sic enim interpretor hunc canonem, qui eruditorum torquet ingenia, neque assentior doctissimis viris Sirmondo, & Mabillonio, qui alias hujus canonis interpretationes ediderunt. Illud hoc loco animadvertendum est, Eucharistiam in Ecclesiis non parochialibus sine venia Sedis Apostolicæ retineri non posse. Benedictus XIV. Constit. Quamvis justo 7. S. 24. p. 38. t. 3. ed. Rom. seu Ven. 1754. Confer Cardinalem Petram in Const. Apostol. ad Const. 1. Urbani IV. sect. un. n. 29. t. 3. Et quoniam facta mentio est antiquissimæ consuetudinis Eucharistiæ in Ecclesia servandæ, pauca dicenda videntur de celebri, quæ non multis abhinc annis exarsit, controversia, num scilicet recte administretur Eucharistia ex præconsecratis, an omnino ex sacrificio cum præsentibus communicandum sit. Nam anno 1737. cum Cremæ Episcopatum teneret Cardinalis Calinus, Josephus Guerrerius cathedralis Ecclesiæ Canonicus contenderet cœpit, Fideles in ipsa Missa post Sacerdotem Eucharistiam accipere oportere, improbandam autem esse consuetudinem accipiendi extra sacrificium communionem ex præconsecratis. Ut omnis hæc controversia diremeretur, à Benedicto XIV. die 13. Novembris an. 1742. edita est Constitutio Certiores 64. t. 1. ejus Bullarii p. 129. ed. Rom. seu Ven. 1754. In ea declarat Pontifex, quod pridem expresserat Synodus Tridentina, optandum quidem esse, ut in singulis Missis Fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiæ perceptione communicarent, quo ad eos sanctissimi hujus sacrificii fructus uberior perveniret; statuit tamen, nullam esse necessitatem, qua Sacerdotes Missam celebrantes Sacram Eucharis. tiam omnibus petentibus infra ipsam actionem ministrare cogantur, neque improbari posse consuetudinem communicandi ex præconsecratis, cum id pro tempore, loco, & personis opportunum judicetur. Nihilo tamen minus Michael Maria Nannaronius Dominicanus anno 1770. Neapoli catechismum edidit, quo Guerrerii sententiam defendere conatus est; sed eum refutavit Dominicanus alter Josephus Maria Elephantes. edita Neapoli anno 1774. de hoc argumenti genere peculiari dissertatione. Nannaronius tandem rediit in bonam mentem; sed adhuc adversus consuetudinem distribuendi fidelibus Eucharistiam præconsecratam anno 1779. Patavii dissertationem edidit de Incruenti nova legis sacrificii communione Carolus M. Traversarius ex Ord. Serv. B. M. V. Hanc Traversarii dissertationem, & Nannaronii catechismum damnavit Sacra Indicis Congregatio. Totum hoc argumentum accurate pertractavit Benedictus Vulpius libro Venetiis edito an. 1790., cui titulus: Storia della celebre controversia di Crema sopra il pubblico divin diritto alla Comunione Eucharistica nella Messa, con una dissertazione sullo stesso argomento. Consule Franciscum de Berlendis de Oblation. commun. §. 5. n. 8. p. 153. ed. Ven., R. Salam in Notis ad Bonam Rev. Liturgic. I. 2. c. 20. S. 2. not. 2. p. 430. & seq. t. 3. ind. ed. , Jo. Laurentium Bertium Theologic. discipl. 1. 33. in Append. c. 21., Jo. Baptismam Gatticum de Orator. domestic.

- (3) Diem festum corporis Christi instituit Urbanus IV. in Bulla Transiturus 19. t. 3. part. 1. Bullarii p. 414. ed. Rom. ult. Morem autem solemniter circumgestandi Dominicum corpus memorant Gregorius Turonensis de Glor. martyr. l. 1. c. 86. cit. col. 818. & Concilium Bracarense IV. Can. 6. apud Labbæum t. 7. col. 582. ed. Ven. Cuncta hæc accurate persequuntur Jueninius de Sacram. diss. 4. qu. 4. art. 4., Thiersius de Exposit. Venerabilis, Chardonius Histor. Sacram. l. 3. c. 14. 15. 16. Confer etiam Martenium de Antiq. Eccles. rit. l. 4. c. 29. t. 3. p. 196. ed. Antuerp. seu Ven. 1764., Benedictum XIV. Inst. Eccles. 5., Muratorium Liturgia Romana diss. de Reb. liturg. c. 24.
- §. LIII. Non sacramenti solum rationem habet Eucharistia, sed etiam sacrificii; imo unum novae Legis sacrificium

est. Nam quoties illud Sacerdos conficit, toties Christus Dominus sine cruore immolatur, reditque memoria immensae charitatis ejus, qui pro nostrum salute Deo Patri semetipsum in ara crucis obtulit. Differt sacramentum à sacrificio, quod illud consecratione perficitur, omnis vero sacrificii vis in eo est, ut offeratur (1). Deinde sacramentum, præter cæteras utilitates, meriti causam affert iis, qui illud recte suscipiunt; sacrificium vim habet non merendi solum, sed etiam satisfaciendi (2). Nam quemadmodum Christus Dominus in passione sua pro nobis meruit, ac satisfecit, ita qui hoc sacrificium offerunt, quo nobiscum communicant, Dominicæ passionis fructus merentur, ac satisfaciunt (3).

(1) Catechismus Romanus par. 2. c. 4. §. 71.

(2) Concilium Tridentinum Sess. 22. c. 2. & Can. 3. de Sacrific. Missa. Hinc catholica veritas de sacrificii, quod vere propitiatorium est, oblationem non solum pro vivis, sed & pro defunctis in Christo nondum ad plenum purgatis. Quarto sæculo Aerius preces pro defunctis fundendas esse negavit, quam nefariam hæresim ut everteret S. Ephrem Syrus S. Basilii discipulus, multas de defunctis odas, cantus, & carmina; officia scilicet defunctorum omnia, ut inquit Abraham Ecchellensis ad Catal. Ebedjesu p. 45. composuit, de quibus vide Assemanum in Bibl. orient. t. 1. p. 132. & seq. Errorem illum Aerii renovarunt Protestantes; verum ea de re Ecclesiæ doctrina ita certa est, atque omnium Patrum consentiente auctoritate firmata, ut plane desipiant, qui eam in discrimen revocare conantur. Nam ipsam testatissimam faciunt S. Cyprianus Ep. 66. p. 109. ed. Paris. 1666., Tertulianus de Coron. c. 3. de Exhortat. castit. c. 11. de Monogam. c. 10. p. 102. 523. 531. ed. Ven. 1744. S. Zeno l. 1. Tract. 16. p. 133. t. 1. ed. August. Vindel. 1758., S. Cyrillus Hierosolymitanus Catech. mystag. 5. n. 9. & 10. ed. Paris. 1720., S. Epiphanius de Exposit. fid. n. 23. t. 1. opp. p. 1106. ed. Patav. Paris. 1622., S. Ambrosius Ep. 39. ad Faustin. n. 4. opp. t. 3. col. 1014. v in Orat. de Obit. Theodos. col. 293. t. 4. ed. Ven. c. S. Augustinus Confes. lib. 9. c. 12. col. 168. t. 1. de Civ. Dei l. 21. c. 24. col. 641. t. 7. de Cur. geren. pro mort. c. 1. col. 515. t. 6. ed. Ven., Cassianus Collat. 19. c. 1. p. 747. ed. Atrebat. 1628., aliique complures, quos longum est referre. Auctor Constit. Apostol. 1. 8. c. 41. & 42. PP. Apostol. t. 1. p. 423. & 424. ed. Amstelæd. ind. orationem describit pro defunctis cum sacrificio fieri solitam. Confer Card. Bonam Rer. liturgio. lib. 1. c. 15. §. 4. p. 307. & seq. ibique Salam in Not. t. 1. ed. Taurin. 1747., Drouvenium de Re sacram. 1. 5. qu. 7. c. 1., Jueninium de Sacram. diss. 5. qu. 5. c. 1. & seq., Benedictum XIV. de Sacrific. Miss

sect. 1. c. 17. 6. 1. Atque ex hac quidem catholica Ecclesia doctrina de divino sacrificio, quod prodest non tantum vivis, sed etiam mortuis, qui nondum plane sint expiati, pie Missarum fundationes repetendæ sunt. Quarum fundationum præclarum monumentum occurrit in testamento S. Remigii Episcopis Remensis apud Flodoardum Hist. Eccles. Remen. l. 1. c. 18. p. 92. ed. Duaci 1617., qui ita Agricolam Presbyterum nepotem suum alloquitur: vineam, quam Bebrimodus fecit, tibi eatenus derelinquo, ut diebus festis, & omnibus diebus dominicis sacris altaribus mea inde offeratur oblatio. Ad hunc locum advertens Christianus Locus Schol. in Can. 69. Concil. Trullani opp. t. 3. p. 126. ed. Ven. 1724. adeo antiquum est, inquit, pro anima sua missas fundare. Verum & alia sunt ejusdem rei antiqua monumenta; quin etiam octavo præsertim sæculo mutuz societates pro vivis, ac przsertim mortuis commendandis institutæ sunt, & perpetua anniversaria frecuentiora fieri cœperunt. De his societatibus insignis est locus apud Ven. Bedam, qui in mercedem vitæ S. Cuthberti à se conscriptæ, hæc rogat in Prologo ad Eadfridum Episcopum, & Monachum Lindisfarnensem t. 3. præfat. p. 152. ed. Colon. Agripp. 1612. Me defuncto pro redemptionem anime mea, quasi pro familiaris, ac vernaculi vestri, orare, & Missas facere, & nomen meum inter vestra scribere dignemini. Nam & tu, Sanctissime Antistes, hoc te mihi promisisse jam retines: in cujus etiam testimonium future conscriptionis religioso Fratri nostro Godfrido mansionario præcepisti, ut in albo vestræ sacræ congregationis meum nunc quoque nomen appareret. Plures ea de re extant epistolæ S. Bonifacii Episcopi Moguntini, quas inter digna præsertim est quæ legatur Ep. 106. ad Optatum Abbatem p. 150. ed. Mogunt. 1605. opp. ed. Maurin. Acceserunt etiam anniversaria perpetua, non quod ea tunc primum instituta fuerint, sed quod ea frequentissima facta sunt, & horum quidem multa collegit exempla Mabillonius Acta SS. Ord. S. Benedicti prafat. in sac. III. par. 1. observ. 27. n. 101. p. XLIX. ed. Ven. 1734. Frequentissima inquam octavo præsertim sæculo perpetua anniversaria facta sunt; verum anniversariorum origo multo antiquior est, atque à primis Ecclesiz temporibus repetenda, uti ostendunt Patres, quos paulo supra commemoravi. Doctis tamen viris haud plane compertum, exploratumque est, perpetuo ne fierent, an semel anniversaria officia, quorum antiqui illi Patres meminerunt. Ego assentior iis, qui hæc anniversaria magna ex parte perpetua fuisse arbitrantur, & hujusmodi esse puto anniversarium, cujus meminit Tertullianus de Monogam. c. 10. p. 531. ed. Ven. 1744. cum inquit: Enimvero & pro anima ejus orat, et refrigerium interim adpostulat ei, et in prima resurrectione consortium, et offert annuis diebus dormitionis ejus. Si semel tantum annuum officium persolutum fuisset, unum tantum annuum diem, non plures Tertullianus indicasset.

(3) Catechismus Romanus loc. cit.

S. LIV. Sacrificium Eucharistize Missa nuncupatur, quod Tom. II.

vocabulum non Græcum, aut Hebraicum, sed Latinum est; verum, num à mittendis, seu transmitendis ad Deum populi precibus, atque oblationibus, an potius à mittendo, seu dimittendo populo, ea formula, quam Diaconus recitabat, ite Missa est, non satis constat (1). Certæ in Missa preces, ac cæremoniæ adhibentur; atque ille earum ordo vocatur Liturgia, quod Græcum est verbum, ac Latine redditur publicum ministerium. Semper hi ritus, atque hæ preces, in quibus verba Christi Eucharistiam instituentis principem locum obtinent, adhiberi consueverunt; sed non eadem fuit ea de re Ecclesiarum omnium disciplina (2). Hinc plures pro varia temporum, ac locorum ratione exortæ sunt Liturgiæ (3); in Oriente quidem celebriores fuerunt Liturgiæ S. Basilii, ac S. Joannis Chrysostomi, in Occidente Romana, Ambrosiana, Gallicana, Hispanica, quæ etiam Mozarabica appellatur (4).

(1) Confer Card. Bonam, qui de Missæ nomine, ejusque origine late disputat Rer. liturg. l. 1. c. 1. p. 1. & seq. t. 1. ed. Taurin. 1747. præterea Benedictum XIV. de Sacros. Missæ sacrific. l. 2. c. 1., Natalem Alexandrum Histor. Eccles. sæc. 13. & 14. diss. 13. n. 40. t. 8. p. 499. ed. Ven. 1776., Gerbertum Princip. Theolog. Liturg. sect. 1. c. 2. p. 37. seq.

(2) Apostolos recitata oratione Dominica, & formula consecrationis rem divinam confecisse, scribunt Gregorius M. l. 9. Ep. 12. ad Joan. Syracus. col. 940. t. 2. ed. Maurin. Paris 1705., Honorius Augustodonensis in Gemma anim. c. 86. in Biblioth. PP. t. 10. col. 1205. ed. Paris., Walfridius Strabo de Reb. eccles. c. 22. col. 680. cit. Biblioth., Berno Augiensis Abbas de Quibusd. ad miss. spectant c. 1. citat. Biblioth. t. 10. col. 697. Contra Proclus Constantinopolitanus de Tradit. divin. liturg. p. 159. ed. Lugd. Batavor. 1617. fusissime, longoque verborum ambitu missam decantasse tradit, atque eos preces, & hymnos adhibuisse testatur Chrysostomus Hom. 27. in 1. ad Cor. n. 5. opp. t. 10. col. 248. ed. cit. Has, quæ inter se pugnare videntur, sententias conciliat Card. Bona l. c. cap. 5. §. 3. pag. 75. inquiens, brevem illam formulam Apostolos adhibuise, cum gravis metus, aut juxta alia urgeret causa, longiorem autem, cum per tempus, & occupationes licebat.

(3) Nullus quidem ambigendi locus esse potest, qui vivis ipsis Apostolis aliquis fuerit. Liturgize usus pluribus constans precibus, quze in conficiendo sacrificio fundebantur. Scriptum est in Act. Apostol. c. 2. v. 42. fuisse Apostolos perseverantes in communicatione fractionis panis, wo orationibus; & Paulus L. ad Timot. c. II. vers. 1. vult fieri obsecrationes, orationes, interpellationes, w gratiarum actiones pro omnibus hominibus, pro Regibus, wo omnibus, qui in sublimitate sunt. Hzc autem om-

nia in sacrificio peragebantur, uti testatur Justinus Martyr Apol 1. n. 65. pag. 82. ed. Paris. 1742., & huc etiam spectat Tertulianus ad Scapulam n. 2. p. 69. ed. Ven. 1744. Morem hunc ab Ecclesia observatum circa annum 347. describebat S. Cyrillus Hierosolymitanus Cateches. 23. n. 8. p. 327. ed. Ven. 1763. inquiens, super illam propitiationis hostiom (en sacrificium propitiatorium, quod negare ausi sunt impii homines, qui Missam abrogarunt) obsecramus Deum pro communi Ecclesiarum pace, pro recta mundi compositione, pro Imperatoribus, pro militibus, & sociis, pro iis, qui infirmitatibus laborant, pro his, qui afflictionibus premuntur, & universim pro omnibus, qui opis indigent, precamur nos omnes, & hanc victimam offerimus. Propterea S. Augustinus Ep. 149., ad Paulin. n. 16. opp. t. 2. p. 663. ed. Maurin. Ven. 1759. considerans, quid à vetustis temporibus in Ecclesia ageretur, obsecrationes, aut precationes, quas Paulus memorat, interpretatur quas facimus in celebratione Sacramentorum, antequam illud, quod est in Domini mensa, incipiat benedici. Orationes etiam significari ait, cum benedicitur, & sanctificator, & ad distribuendum comminuitur, quam totam petitionem fere omnis Ecclesia dominica oratione concludit. Habes hic paucis expressum Missæ canonem, qualis nunc etiam à novis adhibetur. Præfationis nunc quoque usitatæ disserta mentio est apud S. Cyprianum de Orat. dominic. col. 501. ed. Ven. 1758., cum nimirum dicimus Sursum corda, & Populus respondet habemus ad Dominum. Evidens igitur, aperturque est, primis etiam Ecclesiæ temporibus certum fuisse ordinem, ritumque precum, qui in re divina conficienda adhibebatur. Verum Liturgias, quæ Apostolorum Petri, Jacobi, Matthæi, Marci nomina præseferunt, eorum revera non esse demonstrat Natalis Alexander Hist. Eccles. sæc. 1. c. 12. art. 3. p. 32. ed. Ven. 1776. Eadem de liturgiis Petri, Matthæi, & Marci sententia est Cardinalis Bonæ liturgic. l. 1. c. 8. p. 122. & seq., ibique Salæ in Not. laud. ed. Taur. Sed tamen ipse Jacobi liturgiam multis tuetur 1. c. §. 3. p. 128. Petrus Le-Brun Emplicat. Missa t. 2. diss. 1. contendit, ante quintum saculum nullam aut Græcam, aut Latinam Liturgiam scripto fuisse mandatam, sed preces omnes ac ritus memoriæ traddi consuevisse. Sed Le-Brunio adversatur Muratorius Liturg. Roman. dissert. de Reb. liturgic. c. 1., cujus ego sententiz assentior. Illud przclare ab ipso Cardinali Bona l. 1. c. 9. S. 8. p. 162. animadversum est, quod discors concardia in omnibus liturgiis manifestum facit, ordinem sacrificii ab Apostolis traditum esse, atque in omnem terram diffussum. Quamvis enim non eadem sint verba omnium liturgiarum, neque in omnibus singulæ earum partes eodem modo locatæ sint, tamen omnes iisdem membris coalescunt, que sunt peccatorum ante omnia confessio, tum introitus, sive quoddam quasi proemium, deinde Psalmi, ac lectiones Sac. Scripturæ, & potissimum Evangelii, Symboli recitatio, lotio munuum, commemoratio, & invocatio Sanctorum, preces pro omnibus vivis., & defunctis, gratiarum actio. V benedictio, preter ea, que essentialia sunt, oblationem scilicet, consecrationem, & communionem. Qui sane Ecclesiarum omnium consensus nonnisi à Spiritu S. esse potest; & certe singularis est insania Protestantium, qui Missæ sacrificium Romanorum Pontificum inventum dicunt. Late hoc argumentum, præter scriptores omnes rerum theologicarum, persequitur Robertus Sala in Not. ad Bonam I. c. not. 4. p. 165. & seq., quin etiam Saniores Protestantes catholicam veritatem confiteri, ac literis mandare non dubitarunt. Ex corum numero, præter cæteros, sunt Ernestus Grabbius in Irenen 1. 4. advers. heres. c. 32. Thomas Brettius in peculiar. Diss. que extat in collect. precipuar. liturg. eccles. Christ. p. 104. Londini 1710. & Samuel Jebbius in Justin. dial. p. 215. Londini 1719. Hi omnes cum catholicis fatentur, Apostolos, cunctosque Ecclesiæ Patres Eucharistiam pro novi testamenti sacrificio habuisse, & sub speciebus panis, & vini illud Deo Patri in altari oblatum docuisse demonstrant.

(4) Occupata ab Arabibus Hispania, Christiani quod essent cum Arabibus commixti, Mix tarabes, & corrupta voce Mozarabes dicti sunt. Confer Rodericum Rer. Hispanic. l. 3. c. 22., & Pagium in Baron. ad an. 714. n. 7. p. 200. t. 12. ed. Luc. Inde Hispanica liturgia Mozarabica appellata est, quam antiquissimam esse constat. Ritus Mozarabicus servatus in Hispaniis fuit usque ad szculum XI.; sed eo szculo ad exitum vergente abrogatus, ejusque loco Romanus suffectus est. Denique Cardinalis Franciscus Ximenius, ne tantæ antiquitatis ritus omnino interiret, eum novis characteribus in lucem emitti voluit, & collegium instituit Sacerdotum, à quibus quotidie divina officia, & Missarum solemnia eo ritu celebrarentur in sacello, quod in majori Ecclesia Toletana ædificavit. Sunt etiam Toleti aliquot Parœciæ in quibus hic Mozarabicus ritus adhuc viget, idemque fit Salmanticz in sacello Doctoris Talabricensis. Confer Alvarum Gomezium de Reb. gest. Card. Ximenii l. 2., Eugenium Roblesium in Vit. Card. Ximenii c. 23. Card. Aguirrium t. 3. Concil. Hispan. post Conc. Burgense p. 258. & seq., Cennium Antiquit. Eccles. Hispan. t. 2. diss. 7.

§. LV. Plures autem hi ritus, & hæ cæremoniæ sunt, de quibus late agunt Scriptores rerum liturgicarum (1), quæque ex Apostolica, aut Ecclesiastica traditione, & disciplina procedunt. Omnia sunt instituta, ut majestas tanti sacrificii commendetur, & mentes fidelium per hæc visibilia religionis, & pietatis signa, ad rerum altissimarum, quæ in hoc sacrificio latent, comtemplationem excitentur (2). Ita mysticæ benedictiones lumina (3), thymiamata, sacræ vestes (4), in sacrificio adhibentur; similiter receptum est, ut quædam submissa, alia vero elatiore voce in Missa pronuncientur (5).

(1) Confer in primis Cardinalem Bonam Rer. liturgic: libros duos, & Petrum Le-Brun Explicatio Missa.

(2) Concilium Tridentinum de Sacrific. Missa sect. 22. c. 5.

(3) Joannes Henricus Ottius Calvinianus homo, qui contra annuales Cardinalis Baronii examen instituit, irridet hunc ritum accendendi in Ecclesia lumina, eumque ætate Hieronymi minime obtinuisse arbitratur. Sed eum solide refellit Muratorius Liturg. Roman. diss. de Reb. liturgic. c. 20., & diss. 16. in S. Paulinum p. 835. ed. Veron. 1736. Dicam ea de re paulo post, cum sermo de Ecclesiis habebitur.

(4) De sacris vestibus suo loco opportunius agam.

(5) Si quis dixerit, inquit Concilium Tridentinum Sess. 22. de Sacrific. Missæ Can. 9. Ecclesiæ Romanæ ritum, quo submissa voce pars canonis, et verba consécrationis proferuntur, damnandum esse, aut lingua tantum vulgari Missam celebrari debere. . : anathema sit. Nihilo tamen minus post hunc Tridentinum canonem tam dissertum, tamque perspicuum fuere aliqui, qui elata voce, ita ut à populo intelligi possent, partem illam canonis, & verba consecrationis proferenda esse consueverunt. Novum hunc errorem superiori sæculo compressit Maturinus Savary Sagiensis Episcopus edito die 16. Martii anno 1698. decreto, quo indicta in eos, qui secus facerent, suspensionis pœna sancivit, ut canonis verba, prout in Romano Missali notatum, prescriptumque est secreto, submissague voce pronuncientur. Quod simili decreto die 22. Januar. an. 1710. à Cardinali de Bissy Meldensi Episcopo constitutum est. Arnaldus & cæteri, qui Arnaldi partes sequuntur, non exiguam dederant operam, ut Christiani homines minus æquo animo ferrent, quod Missæ Canon secreto recitaretur. Sed Claudius de Vert Monachus Clunizcensis audacter, & omnium appertissime caput extulit adversus hanc secretam canonis recitationem opere, quod primum evulgavit anno 1705. Adversus hunc hominem Vallemontius theologicam, atque historicam dissertationem opposuit Parisiis editam anno 1710. du Secret. des mysteres, ou Apologie de la Rubrique des Missels; sed eum vehementius, graviusque refutavit Languetus tunc Episcopus Suessionensis Prafat. Instruc. Pastoral. 8. de Septembre, que iterum edita deinceps est anno 1726. Vallemontii dissertationem impugnavit Anonymus Auctor in tractatu Bruxellis edito anno 1717. cum titulo : Apologie de M. du Vert, ou Remarques critiques sur le Libre de M. Vallemont du secret de Mystéres, sed eum accurate, copioseque defendis Petrus Le-Brun Diss. 15., t. 4. operis cui titulus Explicatio Missæ, qua quidem dissertatione solide, graviterque ostenditur, semper in Ecclesiis Occidentalibus canonem secreto recitari consuevisse. Diguz in primis sunt, que legantur ea de re dissertationes duz, in quibus cuncta habes, quz ad hoc argumentum pertinent, explicata diligenter. Altera nimirum est dissertatio Le-Brunii, cujus paulo ante facta mentio est, altera vera cum titulo: della Legittima disciplina da osservasi nella pronuncia del canone della Messa Uc. anno 1787. Romæ edita est à Francisco Antonio Mon\$. LVI. Apostoli, eorumque successores in singulis provinciis divina officia persolverunt eo sermone, qui tunc ipsis communis erat (1); atque ita Hierosolymis Hebraice (2); Antiochiæ vero, Alexandriæ, atque in aliis Græcorum civitatibus Græce, Ronæ, atque in toto Occidente Latine rem divinam confecerunt (3). Labentibus annis licet hæ linguæ vulgares esse desiissent, ac tantum doctis viris innotescerent, tamen Ecclesia eas in divinis celebrandis officiis retineri voluit, tum ut major ipsis accederet veneratio, tum ne frequens verborum mutatio sensim etiam mutationem sententiarum induceret (4). Interdum tamen populis, qui novissime Christi Religionem susceperunt, Sedes Apostolica liturgias permittit, quæ vernaculo eorum sermone conscriptæ sint (5).

(1) Apostolos, eorumque successores usque ad ætatem Hadriami imperatoris Hebraicum sermonem adhibuisse, tum deinceps Ecclesiam Græcum usurpare cæpisse, putat Joannes Echius da Sacrific. missæ 1. 2. c. 2. Verum hæc opinio nullo nititur idoneo fundamento.

(2) Hebraicum idioma, quo usi sunt Apostoli rem divinam conficientes, non illud erat antiquum idioma, quo veteris testamenti Patriarche usi sunt, & quod Apostolorum etate ne notum quidem vulgo Hebræorum erat. Nam eo temporis cursu, quo ipsi Babylone captivi fuerunt, Hebraici sermonis, quem à parentibus acceperant, oblivisci, & Chaldaicam linguam addiscere coperunt, qua deinceps usi sunt, aliquid tamen retinentes ex patrio sermone, quem pridem adhibebant. Hinc orta est tertia lingua ex Hebraica antiqua, & Chaldaica mixta, que à regione Syriaca dicta est, quæque deinceps Hebræis vulgaris esse cæpit. & Hebraica vulgo appellata, tum quod commixtas habebat ex Hebraico sermone voces, tum quod eam Judzi ususpabant. Hac lingua Christus Dominus usus creditur, & eadem S. Matthæi evangelium, ac S. Pauli epistola ad Hebræos scripta traduntur. Atque hic est sermo Hebraicus, vel potius Syriacus, aut Syro-Chaldaicus, qui Christi, & Apostolorum ztate vernaculus erat sermo Hebrzorum, & quo Apostoli rem divinam confecerunt. Confer Petitdierum in Diss. critic. in S. Scriptur. diss. 8. p. 631, & Renaudotium Diss. de Liturg. Orient. onigin. Tr antiq. c. 6., in primis autem widendus est V. Cl. Jo. Bernardus de Rubeis opere Parmæ edito 1772., cui titulus Della Lingua propria di Christo, è degli Ebrei nazionali della Pallestina da'tempi de'Maccabei.

(3) Consule Card. Bonam Rer. liturg. l. 1. c. 5. §. 4. p. 79. t. 1. Negant Papebrochius in Conat. chronic. hist. dis. 15., & Martenius de Antiq. Eccles. rit. l. 1. o. 3: art. 2. t. 1. p. 101. his tantum linguis divina

mysteria ab Apostolis celebrata fuisse, ac multa preferunt monumenta; ut conficiant, initio omnes gentes vernaculo sermone suo rem divinam confecisse. Sed eos graviter, lateque refellit Robertus Sala in not. ad Bonam l. c. not. 6. p. 85. Vide etiam eumdem Bonam in Appendic. t. 1. p. 416. ubi extat dissertatio Honorati à S. Maria, qua ostenditur, Apostolos tantum his tribus linguis, nimirum Hebraica, aut Syro-Chaldaica, Græca, & Latina, rem divinam confecisse.

(4) Concilium Tridentinum Sess. 22. de Sacrific. Miss. v. 8. Etsi Missa, inquit, magnam contineat populi fidelis eruditionem, non tamen expedire visum est Patribus, ut vulgari passim lingua celebraretar. Tum retineri jubet ubique cujusque Ecclesia antiquum, A à Sancia Romana Ecclesia, omnium Ecclesiarum matre, & magistra, probatum ritum, & Can. 9. ead. Sess. Si quis, inquit, discrit. ... lingua tantum vulgari Missam celebrari debere. .. anathema sit. Porso de Missa vulgari sermone non celebranda plures extant doctorum hominum lucubrationes, quas omnes simul collectas superiori sæculo jusu Cleri Gallicani Parisiis edidit anno 1661. Antonius Vitræus, quibus apertissime ostenditur, quam recte, quamque sapienter id ab Ecclesia constitutum fuerit. Late etiam ea de re agit, pluresque laudat, qui hoc ipsum argumentum egregie illustrarunt, Benedictus XIV. de Sacrific. Missa c. 6.

(5) Ita Sclavis szculo IX. 2 Joanne VIII. permissa est liturgia vernaculo sermone, uti constat ex ipsius Joannis Ep. 247. ad Sjentopulcrum apud Labbæum concil. t. 11. col. 170. ed. Ven. Sed eamdem facultatem postulanti Uratislao Bohemorum Regi concedere noluit S. Gregorius VII. Ep. 11. apud Labbæum t. 12. Concil. col. 464. ed. Ven.

Confer Benedictum XIV. de Sacrific. misse l. 2. c. 3. n. 14.

§. LVII. Primis Ecclesiæ sæculis non omni die sacra mysteria peragebantur. Solum diem Dominicum Paulus (1) memorant; sed tamen ab Apostolis ternos dies in singulas hebdomadas, hoc est Dominicam, & quartam, sextamque feriam, constitutos fuisse, Epiphanius (2) tradit. Accessit etiam deinceps Sabbatum (3), qua die ab omnibus, exceptis Alexandrinis, atque Romanis, sacra mysteria celebrari consueverunt (4). Ætate Augustini variæ erant Ecclesiatum consuetudines, chin alibi quotidie, alibi Sabbato, ac die Dominico, alibi tantum Dominico die res divina perageretur (5). Sed jamdiu Latini concitis diebus, exceptis feria sexta, ac Sabbato majoris hebdomadæ, sacrificium conficiunt. Græci illud omittunt per quadragesimam, exceptis Sabbatis, Dominicis, & die festo Annunciationis; & cum non celebrant, adhibent Missam præsantificato-

rum, hoc est corporis Christi ante consecrati, quæ missa etiam à Latinis feria sexta majoris hebdomadæ adhibetur (6).

(1) Paulus I. ad Corint. XVI. 2., quod etiam habet Justinus Martyr Apol. 2. n. 67. p. 83. ed. Paris. 1742.

(2) Epiphanius Exposit. fid. n. 22. p. 1105. t. 1. opp. ed. Patavii

Paris. 1622.

- (3) Basilius Ep. 93. ad Casar. Patric. p. 186. opp. t. 3. ed. Maurin. Paris. 1730.
- (4) Socrates Hist. I. S. c. 22. p. 295. ed. Valesii Cantabrig. 1720. Verum non multo post etiam Romana Ecclesia aliarum consuetudinem recepit. S. Hieronymus Ep. 71. n. 6. col. 432. t. 1. ed. Vallarsii Veron. In Oriente Pascha (quo nomine Eucharistia designatur) ter in hebdomade, nonnumquam etiam quater, vel potius quotiescumque voluerimus, celebratum testatur S. Jo. Chrysostomus Orat. 3. contr. Judeos opp. t. 1. 2. 611. ed. Montfauconii Paris. 1718.

(5) Consule Augustinum Ep. 54. ad Januar. c. 124. W t. 2. Serm. 58. de Orat. dominic. ad competen. col. 359. t. 5. cit. ed. Ven., Hieronymum cit. Ep. 71. Hzc autem ad solemnem tantum missam, quam majorem dicunt, pertinere monet Martenius l. c. art. 3. S. 4. p. 103. Ipse Augustinus Confess. l. 5. c. 9. opp. t. 1. col. 133. ed. Maurin. Ven. 1756. Monicam matrem suam quovis die sacrificio interesse consuevisse testatur, & de Civit. Dei. l. 10. c. 20. t. 6. col. 335. altaris sacramentum appellat quotidianum Ecclesie sacrificium. Ambrosius etiam quotidie sacrum faciebat. Ep. 20. ad Soror. n. 15. opp. t. 3. col. 905. ed. Maurin. Ven. 1751. Vos quoque ipsos, inquit, mihi bonos filios gestiebat eripere, pro quibus ego quotidie instauro sacrificium.

(6) De Missa præsantificatorum vide Card. Bonam. Rer. liturgic. 1. 1. c. 15. §. 5. t. 6., & Salam in Not. p. 317. ed. Taurin. 1747., Leonem Allatium in Prolegomen. ad Gabrielem Naudæum de Missa Præsantificat. n. 1. p. 1531., & Benedictum XIV. in Const. allate 47. S. 31. p. 188. & Const. Ex quo primum 54. S. 32. p. 234. t. 4. ejus. Bullar. ed. Rom. seu Ven. 1758., quibus duabus constitutionibus de Græcorum ri-

tibus late disseritur.

4. LVIII. Quin etiam uno codemque die idem Sacerdos plupes missas, & eas non in codem, sed in diversis altaribus celebrabat (1). Ita in Natale Domini, Kalendis Januarii, in cœna Domini, in Paschate, in Rogationibus, in jejuniis post Pentecosten, in festo Apostolorum Petri & Pauli, S. Joannis Baptistæ, S. Laurentii, & aliorum quorumdam unus Sacerdos pluries rem divinam conficiebat, quot nimirum erant officia. &

festa, quæ iis diebus ocurrebant. Aliis quoque diebus plures Sacerdoti missas celebrare licebat (2). Sed sæculo XI. positus est usque ad tertiam vicem huic arbitrio modus (3). Denique ut avaritiæ quæstus, & obloquentium suspiciones removere Ecclesia, sancivit, ut semel tantum, nisi aliud necessitas postulet, à Sacerdotibus quotidie sacrificium fiat, excepto die Natali Christi Domini (4).

(1) S. Gregorius Turonensis de Glor. Confess. c. 50. col. 935. ed. Paris. 1699., Concilium Antissiodorense Can. 10. t. 3. col. 445. collect. Harduini. Consule Vicecomitem de Antiq. Miss. rit. l. 3. c. 28., Card. Bonam Rer. liturgic. l. 1. c. 18. §. 5. & seq. p. 13. & seq. t. 2. ed. Taurin. 1794., & Martenium de Antiq. eccles. rit. l. 1. c. 3. art. 3. §. 4. & seq. p. 103. & seq. t. 1. ed. cit.

(2) S. Leo M. Ep. 9. ad Dioscor. Alexandr. c. 2. t. 1. col. 631. ed. Ballerin. Ven. 1753., Regino de Eccles. discipl. l. 1. c. 33. p. 10. ed. Viennæ 1765., Walfridius Strabo de Reb. Eccles. e. 21. in Biblioth. PP.

t. 10. ed. Paris. col. 679.

(3) Concilium Salegustadiense anni 1022. can. 5. t. 6. par. 1. col. 829. collect. Harduini.

(4) Can. 53. de Consecr. dist. 1. C. Consuluisti 3. et Cap. Te referente 12. de Celebr. Missar. Subditis tamen Hispaniarum, & Lusitania Regum à Benedicto XIV. in Const. Quod expensis 61. p. 296. t. 2. ejus Bullar. ed. Rom. seu Ven. 1754. concessa est facultas duas, tresve missas celebrandi in die Commemorationis omnium defunctorum, modo nihil exinde accipiant, easque speciatim non applicent. Cæterum nunc etiam necessitas, secundum Innocentii III. decretalem in c. 3. de Celebr. missar., efficere potest, ut ab uno Sacerdote Missa repetatur. Verum Sac. Congregatio apud Fagnanum in c. In ordinando 1. de Simon. n. 37. declaravit, id tantum posse fieri, cum gravis urget necessitas, quæ primum Episcopo probata sit. Tum Benedictus XIV., in Const. Declarasti 3. p. 13. t. 2. certissimum, esse monet, Missionariis tantum à Sede Apostolica potestatem aliquando fieri, ut uno die sacrificium bis operentur, reliquis vero sacerdotibus opus esse, ut hac de re facultatem ab Episcopo consequantur, etiamsi causa necessitatis intercedere videatur. Ipse Benedictus XIV. in Const. Apostolicum 16. S. 11. p. 62. t. 4. Bullar. ed. cit. Missionariis in Anglia degentibus bis interdum uno die sacrificium permisit, cum consensu Vicarii Apostolici, ob fidelis populi necessitatem. Quæ eadem necessitatis causa facit, ut Parochus, qui duas habet distantes Ecclesias, cum in unam universus populus convenire non potest, neque alius est sacerdos, qui rem divinam conficiar, diebus festis, impetrata primum legitima facultate, duas Missas celebrare possit. Benedictus XIV. in Const. Declarasti 3. p. 9. t. 2. ejus Bullarii ed. cit. Tom. II. L

- §. LIX. Initio sacra mysteria noctu, & vero etiam post ecenam peragebantur, tum ut fideles Christum imitarentur, qui post legalem cœnam primum obtulit sacrificium, tum ut ethnicos laterent conventus, quos in latebris habebant (1). Cum pax Ecclesiæ data est, confici res divina per diem cæpit; sed tamen etiam post ea tempora Ecclesia retinuit antiquam consuetudinem certis quibusdam temporibus, nimirum in nocte Natalis Domini, in pervigiliis Paschatis, & Pentecostes, atque in diebus ordinationum (2). Nunc sola Missa Natalis Domini noctu celebratur. Privatae missae quavis hora fiebant, uti nunc omni hora recte fiunt ab aurora usque ad meridiem (3); sed pro publicis, ac solemnibus Missis certae erant constitutae horae, nimirum tertia, sexta, & nona (4).
- (1) Hinc Christiani ab Ethnicis appellati apud Minutium Felicem in Lib. Octavius p. 332. ed. Paris. 1605. natio latebrosa, & lucifuga; atque hinc nocturnæ convocationes, et cætus antelucani apud Tertullianum Apolog. c. 2. p. 3. de Coron. c. 3. p. 102. et ad uxor. c. 4. p. 168. ed. Paris. 1675.

(2) Late ea de re disputant Card. Bona Rer. liturgic. l. 1. c. 21.

S. 4. p. 114. et seq. ibique Sala in Notis. t. 2.

(3) Consule Martenium l. c. art. 4. S. 3. et seq. p. 107.

- (4) Amalarius de Rit. Eccles. l. 3. c. 42. in Biblioth. PP. t. 14. p. 1000. ed. Lugdun. Honorius autem de Gemma anime l. 1. c. 113. col. 1213. Bibl. PP. t. 10. ed. Paris cit. ita rem explicat, ut in festis tertia, in privatis diebus sexta, in quadragesima, vel in diebus jejunii nona hora Missa peragatur, idemque tradit Durandus Rational. l. 4. c. 1. Certe diebus festis hora tertia sacrificium offerri consuevisse, manifestum est ex Concilio Aurelianensi III. Can. 14. t. 2. col. 1426. collect. Harduini, Gregorio M. Hom. 37. in Evang. n. 9. col. 1632. t. 1. ed. Maurin. Paris. 1705., Gregorio Turonensi de Vit. Patr. c. 8. n. 11. col. 1196. ed. Paris. 1699., Reginone de Eccles. discipl. l. 1. c. 33. p. 10. ed. Vien. 1765, Atque ita intelligendi sunt Epiphanius Exposit. fid. c. 23. p. 1106. t. 1. ed. Paris. 1622., & Walfridius Strabo de Reb. eccles. c. 23. in Biblioth, PP. t. 10. ed. Paris. col. 685., quorum alter matutinis horis, alter aute meridiem rem divinam conficiendam statuunt.
- §. LX. Nam Missa alia publica, alia privata est. Missa publica apud veteres ea praesertim erat, ad quam populus una cum suo Pastore conveniebat, atque in precibus, & oblatione communicabat; aderant autem clerici, qui suorum ordinum

muneribus fungebantur (1). Quae missa dicebatur collecta, & synaxis, quod ad offerendum, atque ad communicandum multitudo fidelium colligeretur (2). Verum lapsu temporum cum illa desiit frequens communio Christianorum, missa publica, sive conventualis, & canonica appellata est, quae cum cantu, rituque solemni peragitur, quaeque in omnibus cathedralibus, collegiatis, & conventualibus ecclesiis pro benefactoribus quotidie celebranda est (3). Parochialis quoque Missa, quam omnes Parochi saltem diebus festis pro populo, cui praesunt, offerre debent, publica dicitur (4): ut distinguatur à privatis sacrificiis, quae pro quovis homine privato, ac bene de ea Ecclesia merito offeruntur.

(1) Non tantum clericæ Missæ præsentes erant suorum ordinum munera exercentes, verum etiam Presbyteri adhærebant Sacerdoti sacra facienti, cum eoque communicabant & ejusdem sacrificii participes erant, quem ritum late explicat Morinus de Sacr. ordinat. p. 3. execr. 8. c. 11. & seq. Certe Auctor Apostolic. const. 1. 8. c. 11. & seq. p. 401. 1. ind. Episcopum describit, qui rem divinam agit cum Presbyteris adstantibus, offerentibus, & communicantibus. Verba etiam consecrationis ab adstantibus Presbyteris prolata fuisse tradit Amalarius de Eccles. offic. 1. 1. c. 12. in Biblioth. PP. t. 14. p. 945. ed. Lugdun., idemque patet ex vetusto Pontificali Ecclesiæ Rothomagensis apud Menardum in Not. ad. sacram. S. Gregor. not. 282. col. 337. opp. S. Gregor. not. t. 3. ed. Maurin. Paris. 1705. Antiquæ hujus consuetudinis apud Latinos vestigia supersunt in Episcoporum, & Presbyterorum ordinationibus; sed apud Græcos concelebratio adhuc viget.

(2) S. Augustinus in Brevic. collat. diei tertiæ c. 17. col. 573. opp. t. 9. cit. ed. Ven. distinguit collectam à Dominico, veluti speciem à genere, uti nos publicam, solemnemque Missam à sacrificio distin-

guimus.

(3) Confer ea de re Benedictum XIV. in Const. Cum. semper 103. 6. 11. U seq. p. 225. t. 1. Bullarii.

(4) De missa Parochiali vide laudatam Const. 103. Benedicti XIV. 5. 2. & seq. pag. 223.

S. LXI. Privata Missa est, quae sine cantu, ac solemnibus caeremoniis à solo Sacerdote celebratur, uno tantum ministrante; sive pauci alii, sive nulli intersint, sive solus Sacerdos, sive alli etiam Eucharistiam accipiant (1). Privatae Missae usus perpetuus in Ecclesia fuit, ut proinde sese deridendos praebeant recentiores haeretici, cum rem novam, & contra Missae œconomiam praedicant id, quod constanti Ecclesiae sententia, longaque vetustate firmatum est (2).

(1) Missa privata differt à solitaria, quam nimirum solus Sacerdos, ministrante, ac præsente nemine, celebrabat. Id Missæ genus primum instituerunt Monachi sæculo IX, deinde etiam sæculares Presbyteri arripuerunt. Verum hanc Missam vetuerunt sacri canones, quod præsertim absurdum est in ea Sacerdotem dicere dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus, oremus. Concilium Moguntinum an. 813. Can. 43. col. 1015., Parisiensi VI. l. 1. c. 48. col. 1324. t. 4. collect. Harduini Nannetense apud Ivonem par. 3. c. 7., Can. 61. de Consecr. dist. 1. qui canon sæculo IX. antiquior non est, & ideo male

Soteri, aut Anacleto attribuitur.

(2) Vide Concilium Tridentinum Sess. 22. Can. 8. & c. 6. de Sacrific. Missæ, Benedictum XIV. in Const. Certiores 64. p. 129. t. 1. ejus Bullar. ed. Romæ seu Ven. 1754. Et sane gravis est insania, atque error Lutheri, aliorumque hæreticorum, qui privatas missas, atque eas, in quibus solus Sacerdos sacramentaliter communicat, abrogandas censuerunt. Nam etiam privata Missa quamquam careat externo illo solemni ritu, qui intimam ejus naturam non attingit, verum est sacrificium, atque in ea similiter, sicut in Missa solemni, verum Christi corpus, & sanguis consecratur. Atque hæ quoque Missæ, ut recte inquit Synodus Tridentina l. c., vere communes censeri debent, partim quod in its populus spiritualiter communicet, partim vero quod publico Ecclesiæ ministro non pro se tantum, sed pro omnibus fidelibus, qui ad corpus Christi pertinent, celebrentur. Perpetuum ea de re Ecclesiæ usum, pluribus collectis ecclesiasticis monumentis, fuse demonstrant Card. Bona Rer. liturg. l. 1. c. 14. §. 1. et seq. ibique Sala in Not. p. 276. et seq. t. 1., Natalis Alexander Hist. eccles. sec. 4. c. 6. art. 19. 6. 1. n. 3. t. 4. p. 300., sac. 13. et 14. tota diss. 13. p. 476. seq. t. 8. et sec. 15. ac 16. diss. 12. art. 12. n. 5. p. 556. t. 9. ed. Ven. an. 1776., Tournelyus Prælect. theolog. de Sacrific. Missæ art. 8. Drouvenius de Re sacram. l. 5. quest. 9. per tot.; eademque rem agunt, petitis ex liturgiis argumentis, Muratorius diss. de Liturg. Rom. c. 16. seq. & Assemannus in Diss. Cod. liturg. 1. 6. par. 7. premiss. sect. 2. art. 1. 2. 3. Videndus est etiam Emanuel Schelestratus in Act. Eccles. orient. contr. Lutheran. c. 1. de Missis privat in Eccles. Grac. circ. fin., ubi narrantur conatus Lutheranorum, qui ut Orientales ad suam sententiam perducerent. ad Hieremiam Constantinopolitanum Patriarcham misserunt Augustanam confessionem, in qua privatz Missz tolluntur. Sed responsum est, ab Orientalibus, sicut ab Occidentalibus damnari pravum morem illorum, qui improba obtinendæ eleemosynæ cupiditate ad altare accedunt, non autem illos, qui ea, qua decet, pietate, & religione privatas Missas celebrant, ut Deo sacrificium offerant.

- 5. LXII. Omni etiam loco, ethnicis dominantibus, sive is esset privata domus, sive carcer, sive comenterium, sacrificium offerebatur (1). Cum ad Christianos Imperatores rerum summa delata est, eam ob rem publica templa aedificata sunt; & vero nunc tantum in Ecclesiis consecratis, aut jussu Episcopi benedictis res divina conficitur, nisi secus postulet necessitas, quia tunc ea recte fit quovis commodo, & decenti loco (2). Cum venia Sedis Apostolicae etiam în privatis sacellis sacra mysteria celebrantur (3).
- (1) Act. Apostol. XX. 7. Auctor Const. Apost. l. 6. c. 30. p. 361. apud Cotelerium l. c., S. Cyprianus Ep. 4. ad Presbyt. & Diacon. p. 12. ed. Paris. 1666., Philostorgius Hist. eccles. l. 2. c. 13. p. 484. ed. Valesii Cantabrig. 1720.

(2) Confer Benedictum XIV. Const. Inter omnigenas 89. §. 22. t. 1.

p. 180. Bullar. ed. Rom. seu Ven. 1754.

- (3) Vide Benedictum XIV. Const. Magno 48. p. 216. t. 3. Bullar.
- §. LXIII. Jam Ecclesiae lege Christiani dominicis, festisque diebus Missæ sacrificio interesse debent. Ac vetus quidem Ecclesiae disciplina fuit, ut iis diebus singuli accederent ad Ecclesiam parochialem, ibique interessent sacrificio, quod à Parocho conficiebatur (1). Verum haec disciplina jampridem antiquata est; & licet deceat Christianos diebus festis ire ad Ecclesiam parochialem, nulla tamen ea de re necessitas est, & qui extra eam sacrificio intersunt, Ecclesiasticae legi satisfaciunt, neque alicujus criminis rei sunt (2).
- (1) Concilium Sardicense Can. 14. col. 648. t. 1., Quini-Sextum Can. 80. col. 1690. t. 3. collect. Harduini ed. Paris., c. 2. de Paroch.
- (2) Leo X. Const. Intelleximus 28. p. 462. t. 3. par. 3. Bullarii Romani, S. Pius V. Const. Etsi 58. n. 8. p. 376. t. 4. par. 2. Confer Benedictum XIV. de Synod. diæces. l. 11. c. 14. §. 7. & seq.
- §. LXIV. Mos in Ecclesia fuit, qui quidem diu servatus est, ut Fideles omnes, qui ad Missam convenirent, suam sacrificii partem, hoc est panem, & vinum offerrent (1). Eo pane, ac vino Christi corpus, & sanguis conficiebatur, & quod supererat (supererat autem plurimum, quoniam satis lautae, & co-

piosae oblationes erant) id totum alendis clericis, & pauperibus inserviebat (2). Labentibus annis loco panis, & vini pecunia offerri cœpit, quae initio dabatur Ecclesiae, atque omnibus generatim clericis, deinceps autem data est certo sacerdoti, ut privatim pro certis, designatisque personis sacrificium offerret (3).

(1) Late ea de re disseram paulo post, cum de oblationibus agendi locus ocurret.

(2) Confer Christianum Lupum Schol. in Can. 13. Concil. Roman. V.

opp. t. 6. p. 101. & seq. ed. Ven. 1726.

(3) Ab ipsis Ecclesiæ primordiis in omnibus Christianorum templis fuisse arcam, in quam fidelium pecunia inferebatur, constat ex Tertulliano Apolog. c. 39. p. 31. ed. Paris. 1675., & Justino Apol. 1. ad Antoninum Pium n. 67. p. 84. ed. Paris. 1742. Eamdem consuctudinem adhuc IV. & V. sæculo perseverasse ostendunt Augustinus Serm. 356. t. 5. par. 2. opp. n. 13. col. 1389. ed. Maurin. Ven. 1731., Hieronymus Ep. 71. n. 3. col. 431. opp. t. 1. ed. Vallarsii Veronæ 1734. & Paulinus Ep. 34. sive Serm. de Gazophylacio col. 213. ed. Veron. 1736. Sed quo primum tempore pecunia in arcam inferri desierit, atque ad ipsum altare offerri cœperit, certo definiri non potest. Testatur quidem Augustinus Ep. 12. ad Aurelium Primat. n. 6. col. 29. t. 2. opp. tempøre oblationis, seu Missæ pro defunctis fuisse simul denarios oblatos, sed eos oblatos fuisse constat ea lege, ut pauperibus tribuerentur. Honorius Augustodunensis, qui sæculo XII. floruit, in Gemma anima l. 1. c. 66. in Biblioth. PP. t. 10. col. 1199. ed, Paris. tunc pecuniam ad altare loco panis offerri cæpisse asseverat, cum fideles, qui sacrificio intererant, sacrorum mysteriorum participes esse desierunt; verum non ipsum designat tempus, quo id factum fuerit. Illud vero compertissimum est, quod recte animadvertit. Thomassinus Vet. & nov. Eccles. discipl. par. 3. l. 1. c. 7. n. 8. semper olim sive panem. sive denarium Ecclesia, atque omnibus generatim clericis offerri consuevisse, non dari certo Sacerdoti, ut privatim rem divinam ageret pro eo, qui oblationem fecerat. Morem offerendi eleemosynam certo Sacerdoti, ut ejus largitor exuberantem sacrificii fructum in se, aliosve derivet, tantum sæculo VIII. inductum, ac sæculo XII. passim ubique receptum putat Mabillonius Præfat. 1. in sæc. 3. Benedictin. n. 62. p. XXVII. ed. Ven. 1734., sed tamen eum longe antiquiorem esse contendit Franciscus Berlendius in diss. Historico-Theolog. de Oblation. par. 2. §. 2. Certe sæculo VIII. ad exitum vergente jam eam consuetudinem fuisse receptam, ostendit Chrodegangus Metensis Episcopus in regula, quam ea ætate pro suis canonicis scripsit, & in qua c. 32. de Eleemosynis apud Holstenium Codex Regular. t. 2. p. 107. ed. Augustæ Vindelic. an. 1759. Canonicorum cuique permittit accipere, &

in quemvis usum convertere eleemosynam, quæ pro sua sibi Missa offerebatur. Sæculo vero XI. mos hic tam late patebat, ut etiam pueris notus esset, sicuti patet ex eo, quod de S. Petro Damiani memoriæ prodidit Joannes Monachus in ejus Vit. c. 2. p. 3. opp. Petri Damiani t. 1. ed. Paris. 1664., quem narrat repertum numum tradidisse Presbytero, qui Deo pro ejus Patre sacrificium offerret. Confer Mamachium del Diritto libero della Chiesa &c. t. 2. par. 1. not. 1. p. 147. seqq. & t. 3. p. 1. not. 1. p. 66. seqq.

- § LXV. Quae pecunia offertur Sacerdoti rem divinam conficienti, non quasi pretium sit consecrationis Eucharistiae, quod certe simoniae crimen esset; sed quasi stipendium debitum Sacerdoti, qui cum altari serviat, habere ex eo debet, quae suppeditent ad cultum, & ad victum (1). Et quoniam Episcopi est judicare, quid singulis Presbyteris in unoquoque loco sit necessarium, ut vitam honeste traducant, hinc ejus est definire, quid ipsis rem divinam facientibus tribuendum sit (2). Sacrificium pro eo speciatim oblatum, qui stipem dedit, non ei solum, sed etiam toti prodest Ecclesiae; verum ille fructum ex eo capit uberiorem, modo ad capiendum sacrificii fructum aptus, & idoneus sit (3).
- (1) Lutherani, & Calviniani improbant morem dandi pecuniam Sacerdoti rem divinam acturo, quasi ea pretium sacrificii sit. Sed hanc calumniam jampridem anteverterat S. Thomas 2, 2, quast. 100. art. 2. ad 2. inquiens: Sacerdos non accipit pecuniam, quasi pretium consecrationis Eucharistie, aut Misse decantande; hoc enim esse simoniacum; sed quasi stipendium sue sustentationis. Et in 4. dist. 25. qu. 3. art 2. questiunc. 1. ad 4. Facere pactionem, inquit, de Missa celebranda est simoniacum semper. Si tamen non habet alios sumptus, & non tenetur ex officio Missam cantare, potest accipere denarios, sicuti conducti Sacerdotes faciunt; non quasi pretium Misse, sed quasi sustentamentum vite. Huc etiam spectat Gersonius in opusc. de Solicitud. ecclesiastic. t. 2. partic. 19. p. 603. ed. Antuerp. 1706. cum ait: sufficere in primis debet ad consensum hujus veritatis usus totius communis Ecclesiae, qui sic habet, V recipit, cui siquis detrahit, imprudenter se decipit. Et partic. 6. p. 599. Nihil aequius, inquit, secundum omnem legem esse deducit Apostolus 1. ad Corinth. 9. quam qui altario deservit, de altario & vivat. Hzc eadem, que à D. Thoma, aliisque pietate, ae doctrina præstantibus viris de honorario Missarum adversus hæreticos animadversa sunt, quadrant etiam in libellum Neapoli editum, cui titulus : Dissertazione su l'onorario delle Messe, de quo libello judicium ediderunt veritatis, ac sapientiæ plenum Scriptores annalium Trivultiensium ad menses Januarii & Februa-

rii anno 1749. In hoc libello eadem pænæ dicuntur, quæ contra Missarum honorarium dicta, & à-pluribus refutata sunt, tum potissimum recensentur mala, & incommoda, que ex eo propter sacerdotum avaritiam oriri dicuntur. Sed' huic rei satis provissum est à Synodo Tridentina Sess. 22. in decret. de observan. W evitan. in celebr. misse, cum sandivit, ut Episcopi cujusvis generis mercedum conditiones, pacta, & quidquid pro missis novis celebrandis datur, nec non importunas atque illiberales eleemosynarum exactiones potius, quam postulationem, aliaque hujusmodi, que à simoniaca labe, vel certe à turpi questu non longe absunt, omnino prohibeant; atque à Sumitis Pontificibus, præsertim Benedicto XIV., cujus præclara ea de re est Constitutio. 22. p. 34. t. 1. ejus Bullarii ed. Rom. seu Ven. 1754. Si qui sunt Sacerdotes, qui saluberrimis hisce legibus non obtemperant, non ideo tollendum est Missarum honorarium, uti nemo tollenda dicat beneficia, quoniam interdum simoniæ causam præbent; itemque cætera bona, quoniam iis sæpe hominum vitia abutuntur.

(2) Consule Benedictum XIV. de Synod. dieces. l. 5. c. 9. W in Inst. Eccless. 56. Atque in omnibus quidem, quæ ad Missarum celebrationem pertinent, Episcopus tamquam delegatus Sedis Apostolicæ etiam in exemptos jurisdictionem exercet. Benedictus XIV. in Const. Accepimus 17. t. 2. Bullarii p. 78. ind. ed.

(3) Walfridius Strabo de Reb. eccles. c. 22. col. 683. Bibl. PP. t. 10. ed. Paris. cit. visus est improbare consuetudinem, per quam sacrificium speciatim offertur pro illo, qui eleemosynam dedit, non plus illud ei prodesse ratus, quam cœtui fidelium universo. Sed specialem pro certa persona sacrificii oblationem expresse docet S. Cyprianus Ep. 66. ad Cler. et Pleb. Furn. consisten. col. 272. ed. Maurin. Ven. 1758., S. Augustinus Confess. l. 9. c. 12. n. 32. opp. t. 1. ed. Maurin. Ven. 1156., et in Respons. ad 2. Dulcitii qu. n. 4. t. 11. col. 475., Concilium Carthaginense III. Can. 29., & IV. Can. 79. apud Labbæum 1. 2. Concil. col. 1403. & 1443. ed. Ven. aliique complures, quos collegit Mamachius del Diritto libero della Chiesa Vc. t. 3. part. 1. p. 111. et seq. not. 2., ubi ea de re graviter, copioseque agitur, quamquam sacrificium, si rem ipsam, ac præcipuum offerentem, nimirum Christum spectemus, vim infinitam habeat, tamen, ita Christo ipso volente, ejus effectus finitus est, & ideo plus ei, pro quo speciatim offertur, quam cæteris prodesse manifestum est. Aut enim sacrificium tamquam propitiatorium, seu satisfactorium habetur, et certe pro illo speciatim satisfacit, cujus debiti dissolvendi gratia Dep exhibetur; aut tamquam impetratorium hebetur, et profecto Deum movet ad uberiora beneficia ei concedenda, pro quo Sacerdos offerens sacrificium, Deum ipsum nominatim rogat. Remomnem explicat diligenter D. Thomas in 4. dist. 45. art. 4. quæstiunc. 1. et 2. Hinc triplex Missæ fructus distinguitur, Generalis, Specialis, Specialissimus. Generalis ad totam Ecclesiam pertinet; specialis ad eum, pro

quo nominatim sacrificium offertur, specialissimo solus Sacerdos fruitur, præterea nemo. Qui specialem sacrificii oblationem respuunt, ii ne probandas quidem putant speciales preces, que pro aliquo funduntur. Sed alia est doctrina S. Cypriani, qui se pluries his precibus commendavit, alia cæterorum Patrum, alia Concilii Constantiensis, quod damnavit 19. articulum Wiclessi ajentis, quod speciales orationes applicata uni Persona per Pralatos, vel Religiosos non plus prorsunt eidem, quam generales, cateris paribus t. 16. Concil. col. 756. collect. Labbai ed. Ven.

S. LXVI. Et quamquam Missae, quae pro uno nomination celebrantur, universam quoque Ecclesiam attingant, tamen Sacerdos pro eo speciatim offerre sacrificium debet, à quo eleemosynam accepit, nec licet Missam unam celebrare, ac pro pluribus stipendium accipere. Nam suam adstringunt fidem Sacerdotes, ut pro uno rem divinam agant; ac praeterea cavendum est, ne quis divinum illud opus in quaestum vertat, si pro pluribus stipendiis Missam unam celebrare liceret (1). Hinc qui propter beneficium, aut capellaniam, qua fruitur, tenetur onere celebrandae Missae, non potest pro eadem Missa eleemosynam accipere (2).

(1) Confer propositiones damnatas ab Alexandro VII. n. 8. 9. 10, in Bullar. t. 6. pars. 6. Const. 520. p. 85., & Benedictum XIV. Const. Demandatam 87. §. 10. p. 178. t. 1. ejus Bullar.

(2) Vide Decreta Urbani VIII. in Bullar. Const. 132. p. 335. t. 5. part. 5. præsertim ad 4. dubium p. 340., & Innocentium XII. in Const. Nuper 155. p. 464. t. 9. Bullar. ult. ed. Consule etiam Benedictum XIV. in Instit. Eccles. 36. 56. 92., & de Synod. diæces. l. 5. c. 9., & Gagliardum in Instit. Canonic. 1. 2. tit. 7. n. 36. 15 seq., ubi de his omnibus. que pertinent ad missarum eleemosynas, late disputatur.

## SECTIOIV.

## De pænitentia.

LXVII. Effectus, & necessitas sa- LXXII. Ea vel publica, vel pricramenti pœnitentiæ. LXXIII. Antiqui Poenitentium gra-LXVIII. Ejus quasi materia. LXIX. Confessio peccatorum. dus, seu stationes. -LXX. Qualis confessio essé debeat? LXXIV. Flentes, et Audientes. LXXI. Satisfactio, seu Poenitentia. LXXV. Substrati, et Consistentes. Tom. II.

LXXVL Stationum Pœnitentiæ tempora.

LXXVII. Poenitentium vita.

LXXVIII. Pœnitentium restituendorum tempus.

LXXIX. Vetusti solemnis Pænitentiæ gradus antiquati.

LXXX. Absolutio quando danda? LXXXI. Forma sacramenti Pœnitentiz.

LXXXII. Minister hujus sacra- siz potestati subjecta.

menti.

LXXXIII. In ministro requiritur potestas ordinis, et jurisdictionis.

LXXXIV. Unde sum itur potestas jurisdictionis?

LXXXV. Casus Episcopo reservati. LXXXVI. Casus reservati Summo Pontifici.

LXXXVII. Omnia crimina Ecclesiz potestati subjecta.

## S. LXVII.

Dei gratiam baptismo quaesitam, ac postea nostris criminibus amissam per sacramentum Pœnitentiae recuperamus. Itaque quantum ad aeternam salutem necessarius est baptismus nondum regeneratis, tantum est necessaria pœnitentia iis, qui post baptismum criminis rei facti sunt (1); & recte hoc sacramentum secunda post naufragium tabula appellatur (2); quoniam in eo spes est posita, ac salus eorum, qui se contagione scelerum contaminarunt. Dicitur etiam hoc sacramentum reconciliatio, & absolutio, & confessio, & manusm impositio recontiliatoria (3), à Graecis autem Meteroia, & E'foundo mete (4) nuncupatur. Definitur à Theologis sacramentum, quo lapsis post baptismum contritis, confessis, ac satisfacere proponentibus absolutio à peccatis tribuitur.

(1) Concilium Trident. Sess. 14. c. 2. de Sacram. pænit.

(2) S. Hieronymus Bp. 84. ad Pammach. n. 6. col. 524. t. 1. opp. ed. Veron.

(3) Concilium Arausicanum I. Can. 3. apud Labbæum t. 4. col. 702. ed. Ven. Sed in Concilio Carthaginensi IV. Can. 76. col. 1443. t. 2. apud eumdem Labbæum dicitur simpliciter manuum impositio.

(4) Exomologesis vocabulum & confessionem, & criminum poenitentiam significat, quod late ostendunt Fratres Ballerini Not. 40. in S.

Zenonem lib. 2. tract. 14. p. 197. t. 1. ed. August. Vindel. 1758.

§. LXVIII. Hujus sacramenti quasi materia sunt actus Pœnitentis Contritio, Confessio, Satisfactio (1). Qui actus omnes in Pœnitente sunt necessarii, ut integrum sit sacramen-

tum, atque ut ipse plenam, perfectamque suorum criminum veniam consequatur, & ideo poenitentiae partes dicuntur. Contritio est animi dolor, ac detestatio de peccato commisso cum proposito non peccandi de cætero (2); eaque duplex est, altera charitate perfecta, quae cum sacramenti voto conjuncta hominem Deo reconciliat, priusquam hoc sacramentum actu suspiciatur: altera imperfecta, quæ attritio dicitur, quoniam vel exturpitudinis peccati consideratione, vel ex gehenna, E poenarum metu communiter concipitur; eaque si voluntatem peccandi excludat cum spe veniæ; peccatorem ad Dei gratiam in sacramento Poenitentiæ impetrandam disponit (3).

(1) Eugenius IV. in Decreto Concilii Florent. col. 440. t. 9. collect. concilior. Harduini Conc. Tridentinum Sess. 14. c. 3. de Sacram. Panit., Chatechismus Romanus par. 2. c. 5. §. 13.

(2) Concilium Tridentinum I. c. c. 4.

- (3) Concilium Tridentinum ibid.
- \$. LXIX. Confessio est peccatorum accusatio, eo suscepta, ut virtute clavium veniam impetremus. Acussatio inquam, quoniam nostra scelera non ita commemoranda sunt, quasi otiosis auditoribus rem gestam narramus, sed accusatorio animo ita sunt enumeranda, ut ea etiam in nobis vindicare cupiamus (1). Omnibus post baptismum lapsis integra peccatorum confessio jure Divino necessaria est: quoniam Christus Dominus ad cœlos migraturus Sacerdotes sui ipsius Vicarios reliquit, tamquam praesides, & judices, ad quos omnia Christianorum mortalia crimina deferantur, ut pro clavium potestate remissionis, aut retentionis peccatorum sententiam proferant. Quod judicium ferri, & justa, quae facinori debetur, pœna imponi non potest, nisi omnia singillatim, ac perspicue crimina aperiantur (2).
  - (1) Consule Catechismum Romanum par. 2. c. 5. § 38.
    (2) Consule Tridentinum Sess. 14. de Sacram. pænis. c. 5.
  - §. LXX. Itaque omnia mortalia peccata, quae post omnes excussas animi latebras diligenter cogitanti ocurrunt, Sacerdoti aperire oportet, ac praeterea patefaciendae sunt circumstantiæ, M 2

que speciem peccati mutant (1). Cuncta haec apud solius Sacerdotis aures secreto deponuntur (2). Publicae confessionis multa extant in antiquis monumentis exempla, eaque justas habuere causas, quas laudant Tridentini Patres; sed nulla unquam Ecclesiae lege publice confessiones necessitas imposita est (3). Olim sedentes peccata confitebantur (4), qui nunc etiam mos Graecorum est (5); hodie Latini genua flectunt, quam consuetudinem à Monachis, ut videtur, arreptam saeculo XIII. usurpare caeperunt (6).

(1) Confer Concilium Tridentinum L. c.

(2) De sacramentali confessione, que apud Sacerdotis aures absolvitur, quamque semper agnovit, ac probavit Ecclesia, late inter cæteros agit Jueninius de Sacram. Diss. 6. qu. 5. art. 2., collectis unoquoque sæculo Patrum testimoniis, aliisque ecclesiasticis monumentis, unde intelligitur, illam semper fuisse, quæ nunc est, ea de re Ecclesiæ sententiam. Quare, ut recte monet Julius Laurentius Selvagius Antiquit. Christian. I. 3. c. 12. §. 42., risu potius, quam solida confutatione excipiendum est commentum eorum, qui contendunt, Innocentium III. auricularem confessionem excogitasse vetustati prorsus inauditam. Ac multi quidem adversus catholicam de auriculari confessione doctrinam sunt, semperque suerunt impetus, & conatus hæreticorum, qui nullo prorsus modo peccandi licentiam coerceri vellent. Ut mittam Valdenses. Albigenses, Wicleffianos in Calvinianis redivivos, Joannes Dallaus Calvinianus Minister libros quatuor contra auricularem confessionem in lucem edidit. Sed ejus, ac cæterorum hæreticorum deliramenta late refutavit Natalis Alexander Hist. Eccles. sæc 13. et 14. tot. diss. 14. p. 501. et seg. t. 8. ed. Ven. cit.; ejusdemque etiam Dallæi ratiunculis, atque commentis satisfecit peculiaria tractatu, & responsioni Dionysius Sanmarthanus Monachus è Congregatione S. Mauri. Videndi etiam sunt Emmanuel Schelestratus de Concil. Antiochen. tot. c. 9. 1. p. 231. usque ad 307. Mabillonius Præfat. ad sæc. 3. Benedictin. n. 80. seq. p. XXXVIII. t. 3. ed. Ven. an. 1734., Jueninius de Sacrament. qu. 5. diss. 6. art. 2. c. 1. Drouvenius de Re sacram. lib. 6. quest. 5. cap. 1., Tournelvus Prelect. Theolog. de Sacram. Pæniten. qu. 6. art. 2., Selvagius cit. c. 12. per tot., alique complures, qui catholicum dogma de auriculari confessione latissime ostendunt. Dallai, ac caterorum hareticorum errores novissime renovavit Eybellius libello edito Vindobonæ an. 1784., cujus titulus latine redditus est : Quid continent documenta antiquitatis Christianæ de auriculari confessione? quo quidem libello totus Eybelli labor, & totum ingenium est in recoquenda crambe toties recocta, atque in alienis erroribus describendis. Deterrimum, et dignum homine hæretico librum merito damnavit sapientissimus, idemque optimus Pontifex Pius VI. Apostolicis literis Mediator Dei datis die 11. Novembris 1784. Illud non omittam, etiam hostes sacramentalis confessionis experiundo discere, ac fateri debuisse, quam utilis, quamque necesaria ea sit non tantum ad salutem animarum, sed etiam pro communi Reipublicæ bono ad vitia comprimenda, virtutesque inducendas. Hinc, uti narrat Sotus oculatus testis in 4. dist. 18. qu. 1. art. 1., cum propter abrogatam à Luthero sacramentalem confessionem virgines Deo dicatæ ex monasteriis ereptæ furta, raptus, adulteria, aliaque multa, eaque gravissima mala erupissent, Norimbergensis Civitas Carolum V. Imperatorem publica supplicatione exoravit, ut ibi sacramentalis confessio restitueretur, quoniam tot, ac tantorum scelerum copia nonnisi ex ejus abrogatione processerat.

(3) Confer S. Leonem M. Ep. 140. opp. t. 2. p. 492. ed. Rom. 1755.,

& Concilium Tridentinum 1. c.

(4) Consule Martenium de Antiq. Eccles. rit. l. 1. c. 6. art. 3. §. 5. p. 265. t. 1. cit. ed. Ven.

(5) Vide Leonem Allatium de Consens. Eccl. Occid. & Orient. 1. 3.

c. 9. n. 6.

(6) Vide Martenium I. c.

- §. LXXI. Satisfactio est pœna, quae pœnitenti arbitrio Sacerdotis imponitur. Per sacramentalem absolutionem remititur quidem culpa; removenturque pœnae in inferis constitutae; sed tamen saepe remanent peccatorum reliquiae, & quae criminibus debetur, pœna certo tempore definita (1). Nam omnis aequi ratio postulat, ut pro illatis Deo injuriis aliquid persolvamus, & consentanea est Divinae clementiae compensatio, quam ipse postulat, ut ea sit quasi frenum, quo diligentius contineamur in officio, atque à criminibus, pravaque consuetudine abstrahamur (2). Itaque necessaria est satisfactio, per quam eluatur quidquid sordium propter peccati maculam in anima resedit, ac solvamur pœnis temporariis, quibus tenebamur (3).
- (1) Concilium Tridentinum Sess. 14. de Sacram. pænis. Can. 12. 13. 14. 15. Catechismus Romanus par. 2. c. 5. §. 65.

(2). Concilium Tridentinum Sess. 14. c. 8. de Sacram. pænis., Cate-chismus Romanus 1. c. §. 62. & 66.

(3) Catechismus Romanus I. c. S. 64.

5. LXXII. Haec satisfactio passim dicitur pœnitentia, eaque vel publica est, quae publicae, & coram Ecclesia, vel privata, quae clam, & privatim absolvitur. Mortalia peccata pa-

lam admissa publica pœnitentia expianda esse, constans semper Ecclesiae doctrina fuit, ut ita publicae offensioni satisfiat (1). Sed & publica pro gravioribus criminibus, licet occultis, pœnitentia frequens olim erat (2); quin etiam felicissimis illis Ecclesiae temporibus multi erant, qui sceleris puri publicam pœnitentiam sponte suscipiebant.

(1) Apostolus I. ad Timoth. V. 20. Concilium Tridentinum Sess. 24. de Reform. c. 8.

- (2) Frequentissimam olim fuisse publicam occultorum, eorumque graviorum criminum poenitentiam, inter omnes constat; verum magna inter eruditos disputatio est, num hujus pro occultis criminibus, publicz pænitentiz, necessitas aliqua unquam Ecclesiz lege imposita fuerit. Joannes Morinus de Pænit. l. 5. c. 8., Natalis Alexander Hist. Eccl. sec. 3. diss. 6. p. 54. t. 4. ed. Ven. 1774., aliique complures, Ecclesia lege sancitum putant, ut rei graviorum criminum, qualiz erant idololatria, homicidium, adulterium, aliaque his affinia, licet ea essent occulta, publicam pœnitentiam agere cogerentur. Contra vero Bellarmiaus in controv. de Pænit. l. 3. c. 14. opp. t. 3. p. 561. ed. Ven. 1721., Sirmondus Hist. pænit. publ. c. 2. & 3. opp. t. 4. p. 482. & seq. ed. Paris. 1696. Jacobus Petitus ad Theodor. Cantaurien. pænit. t. 2. ad calcem p. 61. & seq., Constantinus Roncaglia in Not. ad Natal. Alexandr. l. c. p. 69., atque alii bene multi, nullam fuisse putant Ecclesiæ legem, quapropter occulta crimina, licet gravissima, publica pœnitentia imponeretur. Longum esset in hac quæstione immorari; confer tamen Tournelyum Prelect. theolog. de Sacram. Pænit. qu. 8. art. 3., & Robertum Salam in Not. ad Card. Bonam rer. liturg. 1. 1. c 17. §. 6. not. 4. p. 380. & seq. t. 1. ed. Taurin. 1747., qui de ea multis disputant.
- 5. LXXIII. Publica pœnitentia nullis certis definitis spatiis, atque solemnibus initio peracta est, eaque tota erat posita in ejectione ab ecclesia, laboriosisque operibus, quae rei criminum suscipere cogebantur (1). Sed post schisma Novatianum quod medio fere tertio saeculo erupit, certa, atque solemnia agendae pœnitentiae spatia sunt conscituta: ut ita vel externis ritibus Ecclesia occurreret Novatianis, qui dimittendi graviora peccata post baptismum admissa in Ecclesia potestatem esse negabant (2). Omnis haec solemnitas, atque omnes hi ritus consistebant in certis gradibus, sive stationibus quae quatuor numero erant, Fletus, Auditio, Substratio, Consistentia (3).

(1) Consule Martenium l. indic. art. 4. §. 1. p. 266. Sane ab Ecclesiæ primordiis usque ad ætatem Montani, & vero etiam Tertulliani nullum fuisse solemne tempus agendæ pænitentiæ constitutum, patet ex silentio Tertulliani, qui nusquam ejus rei meminit, quamquam de pænitentia egerit, itemque ex silentio eorum, qui ante Tertullianum floruerunt. Idem jus fuisse à Montano ad Novatianum eorum, qui per ea tempora scripserunt, ac præsertim Cypriani silentium ostendit. Quin etiam constat ex eorum temporum monumentis, rem hanc totam Episcopi arbitrio gestam fuisse; licet post Montanum diuturniores, quam antea pænæ dari consueverint, quæ omnia late persequitur Jueninius de Sucram. diss. 6. c. 4. art. 1. §. 1. et 2.

(2) Confer Card. Bonam Rer. liturgic. l. 1. c. 17. §. 3. ibique Salam in Not. p. 363. t. 1. ed. Taurin 1747., Morinum de Pænitent. l. 4. c. 1. n. 3., Albaspinæum Observ. l. 2. c. 22. p. 111. ed. Neap. 1770.

- (3) Quatuor hos pœnitentiæ gradus, ut observat Natalis Alexander Hist. Eccles. sæc 3. diss. 8. t. 4. p. 77. ed. Ven. 1776., primus singillatim, ac distincte S. Gregorius Neocæsariensis cognomento Thaumaturgus Can. ult. epistole canonice memoravit. Negat Morinus hunc canonem revera Gregorii esse; sed eum refellit Natalis Alexander l. c. Eorumdem graduum mentio est apud S. Basilium Ep. 199. canon. ad Amphiloc. 2. can. 22. et Ep. 217. canonic. 3. can. 56. et seq. 64. 75. 77. 80. 81. 83. opp. t. 3. p. 293. et 326. et seq. ed. Maurin. Paris. 1730., Concilium Ancyranum Can. 6. 16. 17. t. 1. collect. Harduini col. 273. et 277., & Trullanus Can. 87. col. 1691. t. 3. Apud Latinos jam inde à IV. sæculo Pænitentium divisiones fuisse, ostendunt Ecclesiæ per ea tempora ædificatæ, ac præsertim antiquissima Basilica S. Clementis, de qua videndus Joannes Ciampinius Vet. monument. Mus. p. 1., & Philippus Rondininus, qui de ea peculiarem librum edidit. Hos etiam pœnitentium gradus, & ordines in vetustis Urbis Basilicis extitisse Ciampinius osteni dit l. c. Consule Morinum, Albaspinæum, Martenium locis indicatis, itemque Christianum Lupum in Schol. ad Can. 11. concil. Niceni opp. s. 1. p. 254. ed. Ven. 1724., & cateros recentiores sacrorum ricuum scriptores, qui singulos Pœnitentium gradus accurate describunt.
- 5. LXXIV. Primo gradu erant Flentes; qui scilicet extra Ecclesiam in porticu commorabantur, ac lugubri induti veste, sparsisque crinibus, & cinere, ac cilicio sordidati peccata sua publice confitebantur, & flentes, saepeque etiam ad pedes provoluti, fideles, qui Ecclesiam ingrediebantur, rogabant, ut sibi à Deo, atque Episcopo pœnitentiae locum impetrarent (1). Hi pofius candidati pœnitentiae, quam veri pœnitentes erant. Proximum tenebant locum Audientes, qui scilicet Ecclesiae narthecem ingressi Divinam Scripturam, sacrasque conciones

audiebant, quibus finitis, cum reliquis audientibus, sive ethnicis, sive catechumenis ab Ecclesia exire jubebantur (2). Erat hic gradus & beneficii, & opprobrii loco; beneficii, inquam, quoniam ita pœnitentia digni habebantur, opprobrii autem, quod iterum mittebantur ad audienda fidei rudimenta, quae, quod graviter peccassent, vix didicisse videbantur.

(1) Vide Cyprianum de Lapsis p. 177. cit. ed. Paris., & epistolam Cleri Romani ad Cyprianum Ep. 31. p. 45., ubi flentium status grapnice describitur, Ambrosium de Pænit. l. 1. c. 16. opp. col. 523. et de Laps. Virgin. c. 8. col. 392. t. 3., Concilium Agathense Can. 15. t. 2. col. 999., Barchinonense I. Can. 6. col. 1434. t. 2., Toletanum III. Can. 12. col. 481. t. 3. collect. Harduini Apud Basilium Ep. 217. ad Amphilochium Can. 36. app. t. 3. p. 326. ed. Paris. de voluntario homicida, quem inter flentes per triennium esse jubet, habentur hæce quatuor annis deflere stans extra fores domus orationis: hæc autem Can: 75. p. 328. de incesto, qui sororem vitiavit: triennio defleat stans ad fores domus orationis. Antiqua monumenta Ecclesiastica memorant etiam Hyemantes, qui Flentibus inferiores erant, quoniam extra tectum Ecclesiæ pulsi sub dio pænitentiam agere cogebantur. Præsertim Ancyrana Synodus Can. 17. apud Labbæum t. 1. col. 149. Gentiano Herveto interprete ed. Ven., eos qui rationis expertia animantia inierunt, et qui leprosi sunt, vel fuerunt, jussit inter Hyemantes orare. Verum hic gradus aut à Fletu non differebat, ut quidam putant, aut erat veluti extra ordinem gradus, in quo rei gravissimorum quorumdam criminum versabantur, quoniam ordinarius pœnitentiæ cursus conficiebatur ex quatuor illis gradibus, quos recensuimus. Erant autem inter Hyemantes majori excommunicatione percussi, ac plane ab Ecelesia przecisi, quo etiam in loco, procul scilicet à porticu, jussi sunt stare leprosi, ne ceteros inficerent, & qui cum brutis, aut contra naturam luxuriabantur, quas monstra, & furias appellabant. Confer Card. Bonam l. c. §. 5. ibique Salam Not. 2. p. 374. et 377. t. 1., Albaspinæum in Not. ad cit. can. 17. de Ancyrant. p. 203. ed. 'Neap. 1770., & Selvagium Antiq. christ. l. 3. c. 11. §. 21. not. 27., à quibus de hyemantibus, deque leprosis, qui in hoc loco erant, late idisseritur.

(2) Memorant Audientes S. Gregorius Thaumaturgus I. c., S. Basilius cit. Ep. can. 57. p. 326. Concilium Nicænum Can. 19. col. 466. t. 1. collect. Harduini. Similiter S. Gregorius Nyssenus in Ep. canon. ad Letojum Episc. Mitilenen. canon. 4. & 5. p. 951. & seq. t. 1. ed. Paris. 1615. hæc adversus homicidam voluntarium post novem annos in fletu exactos statuit: tot annos in auditione permaneat, sola Doctorum, et Scripturarum auditione dignus habitus.

- \$. LXXV. In tertio gradu erant Substrati, seu Genuflectentes, qui stabant intra Ecclesiæ ambitum usque ad ambonem; ubi post ejectos audientes in genua provoluti (1) manum impositionem sub certis precibus accipiebant; inde etiam ad Ecclesia exibant; interim vero jejuniis, precibus durisque, & laboriosis operibus exercebantur (2). Quartus denique gradus erat Consistentium, qui ita dicebantur, quod post ejectos Catechumenos, cæterosque pænitentes cum fidelibus in Ecclesia consisterent, precesque funderent (3). Hi participes quidem erant precum, quæ fidelium dicebantur, sed non item corporis, & sanguinis Christi, neque eorum oblationes recipiebantur: quo factum est, ut quarta hæc pænitentium statio interdum Segregatio, & Separatio diceretur.
- (1) Illud quasi prætereuntes animadvertemus, non solum Poeniten. tes Presbyteris, atque Episcopis præsertim advolvi solitos fuiese, sed & cæteros fideles id obsequii genus adversus illos à primis Ecclesiæ sæculis præstare consuevisse. Hinc illa orta est ethnicorum calumnia apud Minucium Felicem Octavius p. 333. ed. laud., Christianus Antistitis, ac Sacerdotis, quasi parentis sui, adorare naturam. Unde intelligitur, quam graviter desipiant, qui nostras adgeniculationes, seu genuflexiones ad Romani pontificis Christi Vicarii pedes irrrident; cum exploratissimum sit, hanc reverentiam ab antiquis Ecclesiæ sæculis etiam ia Episcopos, & Sacerdotes semper adhibitam fuisse. Et Summo quidem Pontifici hoc semper obsequii genus Christianos exhibuisse. ejusque pedes osculari solitos fuisse, compertum est. In actis antiquissimis S. Susannæ Virginis & Martyris, quæ recitat Cardinalis Baronius ad. an. 294 n. 10. p. 271. t. 3. ed. Lucæ de Præpedigna Claudii uxore narratur, quod audita viri tanta à Deo facta mutatione, repente ad Cajum Papam se contulit, ad pedesque concidens, eos ex more exosculata, eque se ad fidem recipi postulabat. Cum autem id ex more factum dicatur, perspicuum est, ab ipsis Ecclesiæ primordiis fieri consuevisse; quod & paulo post confirmatum in iisdem actis, ubi de codem Cajo Pontifice dicuntur hæc : ad cujus adventum qui erant congregati in domo Gabinii, in terram postraverunt se omnes ex more. Eadem etiam de Maximo occurrunt Vetustus Ordo Romanus, qui Gelasio tribuitur, apud Mubilonium Ord. I. n. 11. Ord. II. n. 8. Ord. III. n. 10. p. 9. 45. & 56. ed. Paris. 1689. Diaconum inducit osculantem pedes Pontificis, antequam Evangelium legat. In vitis Romanorum Pontificum, quæ Anastasio tribuuntur, pluries mentio est obsequif; quo Imperatores Summum Pontificem exceperunt. Cum Joannes L. an. 505. Tomo II.

Constantinopolim adiit cuncil eum summo honore prosequati sunt, Bed præsertim Justinus Augustus dans honorem Deo humiliavit se pronus, V adoravit Beatissimum Papam Joannem. Vide Baronium ad. an. 525. n. VI. t. 9. p. 341. ed. Luce 1741. Non multo post Agapitus simili honore exceptus fuit, quoniam pilssimus Augustus Justinianus gaudio repletus humiliavit se S. Sedi Apostolice, & adoravit Santissimum Papain Agapitum. Etiam Justinianus II. ineunte VIII. sæculo hoc ipsum obsequium præstitit adversus Constantinum Summum Pontificem : in dis autem, qua se invicem viderunt, Augustus Christianissimus cum regno in capite sese postravit, pedes osculans Pontificis, deinde in amplexum mutuum corruerunt. Anastasius Bibliotecarius in Vitis Sum. Pontificum 1. 1. Sect. 88. p. 95. Sect. 96. p. 102. W Sect. 173. p. 160. ed. Rom. 1735. Mitto cetera, que fusius, & uberius explicat Cajetanus Cennius Diss. 6. inter ejus dissertationes Pistorii editas an. 1778. 1. 1. p. 171. V seq. Vide etiam Thomassinum Vet. V nov. Eccles. discipl. part. 2.1.3. c. 65., & Dominicum à SS. Trinitate Biblioth. Theolog. t. 5. part. 2. l. 4. sect. II. c. 42.

(2) Vide Concilium Ancyranum can. 16. apud cit. Labbæum t. 1. col. 1491. ejusd. ed., ubi potissimum de substratis agitur. Erat Substratorum statio intra Ecclesiæ ambitum à portis usque ad ambonem, videlicet parvum illud, atque altius ædificium, ex quo legebantur Epistolæ, & Evangelium, Dyptica recitabantur, atque ad populum conciones habebantur. Adhuc Romæ extant vetusti quidam Ambones in Ecclesia S. Clementis, SS. Nerei, & Achillei, aliisque Ecclesiis, ac de iis late scripserunt Du Cangius in Not. ad Pauli Silentiarii descript. Templi S. Sophiæn. 75. & seq. ac in Glossar. med. & inf. latinit. werb. Ambo, Thiersius in Diss. eccles. num. 2., Rondinius de Eccles. S. Cle-

ment. p. 95.

(3) Concilium Nicænum can. 11. col. 328. t. 1. collect. Harduini hunc gradum vocat communicare cum populo orationibus xepis resequer, sine oblatione, & can. 12. & 13. col. 330. communicame orationis appellat. Concilium Aneyranum can. 4. & seq. eol. 27. t. 1. Collect. Harduini utitur his formilis: communicent sine oblatione: sola eratione communicent: communicame ad preces assequantur. Quæ formulæ etiam apud plures Latinos Patres occurrunt. Consistentium in Ecclesia locum fuisse ab Ambone usque ad Altare, inter omnes constat; sed non ita exploratum est, num permixti cum fidelibus, nullo discrimine, an potius ab its loco disjuncti fuerint. Verisimilius tamen est, eos fuisse sejunctos; nam secus ad-çancellos sanctuarii accedere pomissent, à quibus non offerentes, & non communicantes arcebantur.

5. LXXVI. Certa erant stationum spatia pro singulis criminibus constituta; sed ea tamen pro gravitate delicti lon-giora aut breviora erant (1): & vero rei gravissimorum quo-

rumdam criminum toto vitæ curriculo pœnitentiam agere cogebantur (2). Episcopus stata tempora pro vario pœnitentium studio contrahebat, aut producebat arbitratu suo; & hoc quidem Episcopi arbitrium interdum tam late patebat, ut posset pœnitentes ex Auditione ad Consistentiam, omissa Substratione, traducere (3). Longius, ut plurimum, erat tempus substrationis, quoniam hæc statio ad eluendas animorum sordes proprie erat instituta; & interdum anno decimoquinto absolvebatur (4).

- (1) Concilium Ancyranum can. 5. col. 273. t. 1. collect. Harduini, S. Basilius Ep. 217. ad Anphiloch. fere per tot. opp. t. 3. p. 324. & seq. ed. Paris. cit.
- (2) Hujusmodi pænitentiam Concilium Eliberitanum can. 3. col. 249. t. 1. collect. Harduini constituit adversus eos, qui Flaminis, sive ethnici Sacerdotis officium suscepissent, & can. 13. col. 251. adversus vicgines consecratas, quæ se stupro contaminassent; Concilium Neocæsariense can. 2. col. 28. t. 1. adversus mulierem duobus fratribus nuptam; Arelatense I. can. 14. col. 265. t. 1. adversus eos, qui falso fratres accusaverant; Ancyranum can. 16. col. 277., Valentinum in Gallia can. 3. col. 790. cod. t. 1. Ilerdense can. 5. col. 1065. t. 2. adversus aliorum criminum reos. Confer Muratorium Antiquit. Italic. medii. avi t. 5. diss. 68.
- (3) Concilium Nicanum can. 11. col. 328. t. 1. Collect. Harduini.
  - (4) Concilium Ancyranum can. 16. loco mox laud.
- §. LXXVII. Toto illo temporis cursu, quo Poenitentes in iis stationibus versabantur, multas edere debebant dolentis animi significationes, seque etiam à multis, quæ cæteris licebant, abstinere. Et vero cinere aspersi, & operticilicio (1), ac mares vel raso capite, vel tonsis capillis, mulieres autem aut sumpto poenitentiæ velo, aut passis tonsisve crinibus poenitentiam accipiebant (2). Præterea corpus jejunis cruciabant, eleemosynas dabant pauperibus, iis etiam diebus, quibus ceteri fideles stantes orabant, flexis genibus preces fundebant, seque à balneis, convivis, ipsoque matrimonii usu abstinebant (3).

<sup>(1)</sup> Cilicium erat vestis aspera ex pilis animalium contexta, que totum corpus operiebat Ambrosius de Laps. virgin. c. 8, n. 35, opp. t. 3. col. 392. ed. Maurin. Ven. 1751.

(2) Concilium Agathense can. 15. col. 999. t. 2. Collect. Harduini Toletanum III. can. 12. col. 481. t. 3. Collect. ejusd. Ambrosius l. c. Hieronymus Ep. 77. n. 4. col. 456. opp. t. 1. ed. Vollarsii. Veron. Velum poenitentiæ, quod mulieres sumebant, memorat Optatus Milevitanus 1. 2. Contra Parmenian. p. 58. ed. Paris 1676.

(3) Consule Martenium de Antioq. Eccles. rit. l. 1. c. 6. art, 4. t. 1.

p. 266. V seq. ed. c., à quæ hæc omnia accurate describuntur.

§. LXXVIII. Certus erat poenitentium restituendorum dies (1), nisi justa adesset causa, propter quam id celerius faciendum videretur. Nam citius restituebantur ii, quos martyrium libelli commendarent (2), qui ad Martyrium erant comparandi, qui illustrem Christo pii, & obsequentis animi significationem edidissent, qui in vitæ discrimine versarentur; idem denique fiebat, si quid inde mali ab Ecclesia amoveretur, aut si quid boni in eam redundaret (3). Quin etiam multi erant, qui sua crimina privata pœnitentia expiabant, neque publicam subire cogebantur, quamquam graviora flagitia admisissent. Hujusmodi erant juvenes propter ætatis fragilitatem (4), & mulieres adulteræ, quoniam publica pœnitentia, quæ certum erat earum criminis monumentum, iis mortis causa esse poterat (5); & conjugati, nisi conjugis consensus accederet (6); & clerici majores, qui clam in monasterio sua crimina deflebant, nisi publicam pœnitentiam sponte susciperent (7).

(2) Confer Albaspinzum in can. 25. Concil. Éliberit. p. 167. ed. Neap. 1770., & Natalem Alexandrum Hist. eccles. sac. 3. & 4. diss. 3.

1. 4 p. 46. ed. Ven. 1776.

(3) Late hæc omnia persequitur, & multis confirmat monumentis Natalis Alexander I. c. diss. 9. p. 80.

<sup>(1)</sup> Feria v. in cœna Domini olim pœnitentes reconciliare consuevisse, demonstrat Innocentius I. in Ep. ad Decentium Eugubin. c. 7. col. 862. apud Coustantium Ep. Roman. Pontif. Hæc quidem consuetudo erat Ecclesiæ Romanæ, aliarumque Occidentalium Ecclesiarum, quæ ejus ritus susceperant. Verum in Mediolanensi Ecclesia Pœnitentes reconciliari solebant feria sexta majoris hebdomadæ, uti patet ex S. Ambrosio Ep. 20. ad Marcellinam soror. n. 26. col. 908. t. 3., & in He-zaemer. l. 5. c. ult. col. 130. t. 1. ed. Ven. ind. Eamdem quoque consuetudinem viguisse in Hispaniis, atque in quibusdam Gallicanis Ecclesiis, ostendit Martenius de Antiq. eccles. rit. l. 1. c. 6. art. 5. p. 10. t. 1. p. 271.

(4) Concilium Aurelianense III. can. 24. col. 1428. f. 2., & Agathen-

se can. 15.col. 1000. t. 2. Collect. Harduini.

(5) S. Basilius can. 34. ibique Balsamon, Alexius Aristinus in Scholis apud Beverigium in Pandectis t. 2. par. 1. p. 47. Consule Card. Bonam Rer. liturg. l. 1. c. 17. §. 5. ibique Salam Not. 1. p. 373. & seq. t. 1. laud. ed. Taurin.

- (6) Concilium Arelatense III. can. 22. col. 775. t. 2. Collect. Harduini.
- (7) Siricius P. Ep. ad Himerium Tarraconen. Episc. c. 14. col. 636. apud Constantium l. c., Hieronymus Ep. 147. ad Sabinian. Diacon. col. 1078. t. 1. cit. ed. Veron. Confer Morinum Exerc. eccles l. 2. exere. r4., Natalem Alexandrum Dissert. 11. p. 89. l. c., & P. Constantium de Pænit. major. Cleric. in Thesaur. Theolog. t. 12. opusc. 12. p. 191.
- §. LXXIX. Solemnes illi, quos numeravi, publicæ pænitentiæ gradus jam pridem antiquati sunt (1); & nunc pænitentia arbitrio Sacerdotis imponitur. Quod eo spectat, ut non certe, sicuti olim fiebat (2), pro singulis criminibus constitutæ à canonibus pænæ infligantur; verum Sacerdotes debent salutares, & convenientes satisfactiones injungere (3), quæ scilicet apte convenient ad novæ vitæ custodiam, atque ad peccatorum castigationem. Hinc pænitentiæ ministri, ut suo recte munere fungi possint, scire debent canones pænitentiales, ut inde criminum gravitatem, et dignam crimine pænitentiam noscant (4).
- (1) Solemnes publicæ pænitentiæ gradus Constantinopoli sustulit Nectarius Patriarcha Constantinopolitanus; cujus exemplum etiam reliquæ Græcorum Ecclesiæ brevi sequuiæ sunt. Consule Cl. Franc. A. Zachariam, qui rem totam diligenter explicat Diatrib. de Pænitentia Constantinopoli sublata à Nectario in Thesaur. Theolog. t. 11. p. 290. In Occidente vetus illa disciplina diutius obtinuit. Nam Latini octavo exeunte, nonoque ineunte sæculo gradus illos integros retinebant, uti patet ex capitularibus Caroli M. & Ludovici Pii l. 5. c. 136. apud Baluzium Capitul. Reg. Francor. t. 1. col. 569. ed. Ven. 1772. Medio sæculo IX. solemnes pænitentiæ ritus memorat Nicolaus I. Ep. ad Rivoladrum Episcopum apud Labbeum t. 8. concil. col. 503. ed. Ven. & Ep. 24. ad Hinemar. Remens. col. 513., & Concilium Wormstiense an. 868. can. 30. col. 742. t. 5. collect. Harduini. Sed iis in locis tantum tres Pœnitentiæ gradus describuntur, scilicet Fletus, Auditio, consistentia, omittitur autem Substratio, quod etiam fit in epistolis Summorum Pontificum, & decretie Conciliorum, que ad eam Reatem pertinent. Dens

que sæeulo XII. gradus illi pœnitentiæ apul latinos fere ubique desierunt, atque ejus mutatæ disciplinæ causæ præsertim fuerunt canonicæ pœnitentiæ commutatio cum certis precibus, & corporis flagelis, cum pecunia collate in pauperes, atque in alios pios usus conversa, aut cum laborioso aliquo opere, quod in bonum Ecclesiæ redundaret; & ideo peccatores sæpe sunt jussi arma capere contra hæreticos, aut infideles: & communis prope Theologorum ejusætatis sententia fuit, pænitentiam in foro conscientiæ Sacerdotis arbitrio esse constituendam, quæ omnia late enarrat Morinus de Ræniten. 1. 10. c. 17. & 25.

(2) Magna erat veterum Patrum cura, & diligentia, ut propria remedia, & justa pro unoquoque crimine poenitentiæ tempora constituerentur. La de re agebatur in conciliis, ubi plures conditi sunt canones, consulebantur etiam primarum sedium Episcopi, & qui ceteris pietate, ac doctrina præstarent; & hi suas dabant literas, quibus aptam, & idoneam ad singula crimina poenitentiam, & ejus quoque tempus stabiliebant. Hinc collecti sunt canones ponitentiales, ex quorum auctoritate poenitentiæ imponebantur; & ideo cum Episcopi synodum habebant, inter cetera monebant Presbyteros, ut non ex corde. sed sicut in panitentiali scriptum est, panitentias darent. Apud Reginonem l. 1. c. 98. Similiter Episcopi, cum diœcesim lustrabant, illud in primis quærebant, num presbyter haberet librum poenitentialem, & num secundum ejus leges poenitentiam imponeret, uti patet ex Buchar. do. l. r. c. 94., & Reginone l. r. c. 95. Multi adhuc extant hujusmodi libri Pœnitentiales evulgati à viris eruditis, quos memorat Benedictus XIV. de Synod. diæces. l. 1. c. 11. n. 3.

(3) Concilium Tridentinum Sess. 14. c. 8. de Panitent.

(4) Consule S. Carolum Borromeum in Præfat. ad can. pænit., & Card. de Aguirre ad can. 11. & 12. Concilii Toletani III. t. 2. collect. maxim. Concil. Hispan.

S. LXXX. Absolutio primis Ecclesiæ sæculis, ut plurimum, post actam pænitentiam concedebatur (1). Verutn cum ea res ad disciplinam pertineat, nullaque sit necessitas præmittendæ pænitentiæ, ut integrum sit sacramentum, labentibus annis invaluit usus tribuendæ absolutionis, antequam pænitentia peragatur. Quin & vetusta ætate quamquam ea, quam memoravi, disciplina obtineret, tamen sæpe ante emensa pænitentiæ spatia absolutio dabatur, si quem libelli martyrum commendarent, si quis præclaram pietatis significationem edidisset, si qua gravis urgeret causa, quæ mitiorem disciplinam postulare videretur (2): diuque obtinuit, ut statim post confessionem dimitterenanceri-

mina, que publica poenitentia expiare non oportebat (3). Merito hino damnate, & proscripte sunt duriores, asperioresque sententie illorum, qui Christi lege institutum ferunt, ut poenitentia absolutioni preeat, ac minus probanti eam, que nuno viget, disciplinam, per quam absolutio poenitentiam antevertit (4).

(1) Cyprianus Ep. 10. 52. 59. p. 23. 66. 94. ed. Paris. 1666., Pacianus Ep. 1. ad Sympronian. p. 307. Bibl. PP. t. 4. ed. Lugd., Ambrosius de Pæniten. l. 2. c. 9. col. 549. t. 3. c. ed. Ven., Innocentius I. Ep. 25. ad Decent. col. 862. apud Coustantium Ep. Pontif. Roman., Leo M. Ep. 84. ad Theodor. Forojulien. Episc. opp. t. 2. p. 328. ed. Rom. c., Concilium Toletanum III. c. 11. col. 481. t. 3. collect. Harduini.

(2) Cyprianus Ep. 18. & 19. ad Caldon. 52. 54. col. 71. 73. 163. 187. ed. Ven. 1758. Cornelius Ep. ad Cyprian., quæ inter Cyprianicas est. Ep. 46. col. 147., Innocentius I. Ep. 25. ad Decent. n. 10. col. 8622 apud Coustantium, Leo M. Ep. 108. ad Theodor. c. 4. col. 1175. app. t. 1. ed. Ballerin. Ven. 1653., Concilium Nicænum can. 13. apud Labbæum t. 2. Concil. col. 39. ed. Ven., Carthaginense IV. can. 76. col. 1443. ib., Ancyranum can. 5. col. 1487. ib., Arausicanum I. can. 3. col. 7021. 4., Epaonense can. 36. col. 716. t. 5. ib.

(3) Consule Morinum de Panit. l. 9. c. 14.

(4) Sæcule XV. Petrus Oxomensis Theologiæ in Salmaticensi Açademia Professor docuit, satisfactionem absolutioni omnino esse præmittendam, isque à Sixto IV. damnatus est. Superiori sæculo hunc errortul aliqui renovarunt, contendentes differendam esse absolutionem sacramentalem, ut prius aliqua saltem laboriose opera à Sacerdote imposita Prenitentes absolverent; sed eum damnarum Alexander VIII. n. 16.17-18. in Bullar. Rom. p. 97. t. 9. ult. ed., & Clemens XI. in Constit. Unigenitus 187. p. 340. t. 10. ejusd. Bullar. Eumdem hunc errorem, quem acripto mandarat Theophilus Brachet, Sacra Facultas Parisiensis die 23: Jun. an. 1644. condemnavit.

S. LXXXI. Formam hujus sacramenti conficient verba illa absolutionis, que Sacesdos profer, non nadum prestans ministerium pronunciandi, remissa esse pessata, sed actum judicialem exercens: Ego te absolvo &c. quibus de Ecclesia more preces quadam laudabiliter adjunguntur, ad ipsius tamen forma esentiam nequaquam spectant, neque ad ipsius sacramenti administrationem sunt nesessaria (1): Judicativa has forma antiquissima certe est apud Latinos (2); de Gresorum forma non eadem omnibus sententia est (3).

(1) Concilium Tridentinum Sess. 14. de Sacram. pænit. cap. 3. & 6.

(2) Joannes Morinus l. 8. de Administrat. pænitent. multis capitibus defendié, deprecativam fuisse formam sacramenti Pænitentiæ, qua usque ad sæculum XII. Latini usi sunt. Morinum complutes sequuntur, licet fateantur, nunc tantum judicativam esse formam, quam Synodus Florentina, ac Tridentina proposuit. Contra Latinorum formam & nunc esse, & semper fuisse judicativam contendit Edmundus Simonetus de Forma Sacrament. Pænitent. in Thesaur. Theologic. t. 11. Opusc. 9. p. 483. & seq. Ætate S. Thomæ, quæ pertinet ad sæculum XIII. judicativa forma jamdudum inducta erat, de eaque loquitur ipse Thomas Opusc. 23. alias. 22. c. 1., tamquam antiquissima, & ubique recepta, imo potius existimare videtur, nullam aliam unquam obtinuisse. Martenius autem de Antiq. Eccles. rit. l. 1. c. 6. art. 5. §. 12. in quatuor antiquissimis libris ritualibus sese injudicativam forman deprehendisse testatur.

(3) Simonetus loco mox laudato art. 5. p. 535. & seq. Græcorum formam non deprecativam, sed judicativam esse arbitratur. Sed alia sententia est Morino l. c. c. 12., Jueninio de Sacram. diss. 6. qu. 7.

e. 2. att. 1., aliisque compluribus.

§. LXXXII. Minister sacramenti pœnitentiæ est Episcopus, aut Sacerdos (1). Si quando à Diacono datam absolutionem constat (2), non id referendum est ad sacramentaIem absolutionem, quæ rei crimen tollit, quæque ordinis
propria est, sed ad cæremonialem absolutionem, quæ pœnitentem solvit legibus publicæ pœnitentiæ, quæque etiam
Diacono committi poterat, cum tota jurisdictionis sit (3).
Similiter si quem laico sua interdum patefecisse crimina
scriptum est (4), factum id fuit patientiæ, & demissionis
causa, non quod laicus per sacramentum pœnitentiæ solvere quemquam posset (5).

<sup>: (4)</sup> Conciliam Tridentinum sess. 14. de Pæniten. c. 6., Eugenius IV. in Decret. union. Armen. t. 9. collect. Harduini col. 440., Leo X. Const. 44. s. 3. par. 3. Bullarii p. 489., ubi inter cæteros damnatur Lutheri error, quod videlicet in sacramento pænitentiæ, ac remissione culpæ nom plus facit Papa, aut Episcopus, quam infimus Sacerdos, imo, ubi non est Sacerdos, æque tantum quilibet Christianus, etiamsi mulier, aut puer esset. Quo in luto aute Lutherum hæsitaverant Wiclessus, Flageliantes, & Hussitæ qui spreto Sacerdotis Tribunali, sua apud laicos crimina consitebantur, atque ab iis absolutionem obtinebant, ut videre est in lib. 3. de Gestis Baldewini de Luczemburch. c. p. apud Baluzium

Miscellan. Historic. t. 1. p. 324. ed. Luc. 1761. Quamquam, ut in cæteris, ita etiam in hoc errore Lutherus inconstans, & varius de Captivit. Babylon. unum Baptismum Sacramentum habeat: quo factum est, ut quasi duæ familiæ proseminatæ sint Lutheranorum, quorum alii Pœnitentiam sacramentum esse affirmant, alii negant. Adeo verum est, nonnisi in Ecclesia catholica unam semper, & camdem esse fidem.

(2) S. Cyprianus Ep. 12. p. 25.ed. Paris. cit., Constitutiones Odoni-Parisiensi Episcopi c. 56.t. 6. par. 2. col. 1946. collect. Harduini, Cap. Fures de Furtis, si vera est lectio, quæ vulgo traditur, Presbytero, vel Diacono confessi fuerint, Nam Antonius Augustinus in Not. ad prim. Collect. Decretalium l. 5. tit. 26. c. 4. p. 326. ed. Luc. 1796 legendum esse monet Presbytero, vel Deo, uti est in Can. 31. Concilii Triburensis col. 449., t. 6. collect. Harduini, unde illud caput desumptum est.

(3) Confer Cardinalem de Aguirre Concil. Hisp. 1. 1. p. 729., Natalem Alexandrum Hist. Eccles. sæc. 3. diss. 4. 1. 4. p. 49. ed. Ven. 1776., & Benedictum XIV. de Synod. Diæces. 1. 7. c. 16. n. 5. ad 8. Late etiam, ac solide hoc argumentum persequitur Carolus Blaschus Diss. 1., & contra Basnagium, Launojum, atque alios ostendit, nunquam Diaconos, etiam urgente neccessitate, pœnitentiæ sacramentum administrasse.

(4) Can. Qui vult de pæniten. dist. 6. Multa hujusmodi exempla colligunt Morinus de Pænitent. l. 8. c. 24., Jueninius de Sacram. diss. 6. qu. 5. c. 4. art. 2., Martenius de Antiq. Eccles. rit. l. 1. c. 6. art. 6. §. 8.

p. 274. t. 1. cit. ed. Ven.

(5) Vide D. Tomam in 4. dist. 17. qu. 3. art. 3. qu. 2., & vide etiam Benedictum XVI. l. c. n. 9. & seq.

- §. LXXXIII. Ut autem valeat absolutio, in ministro requiritur non tantum potestas Ordinis, per quam ei ex divina institutione commititur judicium animarum in fore pœnitentiæ sed etiam jurisdictionis. Potestas Ordinis efficit, ut Presbyter judicium hoc sacramentaliter exercere possit; sed frustra id exerceret; nisi haberet subditos, in quos suam explicet postestatem. Atque hæc est potestas jurisdictionis quæ tota pendet ex imperio in subditos, adeo ut sine subditis nulla sit. Cætera sacramenta sine hac potestate conferte non licet, sed tamen valent collata cum sola ordinis potestate: verum sacramentum pænitentiæ utramque desiderat; quoniam opus est ministro, per quem & conferatur gratia, & feratur sententia, quæ tantum valet prolata in eos, qui Judicis jurisdictioni subjecti sunt (2).
  - (1) Concilium Tridentinum Sess. 14. de Sacram. panitent. c. 6. & Tomo II.

Can. 9., & Catechismus Romanus par. 2. c. 5. §. 54.

(2) Consule Cl. Christianopolum in libro della Nullità delle assoluzione ne' casi riservati c. 2. §. 3. §. 109. p. 158. W seq.

§. LXXXIV. Jurisdictio penes Episcopum in omni diœcesi est, & ideo nisì quis eam ab Episcopo obtineat, in ejus subditos exercere judicium, ac sententiam ferre non potest. Parochi, cum animarum curæ præficiuntur, sui offici jure obtinent hanc potestatem: quia cum Parochi fiunt, accipiunt ab Egiscopo subditos, quos regant, & in quos jurisdictionem exerceant. Cæteri Sacerdotes, quibus nulli cum beneficio subditi dati sunt, opus habent venia Episcopi, à quo ad hoc munus apti, & idonei judicentur, ac muneris gerendi potestatem accipiant (1). Itaque Parochi posteaquam rite constituti sunt, jure proprio; reliqui Sacerdotes, sive ex sæcularibus, sive ex regularibus, jure delegato pœnitentiæ sacramentum administrant (2).

(1) Concilium Tridentinum Sess. 23. cap. 15. de Reformat. Consule Benedictum XIV. Instit. Eccles. Instit. 86.; ubi multa sunt, quæ ad

hune locum pertinent.

- (2) Nullus ita sit temerarius, inquiunt Patres Gallicani in Comitiis generalibus an. 1625. 1635. 1645., ut ingerat se audiendis confessionibus, quin ad id facultatem scripto traditam ab Episcopo, aut ejus Vicario generali obtinuerit. Religiosi, quamvis exempti ab illius jurisdictione, excipere non poterunt confessiones, quin prius examen subierint, ab eoque, aut eius Vicario generali approbati fuerint, ex quorum nutu pendebit, ut indifinitam, aut ad tempus solum facultatem concedant. Hinc Pius IV. Const. in Principis Apostolorum 109. Bullar. Roman. ult. ed. t. 4. part. 2. p. 214. & Urbanus VIII. Const. Cum sicut accepimus 279. t. 6. pan. E. ejusd. Bullar. p. 142. sustulerunt privilegia omnia concessa, Regularibus, aliisque omnibus audiendi sæcularium confessiones, non impetrata primum ab Episcopo facultate. Alias eadem de re propositiones à Regularibus quibusdam Andegavensibus evulgatas contra Episcoporum potestarem confixere Clerus Gallicanus in cominis generalibus an. 1656., & Alexander VII. die 24. Septembris 1665. Const. 120. ejusd. Bullar. t. 6. par. 6. p. 84.
- §. LXXXV. Hee autem ab Episcopo data potestas modo angustioribus coercetur finibus, & modo latioribus explicatur. Nam ea res pendet ab Episcopi arbitrio, qui ut juris-

dictionem attribuit, ita eam arctat, constringit, explicat suo arbitratu. Ex quo patet, posse Episcopum suo lubitu tantum in certos homines, atque in certa crimina potestatem concedere; unde intelligitur; quamobrem Sacerdotes nequeant ferre sententiam in certos homines, ac judicare de quibusdam criminibus quorum sibi judicium Episcopus seservavit. Inde jus oritur casuum, quos reservatos vocamus, quod efficit, ut Sacerdos, excepto mortis articulo (1), nihil possit in iis rebus, quarum potestaten Episcopus non mandaverit (2).

(1) Mortis articulus à pericule differt. Est namque mortis periculum, inquit Melchior Canus de Pænitent. par. 9., in his dumtaxat unde mors frequenter solet accidere... At articulus mortis intelligitur, cum regulariter certa mors est. Non solum in articulo, sed etiam in gravi mortis periculo, cum abest Parocus, aut alius ab Episcopo approbatus confessarius, quemlibet Sacerdotem absolutionem impartiri posse, ostendit Ca-

rolus Blaschus in Appendic. ad. Dis. 2. de Pæmitent.

(2) Concilium Tridentinum Sess. 14 de Sacram. ponit. cap. 7. & Can. 14. Inquit autem ipsa Synodus cit. cap. 7., quod nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes Sacerdotes quoslibet pænitentes à quibusvis peccatis, & censuris absolvere possunt. Que verba cum pateaut amplissime, ac nullum Sacerdotem excipiant, omnibus fere Scriptoribus Juris Canonici argumento sunt, quod, urgente necessitate, absolvere possit quivis Sacerdos, etiam excommunicatus, suspensus, degradatus, hæreticus, modo absit publica offensio, ac periculum subversionis. Graviter, & copiose in hoc argumenti genere versatur Carolus Blaschus Diss. 2. de Pænitent. Verum autem adeo est, quod supra dixi, neminem sine Episcopi venia absolvere quemquam posse á casibus ipsi Episcopo reservatis, ut id etiam ad eos pertineat, qui absolvendi á casibus reservatis Sedi Apostolicæ facultatem obtinuerunt. Et habenses, inquid Clemens X. Const. Superna 10. S. 7. p. 32. t. 7. Bullar. Roman. ult. ed., facultatem absolvendi ab omnibus casibus Sedi Apostolicæ reservatis, non ideo à casibus Episcopo reservatis posse absolvere. Consule S. Carolum Borromeum Concil. Provinc. III. tit. de Iis que ad penit. sacram. pert. & Concil. Provinc. V. eod. tit. Act. Eccles. Mediolan. par. 1. P. 79. & 190. ed. Patav. 1754.

§. LXXXVI. Quod autem Episcopus in sua diœcesi, id potest Summus Pontifex supremo jure, cui subsunt omnes in Ecclesia universa. Nam per totam Ecclesiam ejus propagata, ac diffusa jurisdictio est; & ideo nulla est aliorum

Digitized by Google

potestas in iis, quæ huic uni Summæ Potestati servata sunt (1). Ac recte quidem, & merito graviora quædam erimina Summo Pontifici, aut Episcopo reservata sunt, ut ea difficultate absolutionis cohiberentur, & gravioribus morbis petitiores medici remedium adhiberent (2).

(1) Concilium Tridentinum Sess. 14. de Pænitent. c. 7. & merito sapientissimus, atque optimus Pontifex PIUS SEXTUS literis doctrinæ, veritatis, dignitatis, auctoritatisque plenis, quas edidit die 28. Novembris an. 1786., Eybelium damnavit ausum id libro Quid est Papa? calumniari reservationes absolutionum, quæ ad Sedem Apostolicam pertinent. De casibus á Summo Pontifice, aut ab Episcopo reservatis, deque nullitate absolutionis, que contra reservationis legem data est, copiose disputat Cl. Christianopolus libro Romæ editio anno 1785., cui titulus: Della Nullita delle assoluzioni ne' casi reservati. Vide etiam Cl. Bolgenium in egregio libello Maceratæ edito an. 1785., cui titulus: Esame della vera idea della S. Sede S. 133. & 134. p. 208. & seq. Falsi autem sunt Van Espenius Jur. eccl. univers. t. 1. par. 2, tit. 6. c. 7. n. 9., & Do. minicus Cavallarius Instit. Jur. Canon. par. 2. c. 16. §. 7. in not., qui graviora crimina Sedi Apostolicæ tantum reservari cœpisse putant post sæculum X.; & initio quidem potius Episcoporum, quam Summorum Pontificum auctoritate. Nam Romanos Pontifices jam VI. sæculo quosdam sibi casus, ut dicimus, suo sibe jure reservare solitos fuisse, demonstrat S. Gregorius M., quem nemo ignorat absuise quam maxime à violandis juribus Episcoporum. Iis autem Ep. 7. l. 3. col. 631.t. 2. opp. ed. Paris. cit. Joannem Larissensem Metropolitam, si quid ageret contra quam à Sede Apostolica præscriptum fuisset, privandum statuit communione sacrorum, quam non recuperaret, excepto ultimo vite sue tempore, nisi concessa Romani Pontificis jussione. Vide etiam S. Leonem M. Ep. 12. ad Anastas. Thessalonicen. c. 1. Wult. p. 49. seq. & 55. seq. Homicidas autem ante annos circiter nongentos, quod vere observat Martenius, de Antiq. eccles. rit. t. 1. l. 1. c. 6. art. 6. n. 6. p. 273., veniæ impetrandæ causa ad Summum Pontificem missos fuisse constat ex lib. 3. de Gest. Sanctor Rotonens. c. 1. sæc. IV. Benedictin. Cum autem homicidium esset ex genere eorum criminum, quæ in quibusdam Ecclesiis veniæ locum non relinquebant, fortasse cum hæc disciplinæ austeritas emolliri ac mitigari cæpit, id retentum est, ut eorum graviorum criminum rei nonnisi à Sede Apostolica veniam consequerentur. Nam ea semper ipsius lenitas, benignitasque fuit, ut etiam cum antiqua vigeret disciplinæ severitas, ipsa tamen justis de causis veniam interdum daret in criminibus, quæ alicubi ordinaria lege uni Dei judicio relinqui, non autem ab Ecclesia dimitti solebant. Ita Tertullianus, posteaquam in Montani errores inciderat, Zephyrinum Pontificem reprehendit, quod

veniam daret mœchis, quibus illam aliæ Ecclesiæ antea denegare consueverant.

- (2) Concilium Eliberitanum Can. 32. t. 1. Concil. collect. Labbæi col. 996. Apud Presbyterum, inquit, si quis gravi lapsu in ruinum mortis inciderit; placuit agere pænitentiam non debere, sed potius apud Episcopum. Ergo gravius crimen jam tunc Episcopo reservatum erat. Sed & nota cunctis est antiqua Ecclesiæ disciplina de publica pœnitentia, quæ donec viguit, publice ponitentium reconciliatio ad Episcopum pertinebat. eademque obsolescente Summi Pontifices, & Episcopi potestatem absolvendi á gravioribus quibusdam criminibus, extra mortis periculum; sibi reservarunt. Quinimo non tantum Episcopis, sed etiam Majoribus Sedibus ab atrocioribus quibusdam criminibus absolutionem reservari consuevisse jam inde à V. ineunte sæculo, ostendit Synesius Ep. 67. unde constat, Theophilo Alexandrino Patriarchæ, cui Synesius suberat, Lamponiani cujusdam absolutionem fuisse servatam. Inquit autem ipse Synesius cit. Ep. 67. p. 215. ed. Paris. 1633. Sed ego in iis perseveravi, que semel decreveram; solvendi porro jus, & auctoritatem ad Pontificam Se. dem rejeci.
- §. LXXXVII. Nullum esse scelus, quod Ecclesiæ potestati non subjiciatur, contra Montanistas, & Novatianos definitum est; & vero hanc potestatem initio Ecclesiam, nullo discrimine, exercuisse demonstrant Paulus (1), & Joannes Evangelista (2); quorum alter incestus in novercam reo. alter homicidæ veniam dedit (3). Quoniam vero Christus dimittendorum, aque ac retinendorum criminum jus Ecclesiæ fecit, non desperatione indulgentiæ, sed rigore disciplinæ (4). factum est, ut alicubi venia, & cum Ecclesia reconciliatio non daretur reis graviorum quorumdam criminum, quibus spes omnis veniæ in una Dei misericordia relinquebatur (5). Verum disciplina hac, quæ non diu obtinuit (6), propria fuit peculiarium quarumdam Ecclesiarum (7), non totius Ecclesiæ catholicæ, quæ reis criminum pænitentia functis, præsertim in vitæ exitu, numquam pacem, aut sacramentalem absolutionem denegavit (8).

(1) Ep. II. ad Corinth. c. 2.

(2) Eusebius Histor. Eccles. 1. 3. cap. 23. p. 112. ed. Valesii Cantabrig. 1720.

<sup>(3)</sup> Consule Hermam Pastorem lib. 2. Mandat. 4., & Auctorem Constit. Apostolic. 1. 2. cap. 23. utrumque apud Cotelerium PP. Apostolic. t. 1. p. 88. & 236. cit. ed. Amstelædami.

(4) Augustinus Ep. 185. ad Bonifac. n. 45. col. 661. opp. t. 2. ed. cit.

(5) Graviora hæc crimina, quæ in iis locis cum Ecclesia reconciliationis spem adimebant, erant idolatria, homicidium, adulterium.

(6) Zephyrinus Pontifex mœchis veniam dedit; qua de re eum acerbe carpit Tertullianus de Pudicit. c. 1. p. 555. ed. Ven. 1744., posteaquam in Montani hæresim lapsus fuerat. Verum Zephyrinus non novam aliquam disciplinam induxit, sed potius jam inductam confirmavit. Confer eiiam Cyprianum Ep. 52. col. 177. ed. Venet. 1758., qui mirari se ait, quosdam ita obstinatos esse, ut dandam non putent lapsis pænitentiam, aut pænitentibus existiment veniam denegandam, postremoque addit; neminem putamus à fructu satisfactionis, & spe pacis arcendum. Concilium Nicænum Can. 19. col. 466. t. 1. Collect. Harduini nemini morienti sacramentalem absolutionem, quam viatici nomine appellat, denegandam statuit; qui canon ostendit, adhuc ea ætate quosdam fuisse, qui reis quorumdam criminum veniam denegabant. Secus enim ejus condendi canonis causa defuisset. Concilium Sardicense, quod non multo post Nicenum habitum est, Can. 1. col. 637. t. 1. Collect. Harduini, Prælatis Ecclesiarum, qui per ambitionem sedem mutaverant, ne in exitu quidem laicam communionem habere permittit; quod decretum ita mitigavit Damasus Poutifex in Ep. ad Paul. Antiochen. apud Holstenium in Collect. Roman. part. 1. p. 183., ut illi à comunione alieni haberentur, quamdiu ad eas redierint civitates, in quibus primum sunt constituti. Quam Pontificiam sanctionem memorat etiam Theodoretus Hist. eccles. 1. 5. c. 11. p. 210. ed. Cantabrig. 1720. Sed & ante Damasum Julius I., quo Pontifice Sardicense Concilium habitum est, reum animarum dixit Presbyterum, qui morientibus veniam denegaret Can. 12. caus. 26. quest. 6., Cælestinus I., qui Summus Poutifex creatus est anno 423., Ep. 4. ad Episcopos provinc. Viennen, & Narbonen. c. 2. col. 1667. apud Coustantium Epist. Roman. Pontific. graviter reprehendit Gallicanos Præsules, qui morientibus veniam denegabant, ac denique sic concludit: quovis tempore non est deneganda pænitentia postulanti. Eadem sententia est Innocentii I. Epist. 25. ad Decent. Eugubin. c. 7. col. 862. apud eumdem Constantium, & eadem Leonis M. Ep. 84. c. 3. opp. t. 2.p. 329.ed. Rome 1755., cum inquit in dispensandis Dei donis non debemus esse difficiles.

(7) Fuit hæc disciplina quarumdam in Africa Ecclesiarum, uti testatur Cyprianus Ep. 55. ad Antonian. p. 247. ed. Amstelæd. 1700., & quidem apud Antecessores nostros quidam de Episcopis istic in provincia nostra dandam pacem mæchis non putaverunt, & in totum pænitentiæ locum contra adulteria clauserunt. In Hispaniis graviorum quorumdam criminum reis etiam in exitu vitæ communionem denegatam ostendunt plures Eliberitani Concilii canones; nemini tamen unquam pænitentiæ copia denegata est. Imo eodem Eliberitano Concilio Can. 22. t. 1. Concil. collect. Labbæi col. 995. ed. Ven. cautum expresse est, ut hæretici ad Ecclesiam redeuntes à pœnitentia non repellantur. Si quis, inquit, de Catholica Ecclesia ad hæresim transitum fecerit, rursusque recurrerit, pla-

cuit, huic panitentiam non esse denegandam, eo quod cognoverit peccatum suum. Confer Natalem Alexandrum Histor. eccles. sæc. 3. diss. 7.

propos. 2. t. 4. p. 72. ed. Ven. 1776.

(8) Dyonisius Petavius Animadvers. ad Epiphan. hæres. 56, t. 2. p. 227. ed. Paris. 1622., Gabriel Albaspinæus l. 2. Observ. 7. p. 90. ed. Neap. 1770., Jacobus Sirmondus Histor. pænitent. public. t. 4. c. 1. col. 481. ed. Paris. 1696., Edmundus Martenins de Amig. eccles. rit. 1. 1. c. 6. art. 2. t. 1. p. 261. ed indic., alique putant, tribus prioribus, aut saltem II. & III. szculo Ecclesiam idololatris, homicidis, adulteris veniam denegare consuevisse. Contra Morinus de Panitent. 1. o. c. 20. & seq., Natalis Alexander loco mox laudato, Cardinalis Capizucchius in Select. quast. theolog. p. 52., Tournelyus Prolect. theolog. de Sacram. ponitent. quest. 9. art. 2., Balthasar Francolinus in Cleric. Roman. par. 1. disp. 2., alique complures ostendunt, nunquam Ecclesiam eo severitatis venisse, ut reis atrociorum quarumvis criminum in vitæ exitu veniam non concederet. Præ ceteris vero Cardinalis Orsius peculiaria ea de re edita dissertatione demostravit, Catholicam Ecclesiam tribus prioribus saculis capitalium criminum reis pacem, & absolutionem neutiquam denegasse. Certe in Ecclesiis quibusdam aliquandiu viguit severior illa disciplina, quam ea ætate retinere liquit, cum adversus eam nulla adhuc Ecclesiæ lex esset. Verum Catholicæ Ecclesiæ sententia semper fuit, nulla esse crimina, quorum rei vere pænitentes veniam, & absolutionem aliquando non obtinerent. Hinc quemadmodum Tertullianum ab Ecclesiæ communione rejecit, ejusque nimiam severitatem repressit Zephirinus, Novavianum, qui criminum reis implacabilem se, inexpiabilemque præbebat, Cornelius, deincepsque Innocentius; ita duritiem, & asperitatem Episcoporum aliquot Galliæ Cælestinus, & postea similem aliorum duritiem Leo M. damnarunt : quos & alii Romani Pontifices usque ad hanc nostram ætatem sequuti sunt, ex recentioribus S. Pius V., Gregorius XIII., Urbanus VIII., Innocentius X., Alexander VIII., & Clemens XI., qui antiquos Montanistas, Novatianos, Encratitas, Eustathianos, & Luciferianos in Michaele Bajo, Cornelio Jansenio, ceterisque similibus redivivos nimiam, atque à Christi, & Ecclesiæ benignitate alienam severitatem præseserentes damnarunt, & rejecerunt. Consule Cardinalem de Aguirre Concil. Hispan. t. 2. diss. 7. 8. & 9. in Canon. 11. & 12. Concilii Toletani II. vulgo III. anno 589. p. 358. & seq., ubi late agitur de antiqua Hispaniazum ea in re disciplina, W in Not. ad Can. 2. 3. & 7. Concilii Eliberatani t. 1. p. 333. & seq., qui Eliberitani canones valde torquent eruditorum ingenia, cum duriores, asperioresque videantur. De his ipsis canonibus agit etiam Cardinalis Orsius, laudat, sect. 4. c. 1. digress. 5. & e. 3. n. 4.

### SCTIO V.

#### DE EXTREMA UNCTIONE.

LXXXVIII. Effectus sacramenti Extremæ Unctionis. LXXXIX. Ejus materia remota. XC. Materia proxima. XCI. Forma. XCII. Minister. XCIII. Parochus Minister ordi-

narius.

XCIV. Quibus datur hoc sacramentum?

XCV. Græcorum unctio.

XCVI. Quando datur sacramentum
Extremæ Unctionis?

# S. LXXXVIII.

Extrema Unctio, quæ & Oleum Sanctum, & Oleum infirmorum appellatur, sacramentum est, quod ex hac vita migrantibus tribuitur (1). Propterea dicitur Extrema Unctio quoniam hæc sacrarum unctionum, quas Christus Dominus Ecclesiæ commendavit, ultimo administranda est. Hujus sacramenti vim expressit Jacobus Apostolus his verbis (2); infirmatur qui in vobis? inducat Presbyteros Ecclesiæ, & orent super eum ungentes eum oleo in nomine Domini, & oratio fidei salvavit infirmum, & alleviabit eum Dominus: & si in peccatis sit, remittentur eis. Quibus ex verbis facile est intelligere materiam, formam ministrum hujus sacramenti; atque iis utitur, ut hæc cuncta explicet, Synodus Tridentina (3).

- (1) Concilium Tridentinum Sess. 14. de Extrem. unct. Can. 1.
- (2) Epist. Catholic. V. 14.
- (3) Sect. 14. de Sacram. extrem. unct. c. 2.
- §. LXXXIX. Materia, unde conficitur Extrema Unctio, est cleum clivarum (1), & cleum quidem merum; quoniam nulla permixtionis mentio in libris ritualibus atque in antiquis monumentis occurrit (2). Oleum ab Episcopos benedictum esse debet (3), atque hæc quidem vetus Eeclesiæ con-

suetudo est (4). Apud Latinos solus Episcopus oleum infirmorum consecrat feria V. cœnæ Domini (5), ab eoque illud quotannis accipiunt singuli, quibus opus est (6); apud Græcos etiam Presbyteri, & vero non semel in anno, sed singulis vicibus, quibus illud adhibere oportet (7).

(1) Concilium Tridentinum Sess. 14. de Extrem. unct. cap. 1., Ca

techismus Romanus de Sacram. extrem. unct. part. 2. n. 5.

(2) Innocentius I, in Ep. 25. ad Decent. Episc. Eugubin. c. 8. col. 863 apud Coustantium Ep. Rom. Pontif. hujus sacramenti materiam esse in quid oleum Chrismatis, qui locus Suaresium t. 4. in 3. part. Disp. 40 sect. 1. n. 10., aliosque Scholasticos in eam opinionem adduxit, ut cre derent, olim balsamum cum oleo misceri consuevisse. Verum sæpe apud Ecclesiasticos Scriptores chrisma merum oleum infirmorum est. Confer Jueninium de Sacram. diss. 7. quæst. 3. c. 1., & Tournelyum de Sacram.

extrem. unct. quest. 1. art. 3.

(3) Eugenius IV. in Decret. pro instruct. Armen. Cone. Plorent. col. 440. 8. 9. Concil. collect. Harduini, Concilium Tridentinum Sect. 4. de Saeram. extrem. unct. can. 2. Episcopus autem oleum benedicit præsentibus Presbyteris, aliisque clericis, de quibus agit Pontificale Romanum iis. de Offic. in fer. V. cona D. S. 3. ibique Catalanus in Not. n. 4. t. 3. p. 57. unde ut putat Martenius de Antiq. Eccles. rit. l. 4. c. 22. §. 3. n. 3. 5. 3. p. 87. ed. cit., factum est, ut quidam Presbyteri sibi olei consecrandi potestatem adscriberent; sed iis restitit concilium Carthagineuse II. Can. 3. col. 1245. t. 2., & Toletanum I. can. 12. apud Labbæum cit. 1. 2. col. 1474. ed. Ven. Quæstio tamen est inter Theologos, num ex Christi Domini institutione, an tantum ex Ecclesiæ præcepto Episcopi benedictio sit necessaria. Verum ut ex Christi institutione consecratio aliqua requiratur, ut oleum fiat apta materia sacramenti extremæ unctionis, cum tamen illud ex delegatione Summi Pontificis sive tacita, solve expresa etiam à Presbytero benedici possit, tantum Ecclesiæ lege inductum est, ut oleum infirmorum ab Episcopo benedicatur. Consule Benedictum XIV. de Synod. Diæces. J. 8. c. 1. n. 4.

(4) Innocentius I. l. c., Gregorius M. in Sacram. col. 67. opp. t. 3.

ed. Maurin. Paris. 1705.

(5) Disciplinam conficiendi quottannis chrismatis feria V. in corna Domini memorat Fabianus P. in can. 18. de Consecr. dist. 3., verum hic observat Van Espenius Jus eccles. par. 2. tit. 3. c. 3. n. 13., disciplinam illam sæculo VII. obtinuisse, quoniam eam memorant Sacramentarium S. Gregorii, Vetustus Ordo Romanus, atque omnes, qui per ea tempora de divinis Officiis scripserunt. Constitutus deinceps fuit etiam olei conficiendi locus, scilicet Ecclesia cathedralis in c. 12. de Celebr. Miss.

(6) Noanisi à proprio Episcopo sacra olea, hoc est chrisma, & q-

Tomo II.

leum catechumenorum, ac infirmorum accipiendum est can. 122. & 123. de consecr. dist. 4. neque exemptionis privilegium aliquem ea lege solvit, quod late ostendit Passerinus de Stat homin. t. 3. qu. 189. art. 10. inspect. 10. n. 910. & seq. Quotannis autem sacta hæc olea sumenda sunt; nam vetus, quod superest, ponitur ut inquit Rituale Romanum. t. 1. Comm. tit. 2. c. 1. §. 34. n. 3. p. 71. ed Rom. 1767., in lampadibus Ecclesiæ ante sacramentum, ut comburatur; Reliquum autem, quod est in pyxidibus, sive capsulis cum bombice igni comburitur; & novum deinde cum novo bombice in pyxidibus, sive capsulis imponitur. Vide etiam Concilium Provinciale IV. Mediolanense à S. Carolo habitum Act. Eccless. Medialan. par. 1. t. 1. p. 113. ed. Patav. 1754.

(7) Confer Goarium in Eucholog. Græc. p. 436., Arcadium I. 5.c. 2., Allatium de Consens. utriusque eccles. c. 16. Quam Græcorum consuetudinem ratam habuit Clemens VIII. Instruct. seu cons. 107. Bullar. t. 5. par. 2. p. 72., & Benedictus XIV. Const. 57. §. 4. t. 1. ejus. Bullar.

P. 104. ed cit.

S. XC. Consecrato oleo ægrotus inungitur; quæ unctio materia proxima appellatur. Quoniam vero Jacobus Apostolus nullam certam indicavit corporis partem, quam inungere oporteret, hinc varia ea de re fuit Ecclesiæ disciplina. Olim una pars corporis, puta pectus, inungi consuevisse videtur (1). Placuit deinde plures partes inungere, ac præter cæteras, alicubi partem morbo affectam (2), quo referebant verba Jacobi: & alleviabit eum Dominus. Nunc Latini ungunt quinque organa sensuum, videlicet oculos, aures, nares, os, manus, itemque pedes, & renes: verum renum unctio in fæminis propter honestatem omittitur, & omittitur etiam in viris, cum ea morbi vis est, ut infirmus commode moveri non possit (3). Græci Sacerdotes ungunt ægri frontem, mentum, ambas genas, deinde pectus, tum utramque manum, postremo pedes (4).

(2) Vide Menardum in Sacram. S. Gregorii M. col. 540. & 541. 2. 3.

opp. S. Gregor. ed. cit.

<sup>(1)</sup> Consule Mabillonium Præf. ad sæc. I. Benedictin. n. 97. p. XXXVI. ed. Ven. 1733.

<sup>(3)</sup> Conter Rituale Romanum t. 1. in Comm. tit. 5. c. 2. §. 15. n. 2. p. 336. ed. cit., & Decretum Eugenii IV. pro instruct. Armen. col. 440. s. 9. Concil. collect. Harduini. Constat inter omnes, pedum, ae renum

unctiones necessarias non esse ad vim sacramenti; verum inter Theologos quæritur, num reliquæ quinque unctiones omnes necessario requirantur, ut integrum sacramentum sit. Plerique sic statuunt, valere hoc sacramentum collatum per unicam unctionem, prolata tamen formula universali, quæ sensus omnes complectatur; quod tamen facere non licet, nisi id summa necessitas postulet. Late ea de reagit Benedictus XIV. de Synod. diæc. l. 8. c. 3.

- (4) Vide Arcudium l. 5. c. 7.
- §. XCI. Formam comprehendunt preces, quas Sacerdos fundit, cum ægrotum ungit: per istam sanctam unctionem, & suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus &c. (1). Et quoniam Jacobus Apostolus non designavit verba, quibus Sacerdotem ungentem uri oportat, hinc Ecclesiæ variis orationibus, & formulis, iisque conceptis verbis tum precantibus, tum directis utæ sunt (2). Synodus Tridentina precativam formulam proposuit; sed cum non expresse rejecerit indicativam, hinc factum videtur, ut etiam post Synodum aliquæ Ecclesiæ eam formulam retinuerint (3). Nunc omnes Latini deprecativa formula utuntur; forma Græcorum non iisdem est concepta verbis, sed tamen eodem redit, ac similiter deprecativa est (4).

(1) Concilium Tridentinum Sess, 14. c. 1. de Extrem. unct.

(2) Albertus M. in IV. dist. 23, art. 4. plures vetustos Germaniæ rituales libros se legisse testatur, qui indicativam formam describunt, eamque disciplinam ab ipsis Gregorianam appellari dicit. Sacramentale Venetum à Leone X., ut fertur, approbatum indicativam habet formam, quod Arcudius refert l. 5. c. 5. Plures etiam describit Morinus de Sacram pænit. l. 8. c. 16. aliarum Ecclesiarum formas, quæ conceptæ sunt verbis aut indicativis, aut precibus intermixtis. Vide Menardum in Not. ad sacrament. S. Gregor, not. 923. col. 537. & seq. t. 3. opp. S. Gregorii ed. Paris. 1705., & Martenium de Antiqu. Eccles, rit. l. 1. c. 7. art. 3. §. 4. t. 1. p. 301, ed. cit.

(3) Conter Benedictum XIV. de Synod, diæces. l. 8. c. 2., ubi quæritur, num propter formam directis verbis prolatam sacramentum valeat.

(4) Vide Arcudium 1. c.

5. XCII. Minister hujus sacramenti jure Divino est Episcopus, aut Sacerdos, quoniam uterque Presbyter est, quem Jacobus memorat (1). Et quoniam Jacobus plurali numero Presbyteros nominat, plures olim Sacerdotes apud Latinos vocari solebant (2); uti nunc etiam plures à Græcis vocantur (3), ad hoc sacramentum administrandum. Sed jamdiu in Occidentali Ecclesia universa tantum Sacerdos unus adhibetur, atque eum solum recte ægrotum inungere certo jure cautum est (4). Non enim pluralis numerus, quem Jacobus expressit, Divinum aliquod præceptum continet; cum præsertim in sacris libris sæpe pluralis numerus singularis vicem obtineat (5).

(1) Concilio Tridentinum cit. sess. 14. c. 3. Innocentius I. cit. Ep. ad Decent. Eugupin. c. 8. quem in locum vide Petrum Constantium in col. 836., ubi omnem evellit scrupulum, quem forte alia ipsius Innocentii verba de ministro extremæ unctionis injicere videntur posse.

(2) Id multis collectis monumentis ostendunt Menardus in Sacramentar. S. Gregorii not. 909. col. 534. l. c., &t Martenius l. c. §. 3. Quæ disciplina adhuc in Galliis vigebat sæculo XII., uti patet ex constitutionibus Odonis Episcopi Parisiensis apud Harduinum Collec. Concil. s. 6. par. 2. col. 1941., imo vero eam deinceps etiam consequenti ætate obtinuisse, demonstrant synodalia Statuta Ecclesiarum Æduensis, Cadurcensis, Rutecuensis, &t Tutelensis apud Martenium c. 17.2. 4. Anecdot. Recte tamen animadvertit ipse Martenius; illam Latinæ Ecclesiæ consuetudinem non ita firmam, atque constantem fuisse, ut non interdum ab uno tantum. Srcerdote ægrotus ungeretur. Nam Artemium febre correptum ab unico S. Nepotiano visitatum, atque oleo S. perunctum narrat S. Gregorius Turonensis l. 1. Hist. c. 41. p. 31. ed. Ruinarsi Paris. 1696., atque eriam S. Eugenium ab uno de fratribus inunctum legimus in ejus vita apud Bollandum 1. Januar,

(3) Adhibent autem Græci Sacerdotes septem, uti patet ex corum Euchologio, atque testantur Simeon Thessalonicensis apud Saintebeuvium de Sacram. extrem. unct. Disp. 6. art. 2., & Arcudius l. 5. c. 3.

(4) Cap. Quasil it de Verb. signif.

(5) Confer S. Augustiaum de Consens. Evangelist. l. 3. c. 16. opp. t. 3. par. 2. col. 128. ed. Ven. 1730., & S. Thomam l. 4. contra Gent. cap. 73.

§. XCIII. A quovis Presbytero collatum hoc sacramentum valet; sed tamen soli Parocho illud conferre licet, qui ordinarios ejus minister est, aut ei, cui suam Parochus jurisdictionem commisit (1). Quod si mors instet, ac Pa-

rochus præsens esse non possit, cuivis Sacerdoti licet jam moriturum inungere (2).

(1) Catechismus Romanus par. 2. c. 6. §. 13. Hinc in Clem. 1. de Previl. vetatur Presbyter sine Parochi venia hoc sacramentum administrare, ac si Religiosus sit, excommunicationis pœna pleciitur.

(2) Consule S. Carolum Borfomeum in Concil. Mediolanen. V. par. 1.

actor. Mediolanen. par. 1. p. 190. ed. Patav. 1754.

- S. XCIV. Datur hoc sacramentum infirmis, de quorum morte timetur (1), sive mortis periculum proxime immineat, sive absit longius; modo ea sit vis morbi, ut in gravi vitæ discrimine versari videantur (2). Decet autem ægrotum ungere, cum integris adhuc sensibus utitur, non cum omnino fractis viribus, ac omni spe salutis amissa vita carere incipit. Nam ita salus corporis facilius restituitur, atque ita infirmus integra adhuc mente, & ratione valens fidem, ac religiosam animi voluntatem afferre, ac sacramenti gratiam percipere uberiorem potest (3). Pueri, qui nulla admiserunt peccata, quorum reliquias hoc sacramentum deleat, sacro oleo non unguntur; similiter & amentes, nisi integdum rationis usum habuerint, atque eo potissimum tempore suscipiendi sacramenti voluntatem significaverint (4).
- (1) Eugenius IV. in Decret. apud Harduinum collect. Concil. tom. 9. 201. 440.

(2) Concilium Tridentinum Sess. 14. de Extrem. unct. c. 3., Cate-

chismus Romanus cit. cap. 6. §. g.

(3) Catechismus Romanus par. 2. de Sacram. extrem. unct. n. 9., S. Carolus Borromeus concil. Provinc. I. & III. Actor Eccles. Medio. diolan. part. 1. p. 11. & 79. ed. Patav. 1754. Circa sæculum XIII. soca quædam Occidentalis Ecclesiæ mos perversus invasit differendi hoc sacramentum ad extremum vitæ tempus; quem morem induxit salsa opinio, quod eo sumpto non amplius liceret uxorem cognoscere, & carnes comedere, ac condere testamentum. Falsam hanc opinionem evellere curarunt synodi ea ætate habitæpræsettim Wigorniensis c. 19. col. 337. t. 7., & Exoniensis c. 6. col. 1081. t. 7. Collect. Harduini. Consule Thiersium de Superstit. c. 7. t. 2. Mabillonium Præsat. in sæc. 1. Benedictin. n. 100. p. XXXVIII. ed. Ven. 1733.

(A) Vide Catechismum Romanum loc. mox indic.

- §. XCV. Græci non eos tantum ungunt, qui corpore, sed etiam qui mente ægrotant, quales sunt peccatores, qui edita peccatorum confessione pœnitentiam agunt (1). Nam apud eos feria V. in cœna Domini, postquam Episcopus infirmorum oleum solemni ritu consecravit, non illud servari jubet, ut suo tempore ad ægrotos deferatur, sed totum insumit inungendo illos, qui præsentes sunt. Verum hæc Græcorum unctio, sacra tantum cœremonia, non verum sacramentum est (2).
- (1) Confer Allatium de Consens, Eccles. Occident. & Orient. l. 9. c. 16., Goarium in Not. ad Eucholog. Gracor. p. 432. & seq. ed. Paris. 1647. Arcudium l. 5. c. 9. & ult. Quam Gracorum consuetudinem tolerandam statuit Innocentius IV. Ep. 10. ad Ottonem Card. Tusculan. apud Labbaum t. 14. Concil. col. 17. ed. Ven.

(2) Confer Benedictum XIV. de Synod. diæces. l. 3. c. 5. n. 3. & seq., qui graviter, & copiose ea de re disputat adversus Arcudium, Jueninium,

Saintebeuvium.

- §. XCVI. Sacramentum extrema unctionis in veteri disciplina cum pœnitentia, ut plurimum, conjungebatur, ut per utrumque sacramentum omnes eluerentur animæ sordes, ac plane expiatus homo Eucharistiam acciperet (1). Desiit jamdudum hæc disciplina, & nunc post acceptum viaticum ægrotus inungitur (2). Toties autem sacra unctio repetitur, quoties aliquis incidit in morbum, à quo in vitæ discrimen adducitur (3); verum in uno eodemque morbo, cum æger in eodem vitæ periculo versatur, semel tantum ungendus est (4).
- (1) Hæc quidem disciplina antiquitus generatim obtinebat, ut ægrotis primum Extrema Unctio, deinceps Eucharistia tribueretur, quod late ostendunt Hugo Menardus in Sacrament. S. Gregorii not. 915. col. 536. opp. S. Gregorii t. 3. ed. Paris cit., Mabillonius Prafat. ad sæc. 1. Benedictin, num. 98. p. XXXVII. ed. Ven. cit. Pougetus Instit, catholic, t. 2. p. 3. sect. 1. c. 6. §. 4. Verum contraria consuetudo alicubi obtinuit, neque unquam aliquis hanç consuetudinem improbare ausus est, quasi Extrema Unctio ante Eucharistiam omnino danda videretur. Sane Cæsarius Arelatensis Serm. 265. in appendic. opp. S. Augustini t. 5. par. 2. col. 437. ed. Ven. cit. Eucharistiam ante Extremam Unctionem ægroto concedi ju-

bet, quoties, inquit, aliqua infirmitas supervenerit, corpus, V sanguinem Christi ille, qui ægrotat, accipiat, & inde corpusculum suum ungate idemque habet Serm. 279. col. 465. Concinit id, quod scriptum est in Vita S. Eligii Episcopi Noviomensis 1. 2. c. 2. t. 2. Spicileg. Dacherii p. 97. ed. Paris. 1723. quodque ipse tradit Eligius de Rectitud. catholic. conversat. num. 6. in Append. opp. S. Augustini t. 6. col. 268. indic. ed., ac præterea consentiunt Isaac Lingonensis Episcopus in capitul. t. 1. c. 23. apud Hadrianum Collect. Concilior. t. 5. col. 425. ed. Paris. Herardus Turonensis Archiepiscopus in capitulis. n. 21. apud Labbæum t. 10. Concil. col. 62. ed Ven., Prudentius Trecensis Episcopus in Sermon. de vit, & morte S. Mauræ apud Camusatium in Prompt. antiquit. Tricassin. diæces. p. 47. ed. Augustæ. 1610. Idem videri potest in vita B. Roberti de Arbrisello num. 27. & 28. apud Bollandum 25. Februar. c. 5. p. 613. ed. Antuerp. 1658., in vetusto Pontificali Florentino apud Mabillonium Itiner. Italic. p. 164., & in antiquo libro Rituali Eugubino, quem vidit Cl. Card. Garampius, quemque ipse memorat in libro Memorie della B. Chiara di Rimini diss. 5. p. 187. in not. l. 6. Ex quibus intelligimus, neque novamesse, neque minus probandam videri posse disciplinam, qua viget, quæque justissimas habet causas, dandi ægrotis Extremam Unctionem, posteaquam Eucharistiam acceperunt.

(2) Rituale Romanum tit. de Extrem. unct.

(3) Concilium Tridentinum cit. Sess. 14. c. 3. de Extrem. Unc. Catechismus Romanus par. 2. c. 6. §. 11., S. Thomas in Supplem. 3. quest.

33. art. 1.

(4) Consule Beuedictum XIV. de Synod. Diæces. 1. 8. c. 8., qui late ex de re agit, atque etiam refert falsam opinionem illorum, qui hoc sacramentum aut nunquam, aut tantum post certum tempus iterari posse putabant; & illorum etiam, qui illud in eadem ægrotatione, eodemque vitæ periculo repetebant.

# SECTIO VI.

### DE ORDINE.

XCVII. Quid Ordo, & quot Ordinis.

nes sunt?

C. Minister; & subjectum Ordinis.

XCVIII. & XCIX Materia, & For-

## §. XCVII.

Ordo sacramentum est, quod solemni inauguratione spiritualis potestas ad sacra obeunda munera confertur. Peoprie ipsa potestas data ordo est; sacra autem cœremo-

nia, per quam illa datur, ordinatio dicitur. Ordines sunt numero septem, Ostiariatus, Lectoratus, Exorcistatus, Acolythatus, Subdiaconatus, Diaconatus, Presbyteratus, atque horum priores quatuor minores, posteriores tres majores appellantur (1). Presbyteratum, seu Sacerdotium & ordinem, & sacramentum esse certum est: verum non constat inter Theologos, num Episcopatus, ac Diaconatus sacramenta sint à Sacerdotio re ipsa distincta; & nunc Ostiariatus, Lectoratus, Exorcistatus, Acolythatus, itemque Subdiaconatus Ordines tantum sint, an etiam sacramenta (2).

(1) Concilium Tridentinum sess. 23. de Sacram. ordin. c. 2. Catechis-

mus Romanus par. 2. c. 7. §. 12.

(2) Late ea de re disputant Theologi, & Canonistæ, quos omnes referre longum esset. Satis erit indicate Benedictum XIV. de Synod. diæces. l. 8. c. 9. & Robertum Salamin Not. ad Card. Bonam rer. liturgic. l. 1. c. 25. §. 17. not. 1. t. 2. p. 365. ed. Taurin. 1749. De simplici tonsura quæstio est inter Theologos, & Canonistas, num ea ordo sit, uti animadvertimus l. 1. tit. 2. sect. 2. §. XXXIII. p. 153.

- \$. XCVIII. De materia, & forma ordinis Eugenius IV.(1) habet hæc: materia est illud, per cujus traditionem confertur ordo, sicut Presbyteratus traditur per calicis cum vino, & patenæ cum pane porrectionem: Diaconatus vero per libri Evangeliorum dationem: Subdiaconatus vero per calicis vacui cum patena vacua superpositatraditionem; & similiter de aliis per rerum administeria sua pertinentium assignotionem. Tum pergit Eugenius, ac forma, inquit, Sacerdotii talis est; accipe, potestatem offerendi sacrificium pro vivis, & mortuis in nomine Patris, & Filii, & Spiritus S. & sic de aliorum ordinum formis prout in Pontificali Romano late continetur. Locus hic Eugenii caput & radix est controversarum, quæ inter homines doctos de ordinis forma, & materia sunt.
- (1) In Decreto Concil. Florentin. col. 440. t. 9. Concil. colloct. Harduini.
- §. XCIX. Nam plurimi sunt præstantes ingenio, & doctrina viri, qui trium majorum ordinum, quos hierarchicos

dicimus, Episcopatus videlicet, Presbyteratus, Diaconatus materiam faciunt manuum impositionem (1), formam orationem quam Episcopus manus imponens recitat. Et certe hanc Græci materiam, & hanc formam agnoscunt; neque unquam de vi harum ordinationum Latina Ecclesia dubitabit. Accedit, quod illa instrumentorum traditio recentioris disciplinæ est; quoniam Apostolos, atque antiquos Ecclesiæ Patres per manuum impositionem majores illos ordines contulisse, memoriæ proditum est. Eugenius autem, cum illam memoravit instrumentorum traditionem, verbaque illa descripsit, non ordinis materiam, & formam definivit, unde vis sacramenti penderet; sed tantum proposuit Romanæ Ecclesiæ ritum, quem manuum impositioni Armenos adjungere obtabat, ut ita cum Ecclesia Romana communes haberent ritus, atque ad eam firmius adhærescerent. Omnis hæc disputatio propria Theologorum est (2).

(1) Ceteros tamen ordines diaconatu inferiores per solam instrumentorum traditionem conferri, inter omnes constat.

(2) Sunt & alii, qui tertiam sequentur sententiam ponentes ordinis materiam in utroque ritu, scilicet in illa instrumentorum traditione, atque in manuum impositione. Totam hanc questionem, præter cæteros, graviter, & copiose pertractat Benedictus XIV. de Synodiaeces. l. 8. c. 10.

5. C. Episcopus ordinarius est minister hujus sacramenti; extra ordinem, & cum venia Summi Pontificis, etiam Presbyteri Subdiaconatum, ceterosque inferiores ordines conferre possunt (1). Ordinationes factæ ab Episcopo excommunicato, schismatico, hæretico valent, modo cum legitima potestate, debitoque ritu, materia, forma, intentione perficiantur (2). Soli mares ordines suscipere possunt, non item fœminæ, quas turpæ est in Ecclesia loqui, ac docere (3). Cætera, quæ ad hoc sacramentum pertinent, superiori libro explicuimus.

(1) Confer ea, quæ diximus l. 1. tit. 3. sect. 6. §. LIII. not. 3. p. 231.

<sup>(2)</sup> Anglicanas ordines, ceteris etiam missis, nullas omnino, atque irritas esse, facile deprehendet quisquis ad solam advertat formam, Tomo II.

quæ secundum Eduardi VI. Rituale jam usurpatur. Nam ea Christi Domini institutioni, & Apostolicæ Traditioni adversatur, apertasque hæreses complectitur. Hinc merito Romana Ecclesia cæterarum mater, & magistra sancivit, ut, quoties Minister aliquis Anglus ad Catholicam Ecclesiam redeat, si dignus sit, qui in Clerum cooptetur, tamquam merus laicus omnes ordines suscipere debeat secundum Ritualis Romani leges.

(3) Apostolus I. ad Carinth. XIV. 34., & I. ad Timoth. II. 12.

### SECTIO VIL

### DE MATRIMONIO.

CI. Matrimonium novæ legis sacramentum.

CII. Ejus definitio.

CIII. Materia, Forma, Minister.

CIV. Consensus in matrimonio necessarius, & quomodo declaretur? CV. Matrimonium legitimum, ratum, consummatum.

CVI. Verum, præsumptum, pu-

CVII. Matrimonium conscientia.

## S. CI.

Matrimonium etiam novæ legis sacramentum est (1). Cum enim Christianus homo Christianæ mulieri rite, & recte nubit, utrumque divina virtute donari voluit Christus Dominus ad perpetuam unius vitæ societatem retinendam, atque ad filios instituendos sapienter educatione, doctrinaque christiana. Recte ab Apostolo (2) matrimonium dicitur honorabile connubium; quoniam in baptizatis signum est conjunctionis Christi cum Ecclesia, propter quam dominus Patrem suum Deum reliquit, & venit ad terras, sicut de homine dictum est: relinquet homo patrem suum, & matrem, & adherebit uxori suæ (3). Matrimonii nomine intelligitur tum ipse contractus inter virum, ac mulierem initus, tum vinculum, quod ex contractu oritur, & quod solvi non potest (4).

(2) Epist. ad Hebr. X III. 4.

<sup>(1)</sup> Concilium Tridentinum Sess. 24. can. 1. de Sacram. matrim.

<sup>(3)</sup> S. Hieronymus in c. 5. ad Ephes. col. 660. vers. 32. 4. 7. ed. Veron. 1737.

- (4) Eugenius IV. in Decret. pro Armen. apud Harduinum Collect. Concil. t. 9. col. 440. Ita sola vocis explicatione dirimenda est quæstio, quæ à Scholasticis de matrimonii essentia proponitur. Hanc au tem perpetuam matrimonii firmitatem ex jure divino procedere cer tum est, idque docent Bonifacius VIII. in c. unic. de Vot. & vot. redem pt. in 6. & Concilium Tridentinum in Decret. de Sacram. Matrim. Sess. 24.
- §. CII. Et autem matrimonium viri, & mulieris maritalis conjunctio inter legitimas personas, quæ individuam continet vitæ consuetudinem. Ex quo intelligitur, quam procul absit à matrimonii ratione conjunctio non maritalis, neque individuam continens vitæ consuetudinem, uti est concububinatus(1), adulterium, stuprum itemque conjunctio duarum personarum, quas dirimens impedimentum nuptias inire vetat (2). Maritalis autem conjunctio non in corporum commixtione præcise, verum in animorum præcipuæ copulatione consistit (3); & translatio dominii in corpus utriusque conjugis, ab usu separari potest (4).
- (1) Concubina proprie est mulier, quam quis non mariti animo, sed concubitus tantum causa domi retinet, atque hæc consuetudo, sive concubinatus, individuam non continet vitæ consuetudinem, & procul abest à matrimonio, quod dissolvi non potest. Decet tamen animadvertere, quod concubina interdum dicitur vera uxor, ducta tamen sine dote, & nuptiali solemnitate, uti colligitur ex L. 144. ff. de Verb. significat, L. 32. ff. de Donat., & Novell. 18., eaque à vera uxore tantum dignitate differebat, quia scilicet concubina, etsi vera esset uxor, non transibat in familiam mariti, neque, uti uxor legitima, ejus jurium, privilegiorum, honorum particeps fiebat, quod ostendunt Merillus Observat. 1. 3. c. 16., Antonius Augustinus de emendar. Gratian. I. 1. Dialog. 15. opp. t. 3. p. 80. ed. Luce, Du-Cangius in Glossar. verb. Dos. De his concubinis, quas à pellicibus sedulo distinguere opportet, loquuntur antiqui canones qui concubinas ab Baptismum, & concubinatios ad communionem admittunt; & has porro spectant Autor Const. Apostolic. 1. 8. c. 32. apud Cotelerium PP. Apostolic. p. 418. t. 1. ed. Amstelæd. 1724. Patres Concilii Toletani I., & Isidorus apud Gratianum Can. 4. & 5. dist. 34. Ad hoc sane concubinatus genus non adverterunt Van Espenius, & ceteri, qui Gratianum reprehendunt, quod Toletanum illum canonem in decreto descripserit. Occurrit & mentio concubinarum, quas viri accipiebant non solum sine tabulis nuptialibus, sed etiam cum vinculo, quod solveretur; & rum his guidem viri individuant servabant vitæ consuctudinem, sed eas tamen suo lubitu dimittebant. Genus hoc concubinatus non in-

Digitized by Google

frecuens olim suit, neque deerant qui licere putarent unum sibi sominam jungere, quam à se abjicerent suo arbitratu: sed Ecclesia semper hujusmodi conjunctiones extra matrimonium improbavit. De concubinatus discrimine late agunt Benedictus XIV. de Sinod. diaces. 1. 9. c. 12., & Carolus Blaschus: in Epistola de Interpretatione Can. Fraternitatis dist. 34. inter ejus opuscula Neapoli edit. an. 1758. p. 1. U seq.

(2) Consule Cathechismum Romanum part. 2. c. 8. §. 3.

(3) Vide S. Augustinum Serm. 51. c. 13. col. 293. t. 5. cit. ed. Ven. & S. Ambrosium de Instit. Virgin. c. 5. & 6. opp. t. 3. col. 318. & seq. ed. Maurin. Ven. 1751. Unde illud apud Patres, & in canonibus frequenter occurrit: non concubinatu, sed consensu matrimonium existere.

- (4) Hinc verum matrimonium fuit inter Beatissimam Virginem, & S. Josephum, quamquam immaculata semper Virgo ad perpetuo servandam virginitatem sese voto obstrinxisset. B. Virgo, ut inquit S. Thomas in 4. Sent, dist. 30. qu. 2. art. 1. ad 2., antequam cum S. Josepho matrimonium contraheret, divinitus intellexit, quod Joseph in simili proposito erat, & idea non se commisit periculo nubens, nec tamen propter hoc aliquid veritati deperiit, quia illud propositum non fuit conditionaliter in consensu appositum; talis enim conditio cum sit contra enatrimonii bonum, scilicet prolem procreandam, matrimonium tolleret. Ceterum quod dixi translationem dominii in corpus utriusque conjugis ab usu secerni posse, id ita est intelligendum, ut uterque in alterius corpus dominium habeat, quamquam nihil referat, quod eo jure non utatur. Si enim cum initur matrimonium, expresso pacto caveatur, ut neque vir in corpus mulieris, neque vicissim mulier in viri corpus dominium habeat, hoc pactum irritum matrimonium facit, queniam ejus bono adversatur. Consule Benedictum XIV. de Synod. diaces. 1. 12. c. 22. n. 10. & seg.
- §. CIII. Materia sacramenti matrimonii est contractus, per quem vir, & fœmina suam obstringunt fidem ac perpetuam coeunt vitæ societatem. De forma vero, & ministro magna disputatio est. Sunt enim qui Sacerdotem benedicentem nuptiis ministrum, Sacerdotalem benedictionem sacramenti formam esse arbitrantur. Sed plerique sacramenti ministros ipsos contrahentes faciunt, formam in verbis, aut signis, quæ consensum declarant, positam esse sentiunt (1).
- (1) Theologorum de his rebus sententias, quæ variæ sunt, enumerat atque expendit Benedictus XIV. de Synod. diæces. l. 8. c. 13. Vide etiam eadem de re Carolum Blaschum Distrib. 5. p. 231. ubi de forma sacramenti matrimonii late disputatur.

- 5. CIV. Matrimonium mutuo consensu contrahitur, quoniam societas est, neque sine consensu jungi societates possunt. Hic vero consensus tum verbis, tum signis ostenditur; ac debet respicere tempus præsens, quoniam in futurum collatus matrimonium non conjungit, sed spondet (1); editurque vel verbis, vel signis certam voluntatem declarantibns; quin etiam vicaria alterius opera uti quis potest; modo ad id speciale mandatum detur, Procurator commissum sibi munus per se gerat. & mandans, cum matrimonium contrahitur, in consensu perserveret (2).
  - (1) Vide Catechismum Romanum par. 2. c. 8. 5. 6.
  - (2) C. ult. de Procurator. in 6.
- 5. CV. Dividitur matrimonium in legitimum, ratum, & consummatum. Legitimum secundum gentium leges contrahitur cum solo naturali consensu, caret Ecclesiæ auctoritate, ac sacramenti dignitate; & hujusmodi sunt matrimonia infidelium. Ratum est, quod contrahunt fideles ex regulis Christianæ Religionis; & est quidem ratum, donec conjugum corpora commixta non sunt. Cum hæc accessit maritalis conjunctio, matrimonium consummatum efficitur, ac significat conjunctionem Christi cum Ecclesia, cujus conjunctionis causa perfectuum, & consummatum dicitur. Nam propter sacramentum, quod gratiam confert, itemque ob civile negotium, etiam ratum perfectum censetur.
- §. CVI. Est item matrimonium verum, præsumptum, putativum. Verum dicitur, quod rite, & recte contractum est inter virum, & mulierem, quorum uterque ad nuptialem consociationemaptus, & idoneus est. Præsumptum educebatur olim ex juris præsumptione; puta si post consensum de futuro ineundo conjugio vir cum muliere concubuisset (1). Sed jure novo Concilii Tridentini nullum hoc matrimonium est (2). Putativum vocamus, quod re quidem est irritum ob latens impedimentum, sed specie valet; quia coram Ecclesia contractum est & impedimentum vel uterque, vel alter conjujum ignoravit. Filii ex hoc matrimonio suscepti legitimi habentur (3), & dos suis gaudet privilegiis.

13 (1) Cap: 15. & 30. de Spons. & matrimon. Cap. 3. & 6. de Condition. apposit. in despons. At inanis conatus ad copulam præsumptun matrimonium non efficiebat Cap. 32. & ult. de Sponsal.

(2) Concilium Trident. Sess. 24. c. 1. de Reform. matrim.

- (3) : Cap. 11. Qui fil. sint legit.

5. CVII. Nec pretereundum matrimonium conscientia quod coram Ecclesia contrahitur, ea lege, ut semper occul tum maneat Matrimonium hoc, ut cætera Christianorum matrimonia palam, ac rite inita, verum est sacramentum (1), & conjungitur coram Parocho, ac duobus testibus, qui omnes arcani silentii lege obstringuntur (2); sed à reliquis differt, quia contrahitur omissis tribus denuntiationibus (3), neque contractum describitur in libro, quo Parochus omnium matrimonia decribit (4). Non omnes inire suo Iubitu possunt hoc matrimonium, quod cum occultum sit, gravia mala importare potest, sed ab Episcopo ex justa, gravique causa permittitur (5). Hujus simile est matrimonium ad Morganaticam (6), quod in germania præsertim contrahunt viri nobiles, cum post obitum nobilis mulieris, quam pridem uxorem habebant, ac genitos ex ea filios, aliam ducunt humili loco natam. Uxor hæc, atque ex ea suscepti liberi à viri, ac patris dignitate excluduntur: quod in matrimonio conscientiæ secus est (7).

(2) Late ea de re disputat V. Cl. Franciscus Mazzeus in Romana Curia Advocatus, qui de matrimonio conscientie singularem librum Ro-

Inæ: edidir ani) 1765. c, ,9.

(3) Facultatem solvendi aliquem lege proclamationum totam Episcopi arbitrio commisit Synodus Tridentina Sess. 24. c. 1. de Reform. matrim. De harum proclamationum origine paulo post dicam.

(4) Synodus Tridentina I. c., kabeat, inquit, Parochus librum, in

<sup>(1)</sup> Hertius, Willembergius, alique Protestantes ita explicant hujus matrimonii naturam, ut vix illud à concubinatu distinguatur. Sed
certum est inter catholicos, verum esse, ac legitimum matrimonium,
& ideo sacramenti rationem habere. Videndæ autem in primis sunt enciclycæ literæ Satis vobis Benedicti XIV. in ejus Bullario t. 1. n. 35p. 54. ed., Ram. seu Ven., in quibus omnia, quæ ad hoc matrimonium
pertinent, accurate explicantur, quæque regulam præbent Apostolicæ
Poenitentiariæ, cum de his matrimoniis agitur, uti patet ex ipsius Benedicti XIV. Const. 95. §. 39. p. 198. l. c.

Piscopi arbittio quem nomma, diemque de locum contraction secundum ut committie procia Episcopi arbitrio

tiones; sed cum non committit hanc legem ut committee possit matrimonium enciclycas literas Ber dubitandi le dicti XIV., permittere Episcopus, secundum enciclycas literas Bernattimenii des. dicti XIV., permittere possit matrimonium cus esse non potest possit matrimonium cum ejus venia hujus dubitandi le nonitti possit. Cus esse non potest

Criptio in ordinario quin etiam cum ejus

Benedictus XIV. in laudatis enciclycis matrimonii des.

in laudatis enciclycis matrimonii des. riptio in ordinario

(5) Benedictus XIV. in laudatis libro omitti surjuo matrimonio in laudatis enciclycis mala commensorii solent, ideoque statuit, illud non esse per-Expected Benedictus XIV.

Bittendum matrimonio. in laudatis enciclycis possit.

Pressit causam sine causa oriri laudatis enciclycis mala commemoration. In eque ulla videlicet, urgenti, ideoque statuit commemoration este matrimoniones hujus criminis occulto concubinatu vincenim suspicio sit. Tunc enim Pressit causam si videli pressit press Partition du una apun unum esta esta il fexi: hanc esta matrimolos dus conscientis suspicio su possini, solum vobis dus conscientis suspicio su esta dispensationis debent in sed expensionis, non addit unc cum esta dispensationis debent in sed expensionis, non quia ipse pontication cordination on matrimolosi investis sed fortus quia ipse pontication, su dispensation esta dispensationis debent in sed expensionis, non quia ipse pontication cordination on matrimologia investis sed fortus quia ipse pontication, sed late matrimologia investis sed fortus eleptosational esta destributionis describitations despensational esta destributionis describitations destributions despensational esta destributionis describitations destributions describitations desc Pressie

Permittendum ulla

ifex: hanc praxim matrimonines hujus criminis occulto concubinatu vis

solum conscientia; sed recte addit ipse pon

guia dispensatio Per tot., & Hate disputant Hater ex lege Salicus Cocciptionecci ou and a sustant ex autem describitater de Leg. Moribus moribus moribus ecreman. Legis mobilem dusti conjuge; post in l. 2, Eudor, matrimonia 2, 5, 7, 1, tit. 13.

aut major moriem ejus non tit. 20, quor quor matrimonia 2, quidam habens pur continere, aliam mical legis moribus equipment. then ex lege salica austination describition and the solid s Secundum usum Mediolant etiappietate

Sengap iimonii Mediolanensium fratribuso succedum

Linum, Jude ductua sii, & Quo sine

Licet lamia vitou est & Quo est sine

citut; & Linum peraguntui vocabulus legiou facilitati

quos i per ga uniti vocabulus legiou facilitati

quos i per ga uniti vocabulum legious facilitati

Rex audicis il magisque de illi post como regatur decedemibus

anciuti si decedemibus

anciuti si

17 (1) Cap: 15. & 30. de Spons. & matrimon. Cap: 3. & 6. de Condition. apposit. in despons. At inanis conatus ad copulam præsumptum matrimonium non efficiebat Cap. 32. & ult. de Sponsal.

(2) Concilium Trident. Sess. 24. c. 1. de Reform. matrim.

- (3) : Cap. 11. Qui fil. sint legit.

- § CVII. Nec pretereundum matrimonium conscientia, quod coram Ecclesia contrahitur, ea lege, ut semper occultum maneat Matrimonium hoc, ut cætera Christianorum matrimonia palam, ac rite inita, verum est sacramentum (1), & conjungitur coram Parocho, ac duobus testibus, qui omnes arcani silentii lege obstringuntur (2); sed à reliquis differt, quia contrahitur omissis tribus denuntiationibus (3), neque contractum describitur in libro, quo Parochus omnium matrimonia decribit (4). Non omnes inire suo Iubitu possunt hoc matrimonium, quod cum occultum sit, gravia mala importare potest, sed ab Episcopo ex justa, gravique causa permittitur (5). Hujus simile est matrimonium ad Morganaticam (6), quod in germania præsertim contrahunt viri nobiles, cum post obitum nobilis mulieris, quam pridem uxorem habebant, ac genitos ex ea filios, aliam ducunt humili loco natam. Uxor hæc, atque ex ea suscepti liberi à viri, ac patris dignitate excluduntur: quod in matrimonio conscientiæ secus est (7).
- (1) Hertius, Willembergius, aliique Protestantes ita explicant hujus matrimonii naturam, ut vix illud à concubinatu distinguatur. Sed certum est inter catholicos, verum esse, ac legitimum matrimonium, & ideo sacramenti rationem habere. Videndæ autem in primis sunt eaciclycæ literæ Satis vobis Benedicti XIV. in ejus Bullario t. 1. n. 35. p. 54. ed. Rom. seu Ven., in quibus omnia, quæ ad hoc matrimonium pertinent, accurate explicantur, quæque regulam præbent Apostolicæ Pænitentiariæ, cum de his matrimoniis agitur, uti patet ex ipsius Benedicti XIV. Const. 95. §. 39. p. 198. l. c.

(2) Late ea de re disputat V. Cl. Franciscus Mazzeus in Romans Curia Advocatus, qui de matrimonio conscientie singularem librum Romans edidie ano 1765. c. 9.

(3) Facultatem solvendi aliquem lege proclamationum totam Episcopi arbitrio commisit Synodus Tridentina Sess. 24. c. 1. de Reform. matrim. De harum proclamationum origine paulo post dicam.

(4) Synodus Tridentina I. c., kabeat, inquit, Parochus librum, in

quo conjugum, & testium nomina, diemque & locum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat. Eadem Synodus Episcopi arbitrio non committit hanc legem, ut committit proclamationes; sed cum hodie Episcopus, secundum enciclycas literas Benedicti XIV., permittere possit matrimonium conscientie, dubitandi locus esse non potest, quin ctiam cum ejus venia hujus matrimonii descriptio in ordinario matrimoniorum libro omitti possit.

(4) Benedictus XIV. in laudatis enciclycis mala commemorat, quæ ex occulto matrimonio oriri solent, ideoque statuit, illud non esse permittendum sine causa gravi, urgenti, & urgentissima. Unam ipse expressit causam, si videlicet vir, & mulier in occulto concubinatu vivant, neque ulla apud homines hujus criminis suspicio sit. Tunc enim permittendum este matrimonium conscientiæ; sed recte addit ipse Pontifex: hanc praxim vobis duximus proponendam; non quia dispensatio præmisso casui solum congruat, cum alii similes, & fortasse urgentiores esse possint, in quibus dispensare expediat; sed quia vestri pastoralis officii partes versari debent in sedulo investiganda legitima, & urgenti causa dispensationis, ne matrimonia occulte celebrata luctuosos habeans

exitus, quos intimo cordis mærore recensuimus.

(6) De origine matrimonii ad Morganaticam, deque hujus vocabuli significatione late disputant Heineccius Elem. jur. German. 1. 1. tit. 13. per tot. , & Henricus Coccejus de Leg. morganat. sect. 2. §. 7. , quorum alter ex lege Salica, & alter moribus hoc matrimonium obtinuisse putat. Ita autem describitur in l. 2. Feudor. tit. 29., quidam habens filium ex nobili conjuge, post mortem ejus non valens continere, aliam minus nobilem duxit, qui nolens existere in peccato eam desponsavit, ea lege, ut nec ipsa, nec filii ejus amplius habeant de bonis patris, quam dixerit tempore sponsaliorum; verbi gratia decem libras, vel quantum vobuerit dare, quando eam desponsavit, quod Mediolanenses dicunt accipere uxorem ad morganaticam, alibi lege Salica; hic filiis ex ea susceptis decessit. Isti in proprietatem non succedunt aliis extantibus; sed nec in feudo, etiam aliis non existentibus, qui licet legitimi sint, tamen in beneficio minime succedunt. In proprietate vero succedant patri, prioribus non existentibus: succedunt etiam fratribus sine legitima prole decedentibus. secundum usum Mediolanensium. Quo ex loco facille intelligitur, quæ hujus matrimonii natura sit, & quibus legibus regatur. Est autem Morgengop, unde ductum est vocabulum ad morganaticam, donum matutinum, quod à viro uxori datur post concubitum, cum adhuc nuptiarum solemnia peraguntur. Ac illud quidem erat voluntarium, magis scilicet lautum, magisque tenue, pro cujusque amore, & charitate, in uxorem; & in lege Longobardorum l. 2. tit. 1. c. 8. gratuita donațio dicitur : per gratuitam donationem, idest Morgengap. Sed cum quorumdam, quos mulieris illecebræ deliniebant, ea in re dissolutior esset liberalitas, Rex Longobardorum Liutprandus anno quinto regni sui legem tulit, qua sancivit, ut nemo propter Morgengap uxori daret ultra quartam partem

bonorum suorum L. 2. Leg. Longobard. tit. 4. c. 1. Hinc Papias in suo Vocabulario inquit: Morgengap, idest quarta pars in lege Longobardorum. Multa de hoc Morgengap antiqua monumenta afferuntur à Baluzio in Not. ad Capitular. Reg. Francor. verb. Morgangeba t. 2, col. 668. ed. Ven. 1773. Vide etiam Du Cangium Glossar. ver. Morganegiba.

(7) Pactum præsertim, quo cavetur, ut uxor, & liberi certis contenti bonis, quæ data sunt, à viri, ac patris hereditate, & dignitate arceantur, matrimonium ad Morganaticam á conscientiæ matrimonio

distinguit.

# SECTIO VII.

#### DE SPONSALIBUS.

CVIII. Sponsalia quid? CIX. Qui ea recte contrahant? CX. Consensu sponsalia fiunt. CXII. Eorum vis, & obligatio.
CXII. & CXIII. Quomodo solvantur?

## §. CXVIII.

Quod veteribus in more suisse scribit Ulpianus (1), stipulari, & spondere sibi uxores futuras, id etiam à Christianis semper sieri consuevit, tum quia comparare se sponsi
debent ad gratiam sacramenti, tum quia periculi plena res
est esse perpetuo vinculo temere implicare. Itaque ante matrimonium siunt sponsalia, quæ à spondendo dicuntur (2),
quæque sunt suturarum nuptiarum facta, & vicissim acepta promissio (3). Sponsalium nomine proprie intelligitur consensus in suturas nuptias; sed interdumetiam comprehenditur consensus in præsens matrimonium, quæ sponsolia de
præsenti appellantur (4).

(1) L. 2. ff. de Spons.

(2) Confer A. Gellium Noct. Attic. l. 4. c. 4. p. 281. ed. Lugd. Batav. 1666., & Brissonium de Formul. l. 6. form. 123. p. 518. ed. Hælæ 1731.

(3) Cap. 31. de Sponsal.

(4) Sponsalia de futuro, ac de præsenti memorat Gregorius IX. in c. 31. de Sponsal. Sponsalia de præsenti rident Hotomanus Disp. de Sponsal. c. 7., & A. Matthæus Manud. ad jus canon. l. 2. tit. 6. Sed, ut rectissime animadvertit Panormitanus in d. c. 31., matrimonium ratum

sponsalia de præsenti appellare solemus, non propter conjugale vinculum, quod jam colligatum est, sed propter ejus exequtionem, quæ corporum conjunctio est. Hanc sane loqutionem in vulgus probari, ac vulgares loquendi modos ipsis Romanis Jurisconsultis probatos constat. Adde & illud, quod ipsi veteres Romani sponsalia de præsenti, qualia canones agnoscunt haud ignorasse videntur, quod recte tradit Hubcrus Observ. jur. 1. 2. c. &.

Sponsalia consensu perficiuntur, eamque recte contrahunt omnes, qui in futurum matrimonium consentire possunt. Furiosi, amentes, itemque pueri, qui nondum è septennio excesserunt, eadem contrahere vetantur (1); sed majores septem annis, qui suo consensu futuras nuptias probare possunt, recte illa conciliant; modo, si sint filii familias, parentes assentiantur, aut saltem non dissentiant; quæ naturalis est reverentia, qua filios prosequi decet parentes suos (2). Quoniam vero impuberi lubrica ætas. atque incertum, & preceps consilium est, ideo potest à sponsalibus resilire, cum pubertas advenit (3). Ipsi quoque parentes pro filiis impuberibus dare possunt futuri matrimonii fidem; at ea filii ipsi non obligantur, nisi expresse aut tacite consenserint, postquam puberes evaserunt (4). Sed & pro filiis puberibus parentes sponsalia contrahere possunt. verum ut ea vim habeant, illorum consensu opus est (5).

(3) Cap. 8. de Desponsat. impuber.

(5) Cit. cap. unic. S. ult.

<sup>(1)</sup> Leg. 8. & Lege 14.ff. de Sponsal. cap, 13, de Desponsat. impub.
(2) Leg. 7. ff. de Sponsalibus can. 1. & 3. caus. 30. qu. 5, Ac sponsalia quidem à filiis familias inita parentibus insciis, vel juste invitis, etiamsi jurata sint, nullius momenti esse, demonstrat Franciscus M. Muscetula Diss. de sponsal. & Matrim. quæ à filiis familias contrahuntur. parentibus insciis, vel juste invitis dub. 4. n. 146. & seq. p. 107. & seq. ed. Rom. 1766.

<sup>(4)</sup> Vetus disciplina erat, ut parentes pro filis impuberibus sponsalia contraherent, eaque filii ipsi, cum ad pubertatem pervenerant, servare cogebantur, uti patet ex cap. 1. de Desponsat. impuber. Verum hoc jus abrogavit Bonifacius VIII. in C. unic. de Desponsat. impub. in 6., statuitque, ut his sponsalibus filii non teneantur, nisi ea post pubertatem suo consensu probaverint. Consule Benedictum XIV. Cons. Probe 54. §. 6. 2. 3. ejus Bullar. p. 241. ed. Rom. seu Ven. 1754.

- 5. CX. Confirmantur sponsalia donationibus sponsalitiis (1), aliisque solemnitatibus; imo & adhibentur testes (2), & matrimoniales tabulæ conficiuntur, ut ea jam contracta fuisse constet (3). Sed tota eorum vis posita est in consensu contrahentium, qui modo sit certus, nihil refert, nutu ne quis assentiatur, an verbis sive ore prolatis, sive epistola comprehensis; neque etiam refert, per se quis contrahat, an per procuratorem. Quin etiam sponsalia fiunt sub conditione, quæ pendet ab incerto futuru eventu, quæque si honesta, & posibilis sit, vim contractus suspendit, donec existat, & si non existit, contractum solvit. Turpes autem, atque imposibiles conditiones rejiciuntur, ac firma manent sponsalia; quæ tamen infirmantur, si conditio matrimonii bono adversetur (4).
- (1) Munera hæc, quæ arrhe, & pignora vocantur, à Christianis etiam usurpata memorat Gregorius Turonensis de Vit. Patr. c. 20. p. 1252. ed. Paris. 1699. Inter munera, que in sponsalibus tradebantur, eminebat præsertim annulus, qui à viro fæminæ dabatur ante nuptias, Tertullianus de Cultu fæminar. l. t. c. 5. p. 152. V Apologet. c. 3. p. 7. ed. Paris 1675. Hujus annuli usum, quem Christiani quoque retinebant, memorant etiam Clemens Alexand. Pedagog. 1. 3. c. 11. p. 287. t. 1. ed. Oxoni 1715. Annulus arrhæ nomine in omnibus sponsionibus à Romanis sæpe adhibebatur, cum darent vel pecuniam, vel annulum, ut pignoris loco esset. Plinius 1, 33. c. 6. Histor. Natural. t. 5. p. 16. ed. Paris. 168 5 ... L. 11. S. 6. ff. de Action. empt., L. ult. ff. de Lege commiss., L. 5. S. 15. ff. de Institor. Hinc ad firmandam sponsionem, que in sponsalibus fiebat, annulus adhiberi consuevit, quem ferreum, ac sine gemma sua ztate fuisse, testatur Plinius loc. cit. Sed Tertulliani ztate, uti constat ex ejus Apologetic. c. 3. p. 7. ed. cit. aureus erat. Antiqui Galli per solidum, & denarium secundum Legem salicam sponsalia contrahebant, uti patet ex formula 5. Bignonii, & ex formula 75. Lindembrogii apud Baluzium capitular. Reg. Francor. t. 2. col. 344. & 367. ed. Ven. 1773. Nimirum arrha erat & denarius & annulus, ideoque alterutra sponsalia contrahebantur. Sunt qui annuli cæremoniam non ad sponsalia, sed ad ipsas nuptias referendam putant; sed longe alliud ostendunt Gregorius Turonensis loc. cit., & Nicolaus I. in Respons. ad consult. Bulgar. c. 3. apud Harduinum Collect. concil. t. 5. col. 354. Isidorus de offfc. Eccles. l. 2. c. 19. p. 608. ed. Paris. 1601. annalum à sponso sponsæ dare inquit vel propter mutuæ fidei signum, vel propter id magis, ut codem pignore corum corda jungatur. Unde & quarto digito annullus idem inseritur, quod in co vene quadam, ut fertur, sanguinis ad cor usque perveniat.

(2) Quot numero testes in sponsalibus adhiberi solerent, non satis exploratum est; adhibitos tamen fuisse testes decem, colligi potest ex Ambrosio de Laps. Virg. c. 5. opp. t. 3. col. 386. ed. indic. Haud tamen necessaria est præsentia testium, ut sponsalia valeant; nam, ut inquit Benedictus XIV. de Synod. diæces. l. 12. c. 5. n. 1. Concilium Tridentinum nihil innovavit circa sponsalia, eaque reliquit sub dispositione juris communis, juxta quod, etiam remotis arbitris, valide contrakuntur.

- (3) Consule Martenium de Antiq. eccles. rit. l. 1. c. 9. art. 3.t. 2. p. 124. ed. Ven. 1763., & Jacobum Gothofredum in Leg. 3. Cod. Theodos. de, Nuptiis. t. 1. p. 321. ed. Lips. 1736. à quibus omnes sponsalium ritus describuntur. Preter cæteros ritus, etiam osculum, & dextrarum conjunctio adhibebatur. Osculi quidem sponsalitii consuctudinem à Christianis, apud quos nihil osculo sanctius, & usitatius erat, repetendam putant Jacobus Gothofredus in leg. 5. Cod. Theodos. de Sponsal. W ante nupt. donation. t. 1. p. 308. ed. indic., & Mazochius in Adnot. ad Muscettulæ Dissert. de Sponsal. & matrim. &c. diatrib. 1. n. 8. & seq. p. 227. & seq. ed. Rome 1766. Meminit hujus osculi Tertullianus de Veland. Virgin. c. 11. p. 179. ed. Paris. 1675., & meminit Constantinus in L. 16. Cod. de Donat. ante nupt., quæ ejus constitutio est Lex 5. mos indicata Codicis Theodosiani, ac refertur in Basilicis 1. 28. 111. 3. c. 16. Hæc porro sponsalia osculo firmandi consuetudo viguit, & nunc etiam viget in Ecclesia Græça, uti ex Crussii Turcogræcia colligit Mazochius 1. c. not. 3. p. 233., sed Latina Ecclesia Græca severior, & austerior, cum sponsalia in grandiorem ætatem differri coperunt, atque hominum malicia desiit antiqua simplicitas, rituale illud osculum omittendum putavit. Postrema ejus osculi mentio est in Palea Can. Lex Divinæ c. 27. qu. 2., quisquis tandem sit auctor hujus rescripti, quod vulgo Benedicto tribuitur.
  - (4) Cap. ult. de Condit. apposit.
- \$. CXI. Contracta sponsalia obligationem contrahendi matrimonii pariunt; adeout renuens implere fidem non tantum monendus; sed etiam metu pœnarum, atque ecclesiasticis censuris cogendus sit (1). Verum coactioni, atque censuris, in quibus nervus inest ecclesiastice potestatis, non ita facile dandus est locus, quoniam tristes habent exitus coacta matrimonia; & ideo vel levis causa procul esse jubet coercitiones, atque ab iis plane abstinendum est, cum adhuc sponsus voluntate obstinata pergit matrimonio resistere (2). Quod si qua gravis causa urgeat, puta si mulier à sponso deflorata sit, ipse omnino ad nuptias cogi debet.
  - (1) Lucius III. in C. 17. de Sponsal. sponsam monendam potius, quam

frecuens olim fuit, neque deerant qui licere putarent unum sibi sceminam jungere, quam à se abjicerent suo arbitratu: sed Ecclesia semper hujusmodi conjunctiones extra matrimonium improbavit. De concubinatus discrimine late agunt Benedictus XIV. de Sinod. diaces. 1. 9. c. 12., & Carolus Blaschus: in Epistola de Interpretatione Can. Fraternitatis dist. 34. inter ejus opuscula Neapoli edit. an. 1758. p. 1. & seq.

(2) Consule Cathechismum Romanum part. 2. c. 8. §. 3.

(3) Vide S. Augustinum Serm. 51. c. 13. col. 293. t. 5. cit. ed. Ven. & S. Ambrosium de Instit. Virgin. c. 5. & 6. opp. t. 3. col. 318. & seq. ed. Maurin. Ven. 1751. Unde illud apud Patres, & in canonibus frequenter occurrit: non concubinatu, sed consensu matrimonium existere.

- (4) Hinc verum matrimonium fuit inter Beatissimam Virginem, & S. Josephum, quamquam immaculata semper Virgo ad perpetuo servandam virginitatem sese voto obstrinxisset. B. Virgo, ut inquit S. Thomas in 4. Sent, dist. 30. qu. 2. art. 1. ad 2., antequam cum S. Josepho matrimonium contraheret, divinitus intellexit, quod Joseph in simili proposito erat, & idea non se commisit periculo nubens, nec tamen propter hoc aliquid veritati deperiit, quia illud propositum non fuit conditionaliter in consensu appositum; talis enim conditio cum sit contra enatrimonii bonum, scilicet prolem procreandam, matrimonium tolleret. Ceterum quod dixi translationem dominii in corpus utriusque conjugis ab usu secerni posse, id ita est intelligendum, ut uterque in alterius corpus dominium habeat, quamquam nihil referat, quod eo jure non utatur. Si enim cum initur matrimonium, expresso pacto caveatur, ut neque vir in corpus mulieris, neque vicissim mulier in viri corpus dominium habeat, hoc pactum irritum matrimonium facit, quoniam ejus bono adversatur. Consule Benedictum XIV. de Synod. diaces. l. 13. c. 22. n. 10. V seg.
- §. CIII. Materia sacramenti matrimonii est contractus, per quem vir, & fœmina suam obstringunt fidem ac perpetuam coeunt vitæ societatem. De forma vero, & ministro magna disputatio est. Sunt enim qui Sacerdotem benedicentem nuptiis ministrum, Sacerdotalem benedictionem sacramenti formam esse arbitrantur. Sed plerique sacramenti ministros ipsos contrahentes faciunt, formam in verbis, aut signis, quæ consensum declarant, positam esse sentiunt (1).
- (1) Theologorum de his rebus sententias, quæ variæ sunt, enumerat atque expendit Benedictus XIV. de Synod. diæces. 1. 8. c. 13. Vide etiam eadem de re Carolum Blaschum Distrib. 5. p. 231. ubi de sorma sacramenti matrimonii late disputatur.

- S. CIV. Matrimonium mutuo consensu contrahitur, quoniam societas est, neque sine consensu jungi societates possunt. Hic vero consensus tum verbis, tum signis ostenditur; ac debet respicere tempus præsens, quoniam in futurum collatus matrimonium non conjungit, sed spondet (1); editurque vel verbis, vel signis certam voluntatem declarantibns; quin etiam vicaria alterius opera uti quis potest; modo ad id speciale mandatum detur, Procurator commissum sibi munus per se gerat. & mandans, cum matrimonium contrahitur, in consensu perserveret (2).
  - (1) Vide Catechismum Romanum par. 2. c. 8. §. 6.
  - (2) C. ult. de Procurator. in 6.
- S. CV. Dividitur matrimonium in legitimum, ratum, & consummatum. Legitimum secundum gentium leges contrahitur cum solo naturali consensu, caret Ecclesiæ auctoritate, ac sacramenti dignitate; & hujusmodi sunt matrimonia infidelium. Ratum est, quod contrahunt fideles ex regulis Christianæ Religionis; & est quidem ratum, donec conjugum corpora commixta non sunt. Cum hæc accessit maritalis conjunctio, matrimonium consummatum efficitur, ac significat conjunctionem Christi cum Ecclesia, cujus conjunctionis causa perfectuum, & consummatum dicitur. Nam propter sacramentum, quod gratiam confert, itemque ob civile negotium, etiam ratum perfectum censetur.
- §. CVI. Est item matrimonium verum, præsumptum, putativum. Verum dicitur, quod rite, & recte contractum est inter virum, & mulierem, quorum uterque ad nuptia-lem consociationemaptus, & idoneus est. Præsumptum educebatur olim ex juris præsumptione; puta si post consensum de futuro ineundo conjugio vir cum muliere concubuisset (1). Sed jure novo Concilii Tridentini nullum hoc matrimonium est (2). Putativum vocamus, quod re quidem est irritum ob latens impedimentum, sed specie valet; quia coram Ecclesia contractum est & impedimentum vel uterque, vel alter conjujum ignoravit. Filii ex hoc matrimonio suscepti legitimi habentur (3), & dos suis gaudet privilegiis.

13 (1) Cap. 15. & 30. de Spons. & matrimon. Cap. 3. & 6. de Condition. apposit. in despons. At inanis conatus ad copulam præsumptum matrimonium non elficiebat Cap. 32. & ult. de Sponsal.

(2) Concilium Trident. Sess. 24. c. 1. de Reform. matrim.

- (3) Cap. 11. Qui fil. sint legit.

- §. CVII. Nec pretereundum matrimonium conscientia, quod coram Ecclesia contrahitur, ea lege, ut semper occultum maneat Matrimonium hoc, ut cætera Christianorum matrimonia palam, ac rite inita, verum est sacramentum (1), & conjungitur coram Parocho, ac duobus testibus, qui omnes arcani silentii lege obstringuntur (2); sed à reliquis differt, quia contrahitur omissis tribus denuntiationibus (3), neque contractum describitur in libro, quo Parochus omnium matrimonia decribit (4). Non omnes inire suo Iubitu possunt hoc matrimonium, quod cum occultum sit, gravia mala importare potest, sed ab Episcopo ex justa, gravique causa permittitur (5). Hujus simile est matrimonium ad Morganaticam (6), quod in germania præsertim contrahunt viri nobiles, cum post obitum nobilis mulieris, quam pridem uxorem habebant, ac genitos ex ea filios, aliam ducunt humili loco natam. Uxor hæc, atque ex ea suscepti liberi à viri, ac patris dignitate excluduntur: quod in matrimonio conscientiæ secus est (7).
- (1) Hertius, Willembergius, alique Protestantes ita explicant hujus matrimonii naturam, ut vix illud à concubinatu distinguatur. Sed certum est inter catholicos, verum esse, ac legitimum matrimonium, & ideo sacramenti rationem habere. Videndæ autem in primis sunt enciclycæ literæ Satis vobis Benedicti XIV. in ejus Bullario t. 1. n. 35. p. 54. ad, Rom. seu Ven., in quibus omnia, quæ ad hoc matrimonium pertinent, accurate explicantur, quæque regulam præbent Apostolicæ Poenitentiariæ, cum de his matrimoniis agitur, uti patet ex ipsius Benedicti XIV. Const. 95. §. 39. p. 198. l. c.

(2) Late ca de re disputat V. Cl. Franciscus Mazzeus in Romans Curis Advocatus, qui de matrimonio conscientie singularem librum Romane edidit an., 1765. 6, 9.

(3) Facultatem solvendi aliquem lege proclamationum totam Episcopi arbitrio commisit Synodus Tridentina Sess. 24. c. 1. de Reform. matrim. De harum proclamationum origine paulo post dicam.

(4) Synodus Tridentina I. c., kabeat; inquit, Parochus librum, in

quo conjugum, & testium nomina, diemque & locum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat. Eadem Synodus
Episcopi arbitrio non committit hanc legem, ut committit proclamationes; sed cum hodie Episcopus, secundum enciclycas literas Benedicti XIV., permittere possit matrimonium conscientia, dubitandi locus esse non potest, quin etiam cum ejus venia hujus matrimonii descriptio in ordinario matrimoniorum libro omitti possit.

(5) Benedictus XIV. in laudatis enciclycis mala commemorat, quæ ex occulto matrimonio oriri solent, ideoque statuit, illud non esse permittendum sine causa gravi, urgenti, v urgentissima. Unam ipse expressit causam, si videlicet vir, & mulier in occulto concubinatu vivant, neque ulla apud homines hujus criminis suspicio sit. Tunc enim permittendum este matrimonium conscientiæ; sed recte addit ipse Pontifex: hanc praxim vobis duximus proponendam; non quia dispensatio præmisso casui solum congruat, cum alii similes, v fortasse urgentiores esse possint, in quibus dispensare expediat; sed quia vestri pastoralis officii partes versari debent in sedulo investiganda legitima, v urgenti causa dispensationis, ne matrimonia occulte celebrata luctuosos habeant

exitus, quos intimo cordis mærore recensuimus.

(6) De origine matrimonii ad Morganaticam, deque hujus vocabuli significatione late disputant Heineccius Elem. jur. German. l. 1. tit. 13. per tot., & Henricus Coccejus de Leg. morganat. sect. 2. §. 7., quorum alter ex lege Salica, & alter moribus hoc matrimonium obtinuisse putat. Ita autem describitur in l. 2. Feudor. tit. 29., quidam habens filium ex nobili conjuge, post mortem ejus non valens continere, aliam minus nobilem duxit, qui nolens existere in peccato eam desponsavit, ea lege, ut nec ipsa, nec filii ejus amplius habeant de bonis patris, quam dixerit tempore sponsaliorum; verbi gratia decem libras, vel quantum vobuerit dare, quando eam desponsavit, quod Mediolanenses dicunt accipere uxorem ad morganaticam, alibi lege Salica; hic filiis ex ea susceptis decessit. Isti in proprietatem non succedunt aliis extantibus; sed nec in feudo, etiam aliis non existentibus, qui licet legitimi sint, tamen in beneficio minime succedunt. In proprietate vero succedant patri, prioribus non existentibus: succedunt etiam fratribus sine legitima prole decedentibus, secundum usum Mediolanensium. Quo ex loco facille intelligitur, quæ hujus matrimonii natura sit, & quibus legibus regatur. Est autem Morgengap, unde ductum est vocabulum ad morganaticam, donum matutinum, quod à viro uxori datur post concubitum, cum adhuc nuptiarum solemnia peraguntur. Ac illud quidem erat voluntarium, magis scilicet lautum, magisque tenue, pro cujusque amore, & charitate, in uxorem; & in lege Longobardorum l. 2. tit. 1. c. 8. gratuita donațio dicitur : per gratuitam donationem, idest Morgengap. Sed cum quorumdam, quos mulieris illecebræ deliniebant, ea in re dissolutior esset liberalitas, Rex Longobardorum Liutprandus anno quinto regni sui legem tulit, qua sancivit, ut nemo propter Morgengap uxori daret ultra quartam partem bonorum suorum L. 2. Leg. Longobard. tit. 4.c. 1. Hinc Papias in suo Vocabulario inquit : Morgengap, idest quarta pars in lege Longobardorum. Multa de hoc Morgengap antiqua monumenta afferuntur à Baluzio in Not. ad Capitular. Reg. Francor. verb. Morgangeba t. 2, col. 668. ed. Ven. 1773. Vide etiam Du Cangium Glossar. ver. Morganegiba.

(7) Pactum præsertim, quo cavetur, ut uxor, & liberi certis contenti bonis, quæ data sunt, à viri, ac patris hereditate, & dignitate arceantur, matrimonium ad Morganaticam á conscientiæ matrimonio

distinguit.

## SECTIO VII.

### DE SPONSALIBUS.

CVIII. Sponsalia quid? CIX. Qui ea recte contrahant? CX. Consensu sponsalia fiunt.

CXI. Eorum vis, & obligatio. CXII. & CXIII. Quomodo solvantur ?

## §. CXVIII.

Ouod veteribus in more fuisse scribit Ulpianus (1), stipulari, & spondere sibi uxores futuras, id etiam à Christianis semper fieri consuevit, tum quia comparare se sponsi debent ad gratiam sacramenti, tum quia periculi plena res est esse perpetuo vinculo temere implicare. Itaque ante matrimonium fiunt sponsalia, quæ à spondendo dicuntur (2), quæque sunt suturarum nuptiarum facta, & vicissim acepta promissio (3). Sponsalium nomine proprie intelligitur consensus in futuras nuptias; sed interdumetiam comprehenditur consensus in præsens matrimonium, quæ sponsolia de præsenti appellantur (4).

(1) L. 2. ff. de Spons. (2) Confer A. Gellium Noct. Attic. l. 4. c. 4. p. 281. ed. Lugd. Batav. 1666., & Brissonium de Formul. l. 6. form. 123. p. 518. ed. He-

læ 1731.16 (3) Cap. 31. de Sponsal.

(4) Sponsalia de futuro, ac de præsenti memorat Gregorius IX. in c. 31. de Sponsal. Sponsalia de præsenti rident Hotomanus Disp. de Sponsal. c. 7., & A. Matthæus Manud. ad jus canon. l. 2. tit. 6. Sed, ut rectissime animadvertit Panormitanus in d. c. 31., matrimonium ratum sponsalia de præsenti appellare solemus, non propter conjugale vinculum, quod jam colligatum est, sed propter ejus exequtionem, quæ ccrporum conjunctio est. Hanc sane loqutionem in vulgus probari, ac vulgares loquendi modos ipsis Romanis Jurisconsultis probatos constat. Adde & illud, quod ipsi veteres Romani sponsalia de præsenti, qualia canones agnoscunt haud ignorasse videntur, quod recte tradit Hubcrus Observ. jur. 1. 2. c. &.

§. CIX. Sponsalia consensu perficiuntur, eamque recte contrahunt omnes, qui in futurum matrimonium consentire possunt. Furiosi, amentes, itemque pueri, qui nondum è septennio excesserunt, eadem contrahere vetantur (1); sed majores septem annis, qui suo consensu futuras nuptias probare possunt, recte illa conciliant; modo, si sint filii familias, parentes assentiantur, aut saltem non dissentiant; quæ naturalis est reverentia, qua filios prosequi decet parentes suos (2). Quoniam vero impuberi lubrica ætas, atque incertum, & preceps consilium est, ideo potest à sponsalibus resilire, cum pubertas advenit (3). Ipsi quoque parentes pro filiis impuberibus dare possunt futuri matrimonii fidem; at ea filii ipsi non obligantur, nisi expresse aut taccite consenserint, postquam puberes evaserunt (4). Sed & pro filiis puberibus parentes sponsalia contrahere possunt, verum ut ea vim habeant, illorum consensu opus est (5).

(1) Leg. 8. & Lege 14.ff. de Sponsal. cap. 13, de Desponsat. impub.

(2) Leg. 7. ff. de Sponsalibus can. 1. & 3. caus. 30. qu. 5. Ac sponsalia quidem à filiis familias inita parentibus insciis, vel juste invitis, etiamsi jurata sint, nullius momenti esse, demonstrat Franciscus M. Muscetula Diss. de sponsal. & Matrim. quæ à filiis familias contrahuntur. parentibus insciis, vel juste invitis dub. 4. n. 146. & seq. p. 107. & seq. ed. Rom. 1766.

(3) Cap. 8. de Desponsat. impuber.

(4) Vetus disciplina erat, ut parentes pro filiis impuberibus sponsalia contraherent, eaque filii ipsi, cum ad pubertatem pervenerant, servare cogebantur, uti patet ex cap. 1. de Desponsat. impuber. Verum hoc
jus abrogavit Bonifacius VIII. in C. unic. de Desponsat. impub. in 6., statuitque, ut his sponsalibus filii non teneantur, nisi ea post pubertatem
suo consensu probaverint. Consule Benedictum XIV. Cons. Probe 54. §.
6. t. 3. ejus Bullar. p. 241. ed. Rom. seu Ven. 1754.

(5) Cit. cap. unic. S. ult.

Tomo II.

- S.CX. Confirmantur sponsalia donationibus sponsalitiis (1), aliisque solemnitatibus; imo & adhibentur testes (2), & matrimoniales tabulæ conficiuntur, ut ea jam contracta fuisse constet (3). Sed tota eorum vis posita est in consensu contrahentium, qui modo sit certus, nihil refert, nutu ne quis assentiatur, an verbis sive ore prolatis, sive epistola comprehensis; neque etiam refert, per se quis contrahat, an per procuratorem. Quin etiam sponsalia fiunt sub conditione, quæ pendet ab incerto futuru eventu, quæque si honesta, & posibilis sit, vim contractus suspendit, donec existat, & si non existit, contractum solvit. Turpes autem, atque imposibiles conditiones rejiciuntur, ac firma manent sponsalia; quæ tamen infirmantur, si conditio matrimonii bono adversetur (4).
- (1) Munera hæc, quæ arrhæ, & pignora vocantur, à Christianis etiam usurpata memorat Gregorius Turonensis de Vit. Patr. c. 20. p. 1252. ed. Paris. 1699. Inter munera, que in sponsalibus tradebantur, eminebat præsertim annulus, qui à viro fæminæ dabatur ante nuptias, Tertullianus de Cultu fæminar. l. t. c. 5. p. 152. V Apologet. c. 3. p. 7. ed. Paris 1675. Hujus annuli usum, quem Christiani quoque retinebant, memorant etiam Clemens Alexand. Pedagog. 1. 3. c. 11. p. 287. t. 1. ed. Oxoni 1715. Annulus arrhæ nomine in omnibus sponsionibus à Romanis sæpe adhibebatur, cum darent vel pecuniam, vel annulum, ut pignoris loco esset. Plinius 1. 33. c. 6. Histor. Natural. t. 5. p. 16. ed. Paris. 1685. L. 11. S. 6. ff. de Action. empt., L. ult. ff. de Lege commiss., L. 5. S. 15. ff. de Institor. Hinc ad firmandam sponsionem, que in sponsalibus fiebat, annulus adhiberi consuevit, quem ferreum, ac sine gemma sua ætate fuisse, testatur Plinius loc. cit. Sed Tertulliani ætate, uti constat ex ejus Apologetic. c. 3. p. 7. ed. cit. aureus erat. Antiqui Galli per solidum, & denarium secundum Legem salieam sponsalia contrahebant, uti patet ex formula 5. Bignonii, & ex formula 75. Lindembrogii apud Ba-Igzium capitular. Reg. Francor. t. 2. col. 344. & 367. ed. Ven. 1773. Nimirum arrha erat & denarius & annulus, ideoque alterutra sponsalia contrahebantur. Sunt qui annuli cæremoniam non ad sponsalia, sed ad ipsas nuptias referendam putant; sed longe alliud ostendunt Gregorius Turonensis loc. cit., & Nicolaus I. in Respons. ad consult. Bulgar. c. 3. apud Hardninum Collect. concil. t. 5. col. 354. Isidorus de offfc. Eccles. l. 2. c. 19. p. 608. ed. Paris. 1601. annalum à sponso sponsæ dare inquit vel propter mutuæ fidei signum, vel propter id magis, ut eodem pignore eorum corda jungatur. Unde & quarto digito annullus idem inseritur, quod in co vene quedam, ut fertur, sanguinis ad cor usque perveniat.

(2) Quot numero testes in sponsalibus adhiberi solerent, non satis exploratum est; adhibitos tamen fuisse testes decem, colligi potest ex Ambrosio de Laps. Virg. c. 5. opp. t. 3. col. 386. ed. indic. Haud tamen necessaria est præsentia testium, ut sponsalia valeant; nam, ut inquit Benedictus XIV. de Synod. diæces. l. 12. c. 5. n. 1. Concilium Tridentinum nihil innovavit circa sponsalia, eaque reliquit sub dispositione juris communis, juxta quod, etiam remotis arbitris, valide contrahuntur.

- (3) Consule Martenium de Antiq. eccles. rit. l. 1. c. 9. art. 3.f. 2. p. 124. ed. Ven. 1763., & Jacobum Gothofredum in Leg. 3. Cod. Theodos. de Nuptiis. t. 1. p. 321, ed. Lips. 1736. à quibus omnes sponsalium ritus describuntur. Preter cæteros ritus, etiam osculum, & dextrarum conjunctio adhibebatur. Osculi quidem sponsalitii consuetudinem à Christianis, apud quos nihil osculo sanctius, & usitatius erat, repetendam putant Jacobus Gothofredus in leg. 5. Cod. Theodos. de Sponsal. V ante nupt. donation. t. 1. p. 308. ed. indic., & Mazochius in Adnot. ad Muscettulæ Dissert. de Sponsal. & matrim. &c. diatrib. 1. n. 8. & seq. p. 227. & seq. ed. Romæ 1766. Meminit hujus osculi Tertullianus de Veland. Virgin. c. 11.p. 179. ed. Paris. 1675., & meminit Constantinus in L. 16. Cod. de Donat. ante nupt., quæ ejus constitutio est Lex 5. mos indicata Codicis Theodosiani, ac refertur in Basilicis l. 28. tis. 3. c. 16. Hæc porro sponsalia osculo firmandi consuetudo viguit, & nunc etiam viget in Ecclesia Græca, uti ex Crussii Turcogræcia colligit Mazochius 1. c. not. 3. p. 233., sed Latina Ecclesia Græca severior, & austerior, cum sponsalia in grandiorem ætatem differri cœperunt, atque hominum malicia desiit antiqua simplicitas, rituale illud osculum omittendum putavit, Postrema ejus osculi mentio est in Palea Can. Lex Divinæ c. 27. qu. 2., quisquis tandem sit auctor hujus rescripti, quod vulgo Benedicto tribuitur.
  - (4) Cap. ult. de Condit. apposit.
- \$. CXI. Contracta sponsalia obligationem contrahendi matrimonii pariunt; adeout renuens implere fidem non tantum monendus; sed etiam metu pænarum, atque ecclesiasticis censuris cogendus sit (1). Verum coactioni, atque censuris, in quibus nervus inest ecclesiastice potestatis, non ita facile dandus est locus, quoniam tristes habent exitus coacta matrimonia; & ideo vel levis causa procul esse jubet coercitiones, atque ab iis plane abstinendum est, cum adhuc sponsus voluntate obstinata pergit matrimonio resistere (2). Quod si qua gravis causa urgeat, puta si mulier à sponso deflorata sit, ipse omnino ad nuptias cogi debet.
  - (1) Lucius III. in C. 17. de Sponsal. sponsam monendam potius, quam

cogendam esse statuit, cum coactiones difficiles soleant exitus frequenter habere. Contra Alexander III. in c. 10. eod. sponsum non tantum moneri, sed etiam ecclesiastica censura compelli jubet, ut ipsam, nisi rationabilis causa obstiterit, in uxorem recipiat. Ita componendus videtur uterque locus Juris Canonici, ut vel levissima causa faciat soli monitioni locum; contra vero adhibenda sit coercitio, cum eam gravis causa postulat.

(2) Confer Muscettulam laud. Diss. de sponsal. & matrim. &c. dub. 4. n. 134. & seq. p. 100. & seq., ibique Mazochium not. 34. p. 103.

- §. CXII. Solvuntur sponsalia mutuo consensu eorum, à quibus contracta sunt, etiam si jurata sint quia sacramentum sequitur naturam actus; cui adjectum est (1). Impuberes vero dissentire non possunt, nisi puberes facti sint, & se corporum conjunctione abstinuerint (2). Quod si alter impubes suam obligavit fidem, atque dissentiat, sponsalia dissolvuntur, etiam invito altero, qui ea contraxit, cum jam pubes evaserat (3).
  - (1) Cap. 25. de Jurejur.
  - (2) Cap. 8. de Desponsat. impuber.
  - (3) Cap. 7. eod.
- \$. CXIII. Sed & solvuntur sponsalia per matrimonium, quod sponsorum alter injuria quidem, sed valide cum alia, aliove contraxit, per sacros susceptos ordines (1), aut emissam in approbata religione professionem (2). Quin etiam interdum unus liberatur, sed alter adhuc manet obstrictus sponsione sua; si nimirum ipse dolo rem egit, si in longiqua proficiscatur sine alterius consensu (3), si magnam, atque constantem post sponsalia pertulit mutationem animi, corporis, fortunarum (4), si fidem fregit hoc est suum cum alio corpore commiscuit (5). Qua in re Canonici Juris interpretes virum liberant, etiamsi mulier ante sponsalia, ac per vim quoque stuprata sit; verum mulier lege solvitur, tantum si vir post inita sponsalia in fide non stetit.

(1) Cap. unic. de Vot. in 6.

(3) Cap. 5. de sponsal.

<sup>(2)</sup> Qui ingreditur religionem obligatus manet, donec professionem emittat; sed alterius obligatio per solum illius ingressum tollitur.

(4) Cap. ult. de conjug. lepros. Nam in omnibus pactionibus, multo magis sponsalibus, inesse censetur conditio, rebus in eodem statu manentibus.

(5) Cap. 25. de Jurejur.

### SECTIO IX.

#### DE MATRIMONII IMPEDIMENTIS.

CXIV. Quæ & qualia sint matrimonii impedimenta?

CXV. Ea constituere, & laxare Ecclesiæ est.

CXVI. Matrimonii sacramentum à contractu civili non pendet.

CXVII. ad CXX. Summo Pontifici, non item Episcopis laxandi dirimentia impedimenta potestas est. CXXI. Impedimentorum dispensa-

CXXI. Impedimentorum dispensatio publica, vel occulta.

CXXII. & CXXIII. Divisio impedimentorum dirimentium.

CXXIV. Ætas.

CXXV. & CXXVI. Impotentia.

CXXVII. Ordo sacer.

CXXVIII. Votum solemne.

CXXIX. Ligamen.

CXXX. ad CXXXIV. Cognatio na-

CXXXV. Cognatio civilis.

CXXXVI. Cognatio spiritualis.

CXXXVII. Affinitas.

CXXXVIII. Publica honestas.

CXXXIX. Crimen.

CXL. Cultus disparitas.

CXLI. Error.

CXLII. Ignoratio servilis conditionis.

CXLIII. Vis.

CXLIV. Raptus.

CXLV. Turpis conditio.

CXLVI. Matrimonium clandestinum.

# 5. CXIV.

Dum ineuntur nuptiæ, illud in primis considerandum est, num aliquid interveniat, quo illæ vel prorsus irritæ, vel non laudabiles, neque honestæ sint. Quæ irritum matrimonium faciunt, impedimenta dirimentia; quæ minus laudabile, & honestum, impedientia appellantur. Impedimenta impedientia vetant, ne nuptiæ contrahuntur, sed non tollunt, evertuntque contractas, dirimentia vim prorsus adimunt matrimonio, & ideo non tantum contrahendum impediunt, sed etiam contractum dirimunt.

orum jus penes unam Ecclesiam est (1). Id ostendit & natura matrimonii, quod cum apud Christianos sacramentum

sit, civilibus legibus subesse non potest; ac perpetua traditio, & consuetudo, quam semper Christiani omnes ratam firmam habuerunt (2). Civilibus quidem legibus effici potest, ut qui certas nuptias conciliarunt, potiri non debeant juribus, & privilegiis, quibus reliqui Cives potiuntur; sed unius Ecclesiæ est leges constituere, quæ vim matromonii respiciunt.

(1) Concilium Tridentinum Sess. 24. Can. 3. de Sacram. matrim. Si quis , inquit , dixerit , eas tantum consanguinitatis , & affinitatis gradus, qui in Levitio exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum, & dirimere contractum, nec posse Ecclesiam in nonnullis illerum dispensare, aut constituere, ut plures impediant, & dieimant, anasema sit. Idemque habet can. 4. Waldenses primum, postes Lutherani, & Calviniani, tum Marcus Antonius de Dominis Archiepiscopus Spalatensis, & apostata, Paulus Sarpius, & Joannes Launojus nullam esseputarunt in Ecclesiastica hierarchia impedimenta illa constituendi potestatem. Errorem hunc jam prope senescentem ab oblivioue hominum, atque silentio non multis abhine annis vindicare conati sunt Aloysius Litta, Thomas Nestius, Petrus Tamburinius, & quidam alii; qui etiam absurde detorquent Tridentinos canones, quorum supra facta mentio est. ne in illum ipsum incidere videantur errorem, quem Synodus contra Lutherum, ceterosque hæreticos dammavit. Inquiunt videlicet, canones non esse dogmaticos; Tridentinis Patribus Ecclesiæ potestatem esse potestatem non propriam Ecclesiæ, sed ei à Principibus concessim; denique Ecclesiæ nomen Patres ipsos usurpasse, non ut ecclesiasticum ordinem. sed ut sæculares Principes significarent. Verum si Tridentina Synodus hane de matrimonio doctrinam non aliquo de reformatione titulo, sed comprehendit canonibus, quibus semper catholicum dogma stabilire solet ; si initio sessionis 24,, in qua extant duo illi canones de matrimonii impedimentis, declarat, se anathematizare omnes hæreses, & errores, qui de sacramento matrimonii orti sunt ; si inter has hæreses, & errores angtematizat etiam cos, qui negant jus esse Ecclesia constituendorum. & laxandorum impedimentorum matrimonii, nonnisi obfirmata cavillandi licentia hos canones dogmaticos esse inficiabitur. Quod vero ajunt de prava illa interpretatione vocabuli Ecclesiæ, id argumentum est, quo nullum illustrius, & præclarius esse potest, perditæ, ac desperatæ cauaz, quam tuentur. Quis enim putet, Ecclesiam, quæ omnibus, atque àpsis Tridentinis Patribus semper est Ordo Ecclesiasticus, duodus illis canonibus esse potestatem sæcularem; Patres ipsos, qui cuncta suis propriis, germanisque vocabulis explicarunt studio, ac diligentia singulari, co tantum loco à proposito discesisse, pervertisseque vocabuli significationem, ut facerent disputationi locum, & simul integrum relinquerent errorem Lutheri, cujus erant conatus omnes in ecclesiasticam

5

potestatem; Principum Oratores qui Concilio intererant, curabantque diligenter, ne quid verbis, aut factis corum potestati detraheretur, permittere voluisse, quod hæc potestas, quæ suo, & proprio vocabulo clarissime designari potuisset, comprehenderetur vocabulo, quod tantum violenter detortum, ac minus proprie eam significare poterat? C. I. sess. 14. de Reform. matrim. Synodus irrita facit clandestina matrimonia , que rata firma fuisse dicit, quamdiu ea Ecclesia irrita non fecit. Ergo Tridentinis Patribus Ecclesia, quæ dirimentia matrimonium impedimenta constituit, est ipsa Synodus, hoc est cœtus Ecclesiasticus, cujus decreto factum est, ut clandestina matrimonia, quæ pridem Ecclesia lege, irrita non erant, alia deinceps Ecclesia lege irrita habeantur, & sint. Eodem sensu aliis in locis Ecclesiæ vocabulum Synodus usurpat ex. gr. Can. 15. sess. 14. de Panitent. can. 12. sess. 24. de Matrim. sess. 25. in Decres. Indulgent., quibus locis omnibus Ecclesiz nomine intelligun. tur Superiores, & Pastores, in quibus inest regendi, ac pascendi ovea auctoritas. Quid? Nova illa à Synodo constituta impedimenta; illæ Principum Oratorum preces, illaque de his impedimentis studia, quæ partim Synodi Patres probarunt, partim rejecerunt arbitrio suo, nonne evidenter ostendunt in go negotio Ecclesiz potestatem? Neque his precibus. & officiis rem egissent Delegantes cum Delegato; nihil illis ab se postulantibus Synodus recusare potuisset; non tuto, ac certo statuere can. 3. & 4. (addita quoque poena anathematis in cos, qui id negarent) non solum antea potuisse, sed etiam in posterum Ecclesiam posse, matrimonii impedimenta constituere; non pari anathematie poena plecteret can. 12., qui dicerent, causas matrimoniales von spectare ad Judices Ecclesiasticos, si în co negotio Ecclesia delegato tantum jure uteretur, non proprio, & suo. Denique cum Tridentini Patres impedimenta stabilire dicant Ecclesiam, & Sanctam Synodum, quibus iisdem verbis catholicum dogma constituunt, in utroque, aut in neutro potestas delegata ponenda est. Quis autem dicat, Synodum occumenicam in constituendo dogmate potestate delegata indigere? Paucis hæc attigi, quæ multo fusius, & uberius explicari possunt, sed ita instituti mei ratio postulabat. Præclare in hoc argumenti genere versatus est Cl. Auctor operis editi Hierapoli anno 1786.; cui titulus Defensio Tridentinorum Canonum de Ecclesia potestate in dirimentia matrimonium impedimenta adversus Launojum, Tamburinium, Nestium, aliosque recensiores, Auctore Petro Deodato Nicopolitano. Confer etiam ejusdem Auctoris opue editum an. 1788. cum titulo Nuova difesa dei canoni III. è IV. della Sessione 24. del Concilio di Trento scrista da Pietro Diodato, itemque opus quod extat in Supplemento Diarii Ecclesiastici Roman. Mens. Septemb. & Octobr. 1791., atque evulgatum est à V. Cl. Aloysio Cuccagnio cum titulo Del Matrimonio Christiano, è della Divina inmediata potestatà della Chiesa di apporre ad esso gl'impedimenti, che si dicono dirimenti, preacrea Les vrais principes sur le mariage, opposés au raport de M. Durand de Maillane par l' Abbe Barruel.

136

(2) Id ostendam paulo post, cum de unoquoque impedimento singillatim disseram. Interim, ut mittam cætera ejus rei monumenta, quorum magnus est numerus, quæque à Gerbaisio recensetur, satis est legere duas canonum collectiones quas VII. & VIII. sæculo ediderunt Theodorus Cantuariensis, & Egbertus Eboracensis, ut pateat, quot jam essent ea ætate matrimonii impedimenta ab Ecclesia constituta. Ille enim apud Dacherium spicileg, t. 1, c. 24, 25, 30, 31, 32, 63, 92, 93. 108. 139. 140. 143. p. 487. ad 490. ed. Paris. 1723. multa hujusmodi impedimenta describit, & multa item habet Egbertus in collectione, cui titulus Excerptiones à c. 128. ad 138. apud Spelmanum Concil, Britannic, t. 1. p. 271., & seq. ed. Londoni 1639. Vide Jueninium' de Sacrament, qu. 6. de Matrimonit impedimen. in gener., Gerbaisium Traité du pouvoir de l' Eglise, & de Princes sur les empechemens du mariage, quo quidem opere tota parte I. apertissime ostendit, Ecclesiam jus proprium habere constituendi impedimenta matrimonii, atque omnium ztatum collectis monumentis, hanc esse demonstrat perpetuam traditionem, & consuctudinem, quam etiam sæculares Principes sæpissime ratam habuerunt; quamquam par. 2. minus vere jus constituendi impedimenta matrimonium dirimentia etiam laicæ Potestati adscribere conetur. Vide etiam Launoii sophismata refellentem Auctorem operis De l'Autorité des deux puissances c. 3. S. 8. t. 2., & Jacobum Clementem Traité du pouvoir irrefragable & inébranlable de l'Eglise sur le mariage des Catoliques.

§. CXVI. Neque vero quod in matromonio inest etiam' civilis contractus, exinde efficit potest, quod si forte civiles leges contractum tollant, matrimonium quoque tollatur; quoniam materia eripitur, in qua consistit. Nam sacramenti materia non civilis, sed naturalis est contractus, qui simul est hinc quidem contractus civilis illinc vero sacramentum; quoniam ab eo perficitur, qui simul civis, & Christianus est. Atqui nec contractus civilis à sacramento. nec sacramentum à civili contractu pendet, quæ diversa sunt rerum genera certe Civitatis, & Christianæ religionis. utrumque per se constans, non alterne necessario nexa inter se; cum sit tamen utrumque singillatim innexum conditioni naturali hominis, atque ab hac pendeat. Itaque, sublato etiam civili contractu, integrum tamen est sacramentum, quod ab illo non pendet, & quod suam habet materiam in contractu naturali (1).

<sup>(1)</sup> Gravis est error illorum, qui cum in matrimonio civilem con-

tractum fieti animadvertant, ita ab hoc contractu sacramentum pendere arbitrantur, ut illo sublato, alterum etiam tolli, evertique debeat. Inquiunt enim, in matrimonio inesse & civilem contractum, & sacramentum; sed primum contractum existere, postea sacramentum, quod ab illo sumit materiam, in qua consistat. Quemadmodum vero civilibus legibus cæteri contractus subjiciuntur, ita etiam iis subcese contendunt contractum matrimonii; & ideo cum civiles leges contractum perimunt, ipsam tollunt materiam; sine qua sacramentum stare non potest. Verum materiam sacramenti matrimonii non civilis, sed ipse est contractus naturalis, qui certe absolvi cœpit, multo ante quam ullæ civiles societates constituerentur. Naturalis hic contractus materiam præbet tum contractui civili, tum sacramento. Cum is contractus ab co perficitur, qui tantum est civis, ejus matrimonium tantum civilis contractus esse potest; atque ex eo genere sunt conjugia, quæ ab infidelibus contrahuntur. Sed quando nupilas conciliat, qui simul civis, & Cristianus est matrimonium simul efficitur contractus civilis, & sacramentum; quia non primum à cive, deinde à christiano, sed ab uno simul cive, & simul christiano contrahitur. Quare atut leges civiles impedimenta constituant adversus civilem contractum, nulla certe possunt constituere adversus sacramentum, neque illo sublato; hoc etiam tollitur, perinde ac non amplius habeat materiam, in qua consistar. Hæc enim posita in contractu naturali, cui tamquam fundamento utriusque communi, & proximo, tum contractus civilis, tum sacramentum incumbit. Certe Christus Dominus, qui suam instituit Ecclesiam ex omnibus gentibus, quibus dissimiles erant mores legesque civiles, omnibus, qui ad hanc Ecclesiam pertinerent, matrimonium sacramentum esse voluit. Itaque eius materiam constituere debuit, que omnibus una, & eadem esset; & ideo primam, quæ ante ullas conditas civiles leges fuit, matrimonii institutionem appellavit. Adqui tantum naturalis contractus unus idemque erat omnibus, non civilis, quem aliis legibus Romani, aliis Hebræi, aliis reliquæ gentes; perficiebant. Equidem peto ab iis, qui civilem contractum sacramenti materiam faciunt, quorum populorum civiles leges Christus respexerit, ut in iis sacramenti materiam poneret? An Hebræorum, an Romanorum, an reliquarum Gentium? Si. Hebræorum spectavit, negabimus sacramentum fuisse matrimonium cæterorum, qui ex Romanis, aut ex reliquis gentibus ad Ecclesiam veniebant; quoniam non iisdem, quibus illi, legibus utebantur. Eadem contractu argumentatio redit, si in contractu civili Romanorum. aut reliquarum gentium sacramenti materiam à Christo collocatam dicamus. Adde, quod nullæ tunc erant civiles leges de matrimonio. quæ non Christi legi adversarentur. Hebrægrum leges repudium permittebant, leges Romanorum, ac gentium reliquarum & repudii facultatem dabant, & plenæ superstitionum, ac vitiorum terant. Quis dicat, Christum fecisse cacramenti materiam has leges; à quibus Divina, que ab eo ferebatur, Lex abhorrebat? Fecisse præterea materiam vagam, & incertam, qualis est contractus civilis, qui á populorum moribus, á temporum ratione, ab hominum voluntatem arbitrioque pendet? In reliquis sacramentis una, atque eadem cunctis gentibus materia est. Quis illud sibi in animum indicat, solius sacramenti matrimonii Christum fecisse materiam tam variam, tamque dissimilem, quam varii sunt, interque se dissimiles mores, ac leges civiles, quibus populi reguntur? Confer Jacobum Clementem 1. c. c. 3., & Auctorem operis De l'Autorité des deux puissances c. 3. §. 8. t. 2.

- §. CXVII. Cumque Ecclesiam repræsentent vel ejus caput Romanus Pontifex, vel œcumenicum Concilium, sequitur, ut ab alterutro tantum dirimentia matrimonium impedimenta constitui (1), & constituta, removeri possint (2). Sæpe enim justis de causas aliquis lege solvitur; solvendus est autem potestate pari, qua adstrictus est. Episcoporum potestas infra Summi Pontificis, atque œcumenici Concilii potestatem est; & ideo, quæ superiori lege sancita sunt, impedimenta perfringere, & labefactare non posunt. Quare ut Summi Pontifices jus illud exerceant, quod semper exercuerunt, laxandi dirimentia matrimonium impedimenta, nihil sibi præcipue reservare debuerunt, neque aliquid de juribus episcopalibus deminuere, ac detrahere oportuit. Res ipsa vetat, inferiorem abrogare legem, quæ superioris imperio sancita est.
- (1) Impedimentorum matrimonii, quæ á Summis Pontificibus constituta sunt, vel probata, &t tunc generalis Ecclesiæ legis vim obtinuerunt, antiquissima exempla suppeditant Inocentius I. Ep. 2. ad Victric. Rothomeg. c. 13. apud Coustantium Ep. Roman. Pontific. col. 756. Siricius Ep. 1. ad Himer. Tarraconen. c. 4. apud eumdem Constantium col. 628., Leo M. Ep. 2. ad Rustic. Narbonen. & Ep. 133. ad Nicet. p. 11. & 443. app. t. 2. ed. Romæ, Gregorius M. Ep. 1. 1. 7. Ep. 64. l. 11. Ep. 17. l. 14. & in Decret. 6. app. t. 2. col. 845. 1154. 1179. 1293. ed. Paris., Gelasius Decret. c. 20. apud Pithœum Cod. canen. Eccles. Roman. Paris 1687. p. 268. Gregorius II. Decret. 1. 2. 3. apud eumdem Pithœum l. c. p. 300. Falso igitur auctor libri Sopra il diritto di stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio, è di dispensare, à Romanis Pontificibus constituta negat matrimonii impedimenta. Sane eorum quædam primum à Conciliis particularibus stabilita sunt; sed ea tantum post Decretum Summi Pontificis in Ecclesia universa vim legis habere cœperunt.

(2) Szculo VI. Gregorius M. Anglorum genti, que recens Christi

fidem amplexa fuerat, matrimonia permisit in tertio consanguinitatis gradu, in quo jam tune irrita conjugia erant. Unde, inquit ipse Gregorius ad Augustinum Ep. 54. l. 14. t. 2, col. 1154. de Paris. cit.; necesse est, ut jam tertia, aut quarta generatio, fidelium licenter sibi jungi debeat ; nam secunda, quam diximus, à se omnino debet abstinere. Que Indulgentia Pontificis cum displicuisset Felici Episcopo Messanensi. ipseque ea de re vehementiores ad Gregorium literas declisset, respondit Pontifex Ep. 17. l. 14. col. 1277., se non omnibus universe, sed tantum Anglis hanc veniam justis de causis concessisse. En dispensationum matrimonialium, ut vocant, que ab Sede Apostolica datæ sunt monumentum luculentissimum, ac vetustissimum. Scio, quosdam esse, qui has literas Gregorii esse negant; sed & stylus, & rerum, de quibus agitur ratio. & cætera argumenta, meo quidem judicio evidenter ostendunt, eas omnine Gregorio adscribendas esse. Adeundi sunt eruditi Monachi è Congregatione Sancti Mauri in Not, ad utramque Ep. Hujus simile exemplum suppeditat initio sæculi VIII, Gregorius II., qui Germanis facultatem dedit nubendi post quartum gradum, quo quidem gradu nullum ea tempestate matrimonium erat, uti patet ex ejus Ep. 13. ad Bonifacium Moguntinum apud Labbeum Collect. Concilior. t. 8. col. 177. ed. Ven. Alia multa eadem de re monumenta collegit Auctor operis, quod Fulginei prodit anno 1784. cum titulo Le storte idee raddrizzate c. 3.p. 89. W seq. Interdum etiam à Synodis provincialibus laxata sunt matrimonii impedimenta; quando scilicet Pontificiis Constitutionibus, aut totius Ecclesiae lege nondum probata fuerant. Multa enim impedimenta primum á Conciliis provincialibus constituta sunt; & tunc ea tolli poterant eadem auctoritate, qua stabilita fuerant. Sed posteaquam jus illud totius Ecclesiæ lex evasit, ei certe non amplius derogare potuit Synodus provincialis, cujus potestas infra illam potestatem est. Certe matrimoniales causas inter causas majores, quas Romano Pontifici servatas voluerunt Innocentius I., Leo M., & cæteri, quorum loca indicavi l. 1. tit. 3. sect. 1. §. 16. not. 2. p. 170., recensent Cælestinus III. Ep. 9. ad Archiepiscopum Senonen. apud Labbæum t. 13. Concil. col. 698. ed. Ven. Sigefridus Moguntinus Ep. ad Alexan. II. T. 3. Concil. German. p. 152. Annales Bertiniani ad ann. 831. apud Eckartum Gallia oriental.t. 2.1.28. §. 193. Synodus Tridentina sartam tectam esse voluit potestatem, qua semper Apostolica Sedes usa fuerat, removendi dirimentia impedimenta, ideoque regulas in materia dispensationis, ac signanter super impedimentis matrimonii præscriptas ad Romanum Pontificem pracipue direxit, uti post Du-Cassium de Jurisdic. eccles. t. 1. c. 10. S. 5. observat Van Espenius Jus eccles. part. 2. sect. 1. f. 14. c. 1. n. 10. Imo cum disputatum esset à Patribus, num satius esset Episcopis, quam Summo Pontifici facultatem laxandi impedimenta reservare; potissimum Pius IV. zquo animo assentiebatur, ut consanguinitas in quarto gradu, quia frequentior, à Pontificis reservationibus tolleretur, & Episcoporum arbitrio permitteretur. At Synodo magis placult sententia M. An-

tonii Bobbz Augustini Episcopi, & Sabaudiz Ducis Legati, qui animadvertit, fore, ut data Episcopis hac facultate multo facilius, & frequentius, quod Parrum studio, & proposito adversabatur, hujusmodi veniæ concederetur. Confer Paleottum in Act. Concil. Trid. ad diem. 17. . Augusti 1563., & Pallavicinum Histor. Concil. Trident. l. 23. c. 9. n. 17. Neque verum est , ut aliqui putant , Tridentinam Synodum Sess. 25. c. 18. de reform. dispensandi necessitatem imposuisse, cum revera canones exacte ab omnibus, & indistincte observari voluerit. Tantum statuit, ut si interdum canones justis de causis laxentur, id nonnisi causa cognita, ac summa maturitate fiat. Quibus verbis non dispensandi necesitas constituitur, sed modus præscribitur, quem servare oportet, cum venia datur. Hand multo post Tridentinam Synodum jus removendi impedimenta matrimonii tantum Romani Pontificis proprium agnoverunt Concilia Turonense tit. 9. de Matrim., & Toletanum part. 2. c. 8. col. 1405. & 1804. t. 10. Cottection. Harduini. Merito igitur Optimus, Sapientissimusque Pontifex Pius VI. quem din Beus servet incolumen omnium bono, literis datis die 28. Novembris 1786., præter cæteros, damnavit errorem Eybelii ajentis, dispensationum reservationes indebitas, atque Episcopis injuriosas esse. Consule doctissimum Mamachium, qui de jure dispensationum, quod in Romano Pontifice inest. gravifer, solide, accurate disputat in libro, quem nuper edidit Piste Alethini nomine contra Auctorem opusculi Quid est Papa? Ep. 3. S. 9. p. 232. t. 1.; & CL. Auctorem dissertationis, qua defenditur Romani Pontificis auctoritas in impedimenta matrimonium dirimentia.

g. CXVIII. Verum si quid etiam ex juribus Episcoporum detractum, si ipsorum ea in re arctata jurisdictio
videatur; quis neget, id suo jure factum à Summis Pontificibus pro suprema, quam habent, in tota Ecclesia potestate (1)? Primigenia quidem, ut vocant, sint jura Episcoporum, quæ ad jurisdictionem pertinent, eaque jurisdictio à
Christo repetatur (2). Sed hæc ab ipso Christo ita instituta
est, ut uni Summo omnium capiti, & modratori subesset (3): neque Christus, cum eam Episcopis dedit, divisit
diœceses, & singulis certos adscripsit subditos, in quos jurisdictionem illam exercerent. Id totum factum ab Ecclesia est, & factum cum opera, & auctoritate Summi Pontificis, sine quo vera Ecclesia esse non potest. Itaque jurisdictio Episcoporum à Christo, usus, & exercitum hujus
jurisdictionis in certos subditos ab Ecclesiæ est.

<sup>(1)</sup> Concilium Tridentinum Sess. 14. c. 7. de Sacrum. Ponitent. Me-

rito, inquit, Pontifices Maximi pro suprema potestate sibi in Ecclesia universa tradita causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari judicio reservare. Qua in re illud in primis animadvertere oportet, quod si quæ potestat Episcopis jure Divino concessa integra relinqui debet, ea certe est potestas absolvendi à quibuscumque peccatis; quam amplam, ac nullo modo cohibitam à Christo Apostolis, & Episcopis eorum successoribus datam fuisse constat. Quod si tanta hæc, tamque late patens potestas ita (& id quidem Divino jure) Pontificiæ auctoritati subest, ut pro suprema Romanorum Pontificum potestate per reservationes coerceri, & arctari merito potuerit; an non caeteræ Episcoporum facultates, simili prorsus jure, ac suprema potestate, cum id expedire visum fuerit, arctius astringi poterunt?

(2) Ne quis obtrudat, niti me principlis minus exploratis, minusque probatis omnibus tamquam certum pono id, quod incertum, controversumque est. Non enim certo constat, num Episcoporum potestas à Christo àpusos immediate sit repetenda, an potius in eos per Petrum, eiusque Successores transierit; neque Synodus Tridentina quæstionem

hanc definire voluit , ut ostendi t. 1. c. 2. not. 1. p. 19.

(3) Episcoporum jurisdictio primigenia quidem sit, & à Christo immediate procedens; sed primigenius etiam est, essentialis, & à Christo institutus Primatus non dignitatis solum, sed etiam jurisdictionis in Ecclesia universa. Utraque potestas primigenia est; sed utriusque ex lege divina propria est, atque intima natura, ut altera subsit, altera præsit. Christus & Petrum, ejusque successores toti Ecclesiæ præfecit non solum dignitate, sed etiam imperio; & simul Episcopis jurisdictionem dedit, sed jurisdictionem subjectam superiori potestati, in qua Principatum possuit. Jesus Christus ipse, iquit Clerus Gallicanus in comitiis extraordinariis diei 8. Maii 1728, sua institutione limites præscripsit huic potestati Episcopali, quam subjecit Sedi Petri, in qua posuit plenitudinem Apostolica potestatis. Reservationes causarum matrimonialium, & cæteræ hujusmodi non tollunt, evertuntque primigeniam, & essentialem Episcoporum jurisdictionem, quæ Divinæ institutionis est; tantum ejus exercendæ constituunt modum, qui à Cristo definitus non fuit. Et vetustiori quidem ætate ea res tota fere pendebat à Synodis provincialibus, Metropolitis, Patriarchis; quos humanæ institutionis esse, inter omnes constat; adeo verum est, primigeniæ, essentiali, & á Cristo datæ Episcopis potestati non adversari modum, qui in ea exercenda superiori imperio stabilitur. Quod si hunc modum constituit Potestas, quæ tantum humana est, nonne id multo magis poterit præstare potestas Summi Pontificis, hoe est Potestas divinitus instituta? Si magis intrare volumus, potius hæ ipsæ reservationes ad jus divinum referri possunt; quatenus videlicet jure Divino Summo Pontifici in omnes Episcopos jurisdictio data est, & quatenus Christus ordinem inter Potestates omnino servandum constituit. Cujus quidem ordinis ea vis, & natura est, ut inferiores jubjecti sint superioribus, uti docet Petrus. Ep. 1. cap. 2.

- vers. 13. Subditi igitur estote omni humanæ creature propter Deum, sive Regi quasi præcellenti, sive Ducibus vc., & Paulus ad Roman. c. XIII. vers. 1. Omnis anima Potestatibus sublimjoribus, subdita, sit; non est enim potestas nisi à Deo; quæ autem sunt à Deo ordinatæ sunt. En ordinem inter Potestates à Deo constitutum, ut inferiores quamtumvis potestate aliqua præditi, sublimioribus subesse debeant. Consule Balleginium de Potest. Ecclesiast. Summor. Pontif. c. 1. §. 4. 5. 6., & doctissimum Mamachium egregio opere, quod paulo ante indicavi, Ep. r. 2. 3. fere per tot.
- \$ CXIX. Cum episcopo certi adimuntur subditi, non tollitur primigenia illa jurisdictio, quæ divinitus data est; tantum arctatur, & constringitur usus jurisdictionis, quæ amplius exerceri non potest, in subditos, qui ab Episcopi imperio subtracti sunt. Ita Synodi particulares sæpe arctarunt usum jurisdistionis Episcopalis; & id quidem jure, ac recte factum, omnes facile concedunt; quia cum Synodi Episcopis auctoritate præstarent, potuerunt Episcopalium facultatem usum, pro Ecclesiæ utilitate, præfinire(1). Quod si hæc facta, & rite fieri potuerunt à Synodis particularibus, quæ tantum jure ecclesiastico provinciæ, aut regioni, ejusque Episcopis divinitus institutis præsunt; id certe multo magis concedendum est Petri succesoribus (2), qui non humano, sed divino jure omnibus Episcopis, ipsisque Synodis particularibus præfecti sunt (3).
- (1) Episcopalis potestatis, quæ á Synodis, Metropolitis, Patriarchis cuhibita fuerit, innumera propemodum, & omnibus comperta exempla sunt. Præclarum est illud Concilii Chalcedonensis act. 4. col. 418. t. 2. Collect. Harduini, ubi sancitum est, ut nihil absque ipso (Antistite Alexandrino) ageretur ab aliquo subjacente Episcopo. Hoc quidem loco ita arctatur Episcoporum potestas, ut nulla in re non pendeat à Patriarcha. ac nihil Episcopus agere possit sine venia Patriarchæ, cui subest. Divino quidem jure ad Episcopos pertinere ordinationes corum, quos suarum Ecclesiarum regimini utiles, & multo magis necessarios agnoscant. quis ignorat? Africanæ autem Ecclesiæ in exitu sæculi quarti, & initio quinti magna sacrorum ministrorum inopia laborabant, adeout multæ earum plebes essent desertæ & alicubi ne unus quidem Diaconus reperiretur. Huic malo remedium adhibere oportebat, & vero adhiberi facile poterat, tum si in suis reciperentur gradibus, qui à Donatistis ad Catholicam unitatem revertebantur, tum si ordinibus donarentur, qui apud Donatistas in infantia baptizati, rationis usu præditi ad Ca-

tholicam Ecclesiam redierant. Sed obstabant decreta edita in transmarino Concilio, quorum mentio est in Syuodo Africana Can. 35. aqud Pithœum Cod. canon. p. 152. ed. Paris 1687. Itaque ut ca lex necessitatis gratia laxaretur, missa legatio est ad cos, à quibus illi lata fuerat, sicuti patet ex eadem Synodo Africana J. c. p. 143. Quod si Synodi particulares Episcoporum potestatem in re tam gravi, Tamque Episcopi propria arctare potuerunt; an non idem multo magis præstare poterit Summus Pontifex, cujus non humano jure sancita, sed á Christo ipso instituta potestas est?

(2) Si antiquis temporibus Episcopalium facultatem definiendarum modus à Patriarchis, Metropolitis, Synodisque provincialibus totus fere pendebat non ideireo Pontificio juri, quod ex Primatu descendit, quidquam detractun videri potest. Cum enim omnis illorum, quæ tandem cumque illa esset, in Episcopos, & Episcopatus jurisdictio tantum ex Ecclesiastico jure procederet; profecto quidquid ecclesiasticæ institutionis est, juri ordinario ac divino Primatus detrahere nihil po-

tuit. Consule Ballerinium de Potes. ecclesiast. c. 1. §. 4.

(3) Equidem nescio, qui teneat error, aut miserabilis ignoratio veri eos, qui propria, & nativa Episcoporum jura á legitima superiori Potestate tolli, ac minui posse inficiantur. Ab ipsis Ecclesiz incunabulis luculentissima sunt monumenta, que longe aliud ostendunt Episcopi erant Timotheus, & Titus, alter Ephesi, alter Creta, ad quos Apostolus litteras dedit, & hi á Spiritu S. positi erant regere Ecclesiam Dei in suis Diœcesibus, & omnem cum Episcopatu conjunctam potestatem obtinebant. Ergo quemlibet Cristianum hominem ordinibus initiare poterant, quoniam ampla Episcopis ea de re data à Christo potestas fuerat, & tamen Paulus arctat, & constringit hanc potestatem, dicta lege, ut neque bigami, neque neophiti ordinentur I. ad Timoth. c. 3. vers. 2. 6. 12. Similiter jure Divino Presbyteri Episcopis suberant, atque si suo lubitu poterant adversua illos eam servare methodum judiciorum, quæ magis commoda, & opportuna videretur, quoniam hæc methodus ab eodem divino jure constituta non fuerat, & tamen Paulus Episcopis imperat, ne adversus Presbyterum accusationen recipiant, nisi sub duobus, aut tribus testibus I. ad Timoth. c. 5. vers. 19. Mitto catera similia, quæ sunt à Paulo constituta, & quibus nativa Episcoporum potestas arctata est. Priora Ecclesiæ sæcula pene innumera ejusdem rei monumenta suppeditant. Sane Christus iis verbis quacumque ligaveri. tis Uc. Apostolis & Episcopis amplissimam concesserat facultatem ligandi, & solvendi in sacramento pœnitentiæ; verum huic Episcopis insitæ & innatæ potestati, veneranda antiquitas modum imposuit, constitutis legibus, quibus Episcopi jussi sunt, quosdam criminum reos tantum solvere post annos plures, diuturnamque poenitentiam, quosdam vero tantum, cum ad viaz exitum properarent. Res eo demum venit, ut œcumenici Concilii venia, & auctoritate opus fuerit, ut liceret Episcopo humanius aliquid de eis statuere, qui luculentiores dederant dolentis

tionisque longioris, tantum indicabo Ep. 1. ad Himer., qua c. 4. sta-

tuitur, ne quis alterius sponsam uxorem accipiat, c. 5. ne Euchafistia tribuatur reis graviorum quorumdam criminum, c. 8. ne bigami ordinentur, c. 9. & seq. alia stabiliuntur, quæ ad ætatem , & qualitates ordinandorum pertinent apud Coustantium col. 628, 632. seq. Per has leges omnes Episcopi non amplius exercere poterant ampliorem illam, quam pridem habebant propriam, & nativam potestatem in administratione sacramentorum. Confer etiam S. Leonem Ep. 5. c. 3. col. 618. Ep. 6. c. 6. col. 622. Ep. 9. c. 1. & 2. col. 629. seq. Ep. 10. col. 633. app. t. 1. ed. Ballarin. Ven., postremo fere omnes ejus epistolas, in quibus Episcopis certæ præscribuntur leges, quas eos servare oportet in negotiis ecclesiasticis, atque in sacramentorum administratione; S. Gelasium I. Ep. 9. ad Episc. Lucan c. 3. & 4. apud Labbæum t. 5. Concil. col. 315., S. Gregorium M. Ep. 10. & 11. l. 4. Ep. 7. l. 5. Ep. 43. l. 7. Ep. 70. 1. 9. Ep. 2.1. 10. opp. t. 2. col. 689. 690. 733. 890. 986. 1043., aliisque locis compluribus, ubi plures dicuntur leges, quibus Episcoporum jura imminuntur. Infinitus essem, si omnia colligere vellem exempla aut ex conciliis tum provincialibus, tum generalibus petita, aut ex decretalibus Pontificum Romanorum, quibus Episcoporum jura propria, & nativa cohibita, atque immunita sunt.

S. CXX. Hoc sane primigenium jus est Pontificum Romanorum, quod abrogari nequit, nisi abrogetur, quod salva fide tolli non potest, Primatus jurisdictionis, cui Chriszus omnes subjecit, & cui Episcoporum jurisdictionem obnoxiam voluit (1). Eo jure Summi Pontifices recte potuerunt Episcopalis jurisdictionis modum constituere, ac sibi tantum certorum criminum veniam, ac laxandi dirimentia matrimonium impedimenta facultatem reservare. Atque hæc quidem vetustissima consuetudo est, quam omnium ætatum consensus comprobavit; ut Summus Pontifex dirimentia matrimonium impedimenta constituat, & tollat constituta, cum id justis de causis faciendum est (2). Episcopis permissa tantum est facultas laxandi impedimenta impedientia, exceptis hæresi, & sponsalibus, in quibus non licet fidem fallere, invito eo, cui data est; & voto simplici aut perpetuæ castitatis, aut ingrediendi Religionem, quod cum purum fuerit, nullique conditioni obnoxium, tantum Romano Pontifice reservatur (3).

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Consule præstantissimas, gravissimasque literas datas à PIO VI.

Pont. Max. die 28. Novembr. 1786. adversus auctorem opusculi Quid est

Tomo II.

Papa, & vide etiam Cl. Mamachium I. mox indic.

(2) Auctor libri Sopra il diritto di stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio, è di dispensare novum excogitavit genus dispensationum, quas vocant, suoque hoc invento efficere se posse censet, ut etiam Episcopi laxandorum impedimentorum potestatem habere videantur. Inquit enim, impedimenta laxata quidem initio fuisse ex gratia, & beneficio, sed frequentem laxandi consuetudinem quasi legis exceptionem induxisse, ita ut dispensationes, quæ initio gratiæ tantum erant, lapsu temporum justitiæ evaserint. Quare Episcopus suo jure removet impedimenta, quorum vetus est, & longo usu firmatus removendorum usus; & tunc quidem judicat, num locum habere debeat exceptio legis, quæ jam vetustate consuetudinis inducta est. Sed primum nego, ex repetitis actibus fieri posse, ut quod semper ex gratia, & beneficio conceditur, justitiæ actus evadat. Longa consuetudo parere quidem potest exceptionem legis, cum ei populorum mores, & consensus legislatoris ita derogant vel omnino, vel ex parte, ut jus ea lege constitutum non amplius vigeat, neque ullam parendi afferat necessitatem. An quisquam superiorem rogat, ut eum lege solvat, quæ contraria consuetudine sublata est? Imo. legis loco est ipsa consuctudo, que antiquo juri adversatur, eique tantum parere omnes debent. Sed dispensationum, quas vocant, longe dissimilis ratio est. Non enim per eas, ut sæpe concedantur, diuque concessæ fuerint, jus novum inducitur. Imo vero ea, quæ petitur, et quæ conceditur, dispensatio, vigentis, & confirmatæ legis monumentum est. Nam quisquis superiorem rogat, ut lege solvatur, necessario fatetur, integram esse legem, qua stulte, & inutiliter solvi vellet, si ea esset antiquata; & superior quoties aliquem solvit, ejus quidem gratia legi derogat, sed legem ipsam confirmat, qua obstrictos vult esse cæteros, quos ipse simili beneficio, ac privilegio non solvit. Quod si specialis dispensatio non legem generation abrogat, sed confirmat, Œdipo opus est conjectore, ut intelligatur, quomodo justitie actus evadere possit, ut quis parere non debeat legibus, que fixe, certæque sunt, atque omnibus! constitutæ. At enim frequens usus beneficii, quod superior confert inunum, aut alterum, quem lege solvit, quasi vim consuctudinis obtinet, ita ut omnes ad simile beneficium obtinendum jus consequi videantur. Falso, Nam omnis dispensatio ex gratia, & beneficio est; justitia postulat, ut lex, quæ viget, observetur; sed superior justis de causis hanc justiciam silere jubet, ut in unum, aut in alterum beneficium conferat. Itaque quodquot numero esse poterunt dispensationes, cum semper exgratia, & beneficio concedantur, semper gratia ac beneficii actus erunt, neque unquam justitiæ actus evadent, imo semper justicia erit obtemporatio legibus, nisi beneficium accedat supremæ Potestatis, per quam aliquis lege solvatur. Sed esto; fac sane actus; qui semper gratiz, ac beneficii sunt, ex longa consuetudine in actus justitiæ converti, ita ut omnes ad beneficium, ac privilegium obtinendum jus consequantur. A quo beneficium ipsum impetrandum erit? Ab eo, qui semper dedit, quique

longa consuetudine hanc sibi legem imposuit, ut quod semper largiri solet, jam amplius nemini denegare possit. Itaque totum hoc inventum dispensationum, quas vocant justitiæ, eo demum redibit, ut Summus Ponti-Tex jam omnibus concedere debeat beneficium, quod longa consuctudo justitiæ actum fecit; sed certe non eficiet, quod jus concedendi beneficium amittat Pontifex, qui illud semper dedit, acquirat autem Episcopus, qui numquam eo jure potitus est. Si Princeps certum aliquod beneficium in omnes conferat, si cunctos lege solvat, si longo usu fiat actus justitiæ, qui pridem erat gratiæ, & beneficii; an ideo Magistratus inferior sibi etiam jus arrogabit exercendi actum, quem semper unus Princeps exercere consuevit? Sunt hæ plane nugæ. Revera ætate S. Anselmi jam obtinebat usus dispensationum, quæ à Sede Apostolica concedebantur, wii testatur Paschalis II. P. Ep. 42. ad Ansel. col. 1008. apud Labbaum Collect. Concil.t. 12, ed. Ven., & tamen nullus unquam fuit Episcopus, qui sibi earum concedendarum potestatem arrogaret. Imo ipse Anselmus, qui Episcopus erat, eas à Summis Pontificibus Urbano II. & Paschale II. impetrandas curavit, uti patet ex loco mox laudato; & anno 996. Gregorius V. in Concilio Romano Robertum Regem deserere coegit Bertam consanguineam suam, quam in matrimonium acceperat, sacrisque interdixit Erchembaldum Archiepiscopum Turonensem, cæterosque Episcopos, quorum consensu nuptiæ illæ conciliatæ fuerant, apud Labbæum collect. Concil. t. 11. col. 1029. can. 1. & 2. ed. indic. Sæculo XII. 1an crebro dispensationes à Summis Pontificibus concedebantur, ut S. Bernardus de Consider. l. 3. c. 4. opp. t. 2. pag. 373. ed. Venet. 1781. Eugenium III. discipulum olim suum monendum putarit, ne quem tam facile lege solveret: & tamen nullus Episcopus propter eam dandæ veniæ consuetudinem, jus illud sibi debitum contendebat. Imo cum frequentior esset dispensationum usus, omnis earum potestas Sedi Apostolicæ servata est in Concilio Lateranensi IV. can. 19. 20. 57. 58. col. 42. 62. & 63. t. 7. collect. Harduini; ac tantum absuit, quod Summi Pontifices ex crebro illo dispensationum usu jus aliquod, aut aliquam necessitatem inductam putarint, ut plus semel rejecerint preces eorum, qui veniam postulabant. Ita Alexander IV. qui anno 1258. à Galliarum rege rogatus legem solverat de consanguinitatis gradibus, Waldemaro Suecorum Regi veniam dare noluit, per quam nuberet Sophiæ suæ ex fratre nepti; sed postea grovioribus expensis causis hanc ipsam veniam dedit, & ita nuptiæ illæ conciliatæ sunt, ut narrat Raynaldus ad an. 1258. n. 20. & 1259. n. 19. p. 27. & 39. t. 3. ed. Lucæ. Clemens IV. apud Martenium Anecdot. t. 2. p. 537. lege solvit ex justis causis filium Regis Sicilia. non item filiam Alphonsi Regis, quam Pater filium Balduini Imperatoris in matrimonio habere cupiebat, licet ipse Pontifex fateatur, quod larga esset retroactis facta temporibus diversarum effusio gratiarum. Ejusdem generis exempla suppeditant Clemens VI., & Innocentius VI. apud Baluzium Miscellan. diplomat. tom. 3. edit. Luca, itemque Joannes XXII., qui veniam, quam propter cognationis impedimentum Arragoniæ Rex.

(3) Cousule Benedictum XIV. de Synod. diaces. l. 9. c. 2.

- §. CXXI. Sunt tamen graviora quædam impedimenta, quæ tametsi divino, aut naturali juri inducta non sint, tamen à Summo Pontifice laxari non solent; & huc spectat consanguinitas in primo gradu, quæ videlicet est inter fratrem, & sororem (1), affinitas in primo item gradu inter vitricum, & privignam, publicum impedimentum criminis ex occisione conjugis cum adulterio (2). In cæteris impedimentis, quæ Ecclesiastici Juris sunt, Summus Pontifex ex justis, gravibusque causis veniam tribuit (3). Quæ venia, sive dispensatio, ut vocant, vel publica, vel occulta est; illa pro utroque foro datur per Datariam, vel Secretariam Brevium, hæc per Sacram Pænitentiarium pro interno tantum foro conceditur.
- (1) Non convenit inter Theologos, interque Peritos Juris Canonici, an matrimonium inter fratrem, & sororem jure naturali, Divino, vel humano prohibeatur. S. Thomas, Gonzalezius, Pontius, atque alii solam juris positivi prohibitionem agnoscunt.

(2) Confer Benedictum XIV. in Ep. ad Ignatium Realem de Celebratione. Missa à sedente, que estat in Appendic. II. t. 4. ejus Ballarii §. 13.

14. 15. p. 7. & 8. ed. cit.

(3) Ita fidei catholicæ utilitas, timor apostasiæ, bonum publicum, studium avertendi mali, angustia loci, inopia mulieris indotatæ justam præbent causam, propter quam dispensatio concedatur. Sunt & aliæ similiter graves causæ, quarum judicium pertinet ad Summum Pontificem, à quo venia tribuitur. Dataria solet in diem dispensationes publicas concedere super consanguinitate, & affinitate, & spirituali cognatione, & publica honestate, & crimine adulterii, modo nulla fuerit in necem conjugis machinatio. Cæteræ dispensationes super alliis publicis dirimentibus impedimentis raro, atque ex causis gravissimis per secretariam Brevium conceduntur. Ex Cancellariæ Regula 49. in literis dispensationum super aliquo gradu consanguinitatis, vel affinitatis ea adjicitur clausula, seu conditio, si mulier rapta non fuerit. Si raptor scienter puptias cum rapta contraxerit, ac veniam postulet, tunc alia adjicitur ex quaterno conditio, ut separentur ratione delicti, quadusque arbitrio conmissarii, seu executoris Apostolici congruam egerint pænitentiam. Confer Rigantium ad eamdem Regulam 49. Cancellar., & confer etiam Gagliardam Instit. Jur. Canon. I. 2. tit. 11. S. 5. n. 93. V seq.

\$. CXXII. Jamvero dirimentia impedimenta nuptiarum ad tria summa capita revocari commode possunt. Nuptiæ enim nullius momenti sunt, vel quod aliquis ad eas contrahendas aptus, & idoneus non est; vel quod eas deceptus errore contraxit; vel quod in iis conciliandis non eum servavit modum, quem servare oportebat.

§. CXXIII. Primum caput duplex est; nam quis vel ab omnibus universæ, vel à certis tantum nuptiis arcetur. Irritæ sunt generatim nuptiæ impedimento vel corporis, vel animi. Corporis impedimento tenetur, qui non satis progressus ætate est, & qui venerem exercere non potest; quorum vitiorum alterum defectum ætatis, & alterum impotentiam coeundi vulgus appellat. Impedimentum animi triplex est, ordo sacer, votum, ligamen. Quædam autem nuptiæ fieri non possunt propter cognationem, affinitatem, honestatem, delictum, cultus disparitatem. Caput alterum impedimentorum est error, siquidem personæ sit, vel conditionis. Tertium, modus quo frustra ineuntur nuptiæ; si nimirum vi, si raptu, si clam, si cum iniqua conditione perficiantur. Singula partite, atque ordine expendenda sunt.

§. CXXIV. Omnes, uti diximus, generatim nuptias propter corporis impedimentum inire prohibentur, quos vel ætas tenera, vel imbecilla natura, vitiumque corporis cum conjuge liberis operam dare non sinit. Fiunt maturæ viro mulieres anno decimosecundo, mares autem anno decimoquarto idoneam ad procreandos liberos ætatem consequentur. Ante hoc tempus initium matrimonium irritum est (1); nisi malitia suppleat ætatem, hoc est impuberes dare ope-

ram liberis possint, & rem uxoriam intelligant (2).

(1) Cap. 6. 10. 11. de Desponsat. impuber.

<sup>(2)</sup> Cap. 9. eod. Recte tamen animadvertit Benedictus XIV. Const. Magna nobis 51. t. 2. ejus Bullar. p. 249. ed. cit., Apostolicæ Sedis venia opus esse, ut recte matrimonium contrahat impubes, qui propter ætatem nondum corporum conjunctioni maturus est, sed tamen ita rationis usu valet, ut matrimonii contrahendi vim, & naturam intelligat. Potest enim Episcopus judicare, nunc malitia suppleat ætatem, sed non potest ei conjugium permittere, qui ad rem uxoriam exercendam nondum aptus, & idoneus est.

- §. CXXV. Vitium corporis procul à matrimonio esse jubet adultos, qui vel natura, vel morbo ita sunt comparati, ut suum cum fœmina corpus nequeant commiscere; præterea mulieres, quæ ita habent obstructam viam, ut viriles conatus excludant. Quisquis tali hoc laborat vitio, modoperpetuum sit, & contractum ante matrimonium, frustra iniri conatur nuptias, quæ jure ipso naturæ irritæ sunt (1). Stat enim vis matrimonii, quando impedimentum postea ortum est (2), & quando illud tolli humana opera, ac sine vitæ discrimine potest, periculum est faciendum (3).
  - (1) Cap. 1. & 3. de Fregid. & malefic.
  - (2) Can. 25. c. 32. qu. 7.
  - (3) Cap. 5. de Frigid. & malefic.
- §. CXXVI. Ut hoc impedimentum dirimat matrimonium, certum, atque exploratum esse debet; ubi dubium sit, ad triennale experimentum confugiendum est. Scilicet triennii spatio simul conjuges agere vitam debent, nixuque ad venerem periculum facere virium suarum. Lapso trienio si omnes conatus inutiles fuerint, matrimonium dissolvitur, accedente jurejurando conjugum, ac septem propinquorum (1). Præsertim vero, cum de alterutrius conjugis viribus controversia est, inspicienda sunt corpora, quod in viris fit per chirurgos, in mulieribus per honestas, & fide dignas obstetrices (2). Omnes hi jurati confirmare debent, sese novisse mulieres, aut viri corpus minus aptum ad rem uxoriam gerendam.
  - (1) Can. 2. c. 33. qu. 1., cap. 5. & ult. de Frigid. & malefic.
  - (2) Cap. 4. & 14. de Probat.
  - §. CXXVII. Animi, sive voluntatis impedimento irritæ sunt generatim nuptiæ, si quis ante illas vel sacro ordine, vel religiosa professione, vel altero matrimonio sese obligavit. Sacros quidem ordines, vel ex voto, vel ex lege ecclesiastica, impedimento esse, quominus valeant matrimonia eorum, qui illis obstricti sunt, inter catholicos omnes cons-

tat (1). Nam continentes esse oportere majores clericos, ex ipsa Apostolica traditione intelligimus (2); & certe iis numquam licuit uxores accipere (3). Verum initio nullis opus fuit pœnis, quarum formidine clerici servare cogerentur officium, in quo eos prisca vivendi ratio pura, & incorrupta satis sua sponte retinebat. Constitutæ sunt ea de re pænæ annis consequentibus, cum depravati, & corrupti mores clericorum hoc officium comminuere, & violare cæperunt (4).

(1) Concilio Lateranense II. can. 7. & 8. t. 12. Concil. Collect. Labbæi col. 1501. ed. Ven., & Tridentinum Sess. 14. de Sacram. matrimon.

can. 9.

(2) De origine, ac sanctitate cœlibatus, quem majores Clerici servare debent, copiose disserit V. Cl. Franciscus Autonius Zaccaria duobus libris, quorum alter Storia Polemica del Celibato Sacro Romæ editus est an. 1774., alter Nuova giustificazione del Celibato Sacro, vc. editus Fulginei an. 1785. His duobus libris egregie, ac diligenter expenditur quidquid ad hoc argumentum pertinet, ac plane evertuntur commenta, & sophismata liberculorum quorumdam, qui adversus Sacrum Cœliba-

tum paucis abhine annis in Germania, atque alibi prodierunt.

(3) Canon Apostolorum 27. apud Cotelerium PP. Apostolic. tit. 1. p. 445. ed. Amstelæd. 1724., quem canonem, & simul etiam c. 17. 1. 6. Apostolic. Constit. p. 350. l. c. Græci corrumpunt, atque absurde detor. quent, ut observat Cotelerius in Notis ad utrumque locum, S. Epiphanius Exposit fid. catholic. c. 21. & Hæres. 59. n. 4.t. 1.l. 2. p. 496. ed. Paris. 1622., Justinianus Novel. 22. c. 42. coll. 4. tit. 1.; S. Hieronymus contr. Vigilant. n. 2. opp. t. 2. col. 389.ed. Vallarsii Veron. Quibus ex locis intelligimus, eaundem initio fuisse Orientalis, atque Occidentalis Ecclesiæ sententiam quod scilicet majores Clerici post sacros susceptos ordines matrimonium inire prohiberentur, quodque se in posterum matrimonii usu abstinere deberent, qui uxorem habebant, antequam sacros ordines acciperent. Vetustissimam hanc disciplinam Greci relaxare coperunt sæculo VII., cum scilicet Synodus Trullana, seu Quini sexta habita est. Nam hæc Synodus can, 6. ratam quidem firmam haberi voluit antiquam disciplinam, per quam majores Clerici post sacros ordines nuptias conciliare prohibentur, sed tamen can. 13. Subdiaconis, Diaconis, Sacerdotibus, non item Episcopis, permisit usum matrimonii cum uxoribus, quas antea duxerant. Huic autem novitati Trullani Patres præsidium quærere studuerunt in antiquiori Canone Carthaginensi, in quo tamen nihil tale statutum est; sicuti post Fleurium animadvertit doctissimus Zaccaria in opere Nuova giustificazione del Celibato sacro &c. Diss. 2. c. 2. p. 88. Canonem hunc numquam probarunt Romani Ponsifices, neque ut probarent, Græci Imperatores aut minis, aut blandi-

(4) Extat ea de re decretum latum à Siricio an. 386. in Ep. 1. ad Himerium Tarraconen. c. 6. & 7. apud Coustantium Ep. Ponsific. Roman. col. 629. seq., atque hoc decretum postea confirmavit Innocentius I. Ep. 6. ad Exuper. Tolosan. c. 1. col. 790. seq. apud eumdem Coustantium.

§. CXXVIII. Votum, quod matrimonium dirimit, solemne votum est, conjunctum scilicet cum professione, quæ in probata Religione emissa fuit. Quod votum ab eo distinguitur, quo quis extra Religionem sese obligavit, quod votum simplex castitatis dicitur (1). Hoc enim minus licitum, non item irritum matrimonium facit (2); uti irritæ sunt nuptiæ eorum, qui religiosæ professionis voto, aut sacris ordinibus impediti, ac devincti sunt (3). Sed Religiosa Professio differt ab Ordinibus sacris, quoniam ea solvit etiam matrimonium antea contractum, modo ratum sit, non consummatum (4); verum sacer ordo tantum irritas facit nuptias, quæ post eum conciliatæ sunt (5).

Plerique sentiunt, distinctionem voti simplicis, ac solemnis Gratiani ztate primum inventam fuisse, deinceps ubique receptam, posteaquam ab eo descripta in Decreto fuit. Ego dabo non gravate, ea vocabula simplicis, & solemnis ea tempestate primum usurpari coepisse; sed certe res ipsa, hoc est distinctio eorum, qui solemniter, & qui minus solemniter castitatem voverant, multo antiquior est. Mitto testimonia Hieronymi, Augustini, cæterorum, quæ Gratianus habet Can. 21. 22. 41. c. 27. qu. 13. & Can. 2. 4. 5. 9. dist. 27., & ex quibus intelligimus, jam IV. seculo aliud fuisse votum, quod irritas, & aliud, quod non irritas nuptias efficiebat. Utriusque voti diversitatem luculentissime mini quidem videtur proposuisse Siricius P., qui IV. Ecclesia sæculo Pontificatu Maximo functus est. Is enim Ep. 10. c. 1. col. 682. apud Coustantium Ep. Roman. Pontific. primo agit de Virgine velata jam. Christo, quæ integritatem publico testimonio professa à sacerdote prece fusa benedictionis velamen accepit. Hic sane locus pertinet ad professionem, quam solemnem dicimus. Pergit continuo Pontifex, deque hac virgine dicit hæc: sive incestum commiserit furtim, seu volens crimen protegere adultero, mariti nomen imposuit, tollens membra Christi, faciens membra meretricis Uc. Sane si hæc velatæ virginis conjunctio incestum & adulterium, si ipsa mulier non uxor, sed meretrix appellatur. manitestum est, ejus nuptias irritas judicari. Hæe de virginibus velatis, que publicam, aut solemnen profesionem emiserant, Siricius constituit; sed longe aliud habet de virginibus non velatis, quæ scilicet privatim castitatem voverant. Bas quidem ponitentia subjecit, quod fidem fregerant, & furtivum vocat earum conjunctionem, sed eam 12. men veri matrimonii, ac nuptiarum nomine appellat. Inquit enim: Item puello, que nondum velata est, sed proposuerat sic manere, licet non sit in Christo velata, tamen quia proposuit, & in conjugio velata non est, furtive nuptie appellantur, ex eq quod matrimonii colestis preceptum non servaverit. Hie quidem locus meo judicio satis aperte indicat diserimen voti simplices, & solemnis, quorum alterum minus licitum, alterum vero irritum matrimonium efficit. Ex codem hoe loco intelligimus, quam graviter errent, qui negant, per quinque priora secula Tomo II.

irritas suisse suptias illorum, qui solemniter castitatem voverunt. Name eas Siricius apertissime irritas judicat, & consentit Innocentius I. Ep. 2. ad Victricium c. 12. col. 754. U seq., quem Innocentii locum

Constantius in Notis. diligenter expendit.
(2) Cap 4. & seq. Qui cleric. vel voven. Concilium Tridentinum

Sess. 24. Can. 9. de Reform. matrim.

(3) Cap. un. de Vot. in 6.

(4) Cap. 2. de Convers. conjug.

(5) Extrav. in Joannis 22. de Vot.

- 5. CXXIX. Pertinet etiam ad generalia impedimenta matrimonium antea cum alia muliere, virove contractum quod impedimentum ligamen dicitur. Nam qui obstringitur vinculo primi matrimonii novis se nuptiis obligare non potest, cum divino jure vetitum sit plures simul habere uxores (1); ideoque apud Christianos novæ nuptiæ conciliari non possunt, nisi primum de conjugis morte certus nuntius allatus sit (2).
- (1) Concilium Tridentinum Sess. 24. Can. 2. de Sacram. matrim. & huc spectat Decretaliun titulus de Sponsa duorum.

(2) Cap. 19. de Spansal.

§. CXXX. Nunc à generalibus impedimentis ad particularia veniamus. Sunt igitur qui non omnes, sed aliquas in specie nuptias inire prohibentur; atque id quinque de causis, quarum prima est cognatio, quæ triplex est, naturalis, legalis, seu civilis, spiritualis. Cognatio naturalis vinculum est personarum, quæ per generationem ab codem propinquo stipite descendunt. Stipes est ille, à quo procedunt ii, de

quorum cognatione quæritur.

S. CXXXI. Distribuit ur cognatio in lineas, lineæ in gradus. Linea series est personarum sanguine conjunctarum; gradus sunt intervalla harum personarum, quibus tamquam punctis linea conficitur, & quibus noscitur, quæ persona stipiti propinquior sit. Linea vel recta est, quæ genitores et genitos continet; vel transversa, & obliqua, qua comperhenduntur, qui ex latere conjuncti sunt. Cum hi pari gradu distant à stipite, linea transversa æqualis est; cum distant gradu dispari, nimirum alter altero remotior est, inæqualis si-

citur. Ita fratres & sorores, qui æqualiter à patre distant, itemque horum filii, qui similiter paribus intervallis ad avo sejunguntur; in linea æquali sunt; patruus, & fratris filius in linea inæquali versantur; quoniam alter sursum, alter deorsum fertur, & ille ad communem stipitem proprius accedit.

- §. CXXXII. Jure civili una, & perpetua regula in omnibus lineis gradus numerantur, scilicet generata persona gradum adjicit (1), sive tot gradus, quod generationes sunt. Retinent hanc eamdem regulam Sacri Canones in linea recta, nisi quod generationum loco personas usurpant, & ita, quot, dempto stipite, persona sunt, totidem gradus numerant. Quare filius patri est primo gradu conjunctus, quoniam una hic generatio, sive una dempto stipite, persona est, nepos ab avo distat secundo gradu, quoniam duæ generationes, sive duæ, sublato stipite, pesonæ sunt. Sed in numerandis gradibus lineæ transversæ, alia est Juris Civilis, & alia Canonici Juris ratio. Nam Jus civile subjicit iisdem legibus & rectam, & transversam lineam; & ideo lateris utriusque generationes numerat.
  - (1) §. 7. Instit. de Gradib. cognat.
- §. CXXXIII. At canones tot gradus constituent, quot personæ in uno tantum latere reperiuntur; & in linea æquali collaterales inter se sunt eo gradu, quo distant à stipite communi, in inæquale eo gradu, quo à stipite remotior distat (1). Nimirum canones ex uno latere ascendunt ad stipitem, unde collaterales originem ducunt, atque hic subsistunt; civiles leges descendunt etiam ad alius latus, & in utroque colligunt generationes omnes, quotquot sunt, atque ex singulis singulos gradus efficiunt. Itaque secundum canones etiam cognatio collateralium incipit à primo gradu, in eoque sunt fratres, & sorores, verum hic gradus Juri Civili secundus gradus est. Ecclesiastica illa ratio numerandorum graduum obtinet in matrimoniis, at in hereditatibus adhuc ex jure civili gradus æstimantur (2).
  - (1) Initio canones in numerandis gradibus linez transversz Juris.

Civilis regulam retinuisse, putat Cujacius ad tit. de Consanguinit. & offinit. opp. t. 6. col. 1084. ed. Mutin. an. 1778. Verum est sane vetus Ecclesiastica illa regula à civili distincta, eamque diserte memorat Gregorius M., qui certe (utut alia quibusdam sententia sit) auctor est Ep. 64. ad Augustin. l. 11. opp. t. 2. col. 1150. ed. Paris. 1705., quæ descripta est in Can. 20. c. 35. qu. 2. & 3. Inquit enim terrenam legem in Romana Republica nuptias consobrinorum permittere; sed ipse vetat has nuptias, tamquam in secunda generatione contractas, atque Anglis matrimonium in tertia, aut quarta generatione permittit. Ergo Gregorio Pontifice consobrini erant in secundo gradu, quæ omnino Juris Canonici regula est, neque ipsis licebat nuptias inter se conciliare. Atque hac quidem ztate editum jam erat jus Justinianeum, quod nuptias inter consobrinos permittebat S. 4. Instit. de Nupt. Non enim assentior iis, qui hoc Institutionem loco adjiciendam putant negantem particulam quoniam ita sensum reddidit Teophilus, qui jus expressit, quod post Justinianum in Oriente inductum est. Et certe vulgata lectio, quam veteres Interpretes, & Glossa sequentur, legit affirmative; sicut & editiones Haloandri, Russardi, Contii, Carondæ, Cujacii. Atque hoc quidem jus de nuptiis consobrinorum comprehensum Institutionibus consentaneum est Arcadii, & Henorii constitutioni in L. 19. C. de Nuptiis. si integra hæc lex illorum revera est, quod negat Contius Subsec. lecsion. l. 1. c. 9. p. 12. ed. Neap. 1725., per quam legem abrogata est antiquior Constitutio Theodosii M., qua vetantur inter consobrinos matrimonia. Sed de civilibus legibus, quæ ad nuptias pertinent consobrinorum, deque illa, quam memoravi, Theodosii constitutione disputant Contius l. c. l. 2. c. 1. p. 19., Jacobus Gothofredus in Cod. Theodos. Leg. 1. tit. 10. W Leg. 3. tit. 12. l. 3. t. 1. p. 330. W 341. ed. Lipsie 1736., Harprechtus in Instit. l. 1. tit. 10. S. 4., Fr. Florens, cujus ea de re peculiaris disputatio est de Nuptiis consobrin. prohibit. opp. 1. 1. p. 389. ed. Norimbergæ 1756. Nunc eo redeamus, unde discessimus. Post Gregorium Zacharias Pontifex in Can. 4. c. 35. qu. 5. similiter ecclesiastica regula utitur in numerandis gradibus cognationis; denique Alexander II. in Can. 2. c. 35. qu. 5. novum, & inauditum vocat errorem illorum, qui germanos fratres ac sorores in secunda generatione esse asseverant, atque ait, in Lateranensi Concilio diu ventilatis legibus, & sacris canonibus deprehensum fuisse, ob aliam, atque aliam causam alteram legum fieri, alteram canonum computationem. Que Ale--xandri constitutio per se ipsa refutat Van-Espenium Jus Eccles. par. 2. tit. 13. c. 5. n. 10., qui Ecclesiasticam illam regulam numerandi gradus exculo XI. nondum ubique receptam, nec extra quæstionem fuisse arbitratur. Nam eos, qui unam, eamdemque esse ajebat juris utriusque regulam, Alexander legum, & canonum imperitos vocat, & facere inquit contra sacres canones, & ecclesiasticum morem, corumque errorem novum esse, & inauditum. Ex quibus facile intelligitur, jam ea ztate occlesiasticam illam regulam exploratissimam, ac receptissimam fuisse. Cum Van-Espenio sentit Dominicus Cavallarius Instit. Jun. Canon. par. 2. c. 21. §. 8.

- (2) Cit. can. 2. c. 35. quæst. 5.
- §. CXXXIV. Jam vero inter illos, qui in linea recta sunt, sive inter generantes, & genitos, matrimonium esse nunquam potest, quotocumque, vel remotissimo gradu inter se distent. Natura enim ab hujusmodi nuptiis abhorremus, & officia conjugum non bene congruunt cum officiis, quæ liberos parentibus tribuere oportet (1). Sed in linea transversa Jus Canonicum nuptias vetat usque ad quartum gradum, gradu ipso comprehenso(2); Jus Civile ad quartum quoque gradum producit interdictum suum; sed gradum ipsum excludit (3). Itaque Jus civile nuptias probat consobrinorum, quos collocat in quarto gradu. At canones improbant has nuptias, non solum quod & quartum gradum interdicto comprehendunt, sed etiam quod revera ipsis consobrini in secundo sunt (4).
- (1) Ascendentium, & descendentium nuptias jure ipso natura vetitas esse ferme inter omnes constat. At in linea transversa tantum
  jure ecclesiastico interdictas nuptias multi sentiunt; contra vero alii
  etiam primum gradum linea transversa ad juris natura interdictum
  pertinere arbitrantur, quoniam naturalis pudor nuptias inter sorores, & fratres vetare videtur.
- (2) Olim cognationis impedimentum ad septimum usque gradum producebatur Can. 1. & 19. c. 35. qu. 2. Nicolaus II. Decret. 13. apud Baluzium Miscellan. sacr. t. 2. p. 119. ed. Lucæ 1761. Sed cum tam late patens impedimentum sine gravi incommodo observari non posset, Innocentius III. in c. 2. de Consanguinit. illud coercuit ad quartum gradum, eoque jure nunc utimur.
  - (3) §. 4. Instit. de Nuptiis.
- (4) Vetus est regula canonum de nuptiis inter consobrinos vetitis. Nam eam, præter Gregorium M., cujus paulo ante indicavi locum, memorat etiam Concilium Agathens. an. 506. Can. 61. t. 5. Concil. Collet. Labbæi col. 531. ed. Ven., Turonense II. an. 567. can. 21. t. 6. col. 544., Gregorius II. Decret. 8. [Concil. apud Pithæum Cod. canon. Eccles. Roman. p. 300. ed. Paris. 1687. Atque ea quidem ætate, uti demonstratum supra est, Jus Civile consobrinorum nuptias permittebat. Abrogat tamen hoc jus Ecclesia, & ita declarat, jus constituendi dirimentia impedimenta ad se pertinere. Nolo autem hic omittere præclarum Ennodii Ticinensis locum, ex quo patet, jam inde à V. & W.

sæulo (nam Ennodius obiit an. 521.) omnes de matrimonio, deque cognatione controversias ad Summum Pontificem deferri consuevisse. Ipse enim Ep. 24. l. 5. in Biblioth. PP. t. 9. p. 345. ed. Lugdun. inquit, Divinis tamen legibus cognationem indiculo comprehensam in matrimonio licere sociari, sine dubitatione noveritis. Sed continuo ad Urbem Romam homines meos dirigo, exacturus á venerabili Papa super hac parte responsunt, ut animum vestrum potiores præcepti firmet auctoritas.

- §. CXXXV. Præter cognationem ex sanguine, etiam civilis, & spiritualis cognatio irritas nuptias facit. Civilem cognationem à Jure civili inventam probarunt, atque acceperunt Canones (1), eaque ex adoptione oritur, triplexque est. Prima diffunditur, per lineam rectam ascedentem, & descendentem adoptantis, & adoptari (2); altera obtinet in linea transversa inter adoptatum, & filias legitimas, ac naturales adoptantis sub patria potestate manentes, quod impedimentum tollitur, vel soluta adoptione, vel filio emancipato, quoniam his modis solvitur vinculum, unde impedimentum oriebatur (3). Denique affinitatis similitudine oritur etiam impedimentum nuptiarum inter adoptantem, & uxorem adoptati, similiter inter adoptatum. & uxorem adoptantis (4).
- (1) Can. 1. c. 30. qu. 3., cap. unic. de Cognat. legal. Integrum ab Fure civili Ecclesia hoc impedimentum accepit, neque aliquid in eo mutavit; hinc Cujacius in Tit. Decretalium de Cognat. legal. opp. t. 6. cot. 1078.ed. Mutin. 1778. monet, nunc etiam civilem fraternitatem nuptias dirimere.

(2) S. 2. Instit. de Nuptiis.

- (3) L. 55. ff. de Ris. nup. (4) Leg. 14. ff. de Ris. nup.
- & CXXXVI. Spiritualem cognationem parit Baptismus, & Confirmatio (1). Vetus est Ecclessia doctrina, qua ve-Iuti patet habebatur, qui aliquem Baptismo donaverat, aut in Christo instituerat, & de sacro fonte susceperat. Sed nullum inde impedimentum initio oriebatur, adeo ut ipsi parentes filios suos de fonte susciperent (2). Lapsu temporum hoc impedimentum inductum est, & late etiam propagatum, adeout ad instar consanguinitatis, & adoptio-

mis suscipiens ex sacro sonte, ejusque filii, neque cum ejus cognatis nuptias conciliare possent (3). Verum Tridentini Patres, quod experti didicerant, nimis late patente cognationis spiritualis impedimento sæpe per errorem matrimonia contra jus fieri, quæ nec sine peccato stabant, nec sine offensione dirimebantur, statuerunt, cognationem spiritualem tantum comprehendere suscipientem, & baptizatum, hujusque patrem, ac matrem itemque baptizantem, & baptizatum, atque hujus patrem, ac matrem, præterea neminem. Quod jus etiam obtinet in confirmatione (4).

- (1) Solum Baptismum memorat Justinianus in Leg. 6. Cod. de Nuptis, Concilium Trullanum Can. 53. apud Labbæum t. 7. col. 1371. ed. Ven. Nicolaus I. in Can. 1. c. 30. qu. 3. Verum confirmatione contractam cognationem ponit Concilium Compendiense an. 757. Can. 12. apud eumdem Labæum t. 8. col. 452., non Vermeriense, seu apud Vermerias, uti habet Gratianus Can. 2. c. 30. qu. 1., qui quidem Conpendiensis Concilii canon extat etiam in Capitularibus Caroli M., & Ludovici Pit I. 5. c. 7. apud Baluzium t. 1. col. 553. ed. Ven. 1772. Diserte autem Bonifacius VIII. in c. 1. wult. de Cognat. spirit. in 6. hoc impedimentum memorat. Interim ex iis, quæ mox collegimus, monumentis intelligimus, antiquissimum esse, & multo ante quam in Decretalibus describeretur, ab Ecclesia agnitum, ac probatum spiritualis cognationis impedimentum. Quod etiam ostendit Gregorius II. Decret. 4. apud Pithœum. I. mosc. indic.
  - (2) S. Augustinus Ep. 98. ad Bonif. t. 2. col. 266. n. 6. ed. Ven. 1729.

(3) Consule Gratianum caus. 30. qu. 3. & 4.

- (4) Concilium Tridentinum Sess. 24. c. 2. de Reform. matrim.
- Maris, & semina conjunctione, per quam dua cognationes copulantur, & inde affinitas oritur (1). Leges civiles tantum ex maritali, canones etiam ex vetita conjunctione affinitatem repetunt (2). Quod affinis ab affinibus non generantur, mulli proprie gradus intereos sunt (3). Verum exemplo cognationis etiam affinitatis gradus recepti sunt, & ideo quo gradu quis est cognatus viro, eodem est affinis uxori, & contra (4). Affinitas orta ex nuptiis matrimonium impedit eo modo, quo cognatio; perpetuo scilicet in linea recta ascendentium, & descendentium, in linea trans-

versa usque ad quartum gradum (5); orta vero ex vetita corporum commixtione tantum primum, atque alterum gradum comprehendit (6). Contrahit autem affinitatem sola uxor cum viri consanguineis, & solus vir consanguineis uxoris; verum nulla inter utriusque consanguineos affinitas intercedit (7).

(1) Affinitatis impedimentum ecclesistica lege constitutum initiofere sæculi IV. habes in Concilio Neocæsariensi Can. 2. apud cit. Labbæum t. 1. col. 1511. Hujus quoque impedimenti diserta mentio est in can. 61. Concilii Eliberitani, quod habitum est an 305., apud Labbæum t. 1. col. 999. Itaque vehementer errant, qui hujus impedimenti originem repetunt à Jure Civili, nimirum à L. 2. Cod. Theodos. de Incest. nupe apud Gothofredum t. 1. p. 337., quæ quidem lex lata est an. 355.

(2) Can. 10. cap. 35. quæst. 2., cap. 8. & 10. de eo qui cogn. con-

sanguin. uxor.

(3) Consule Cujacium ad tit. de Consanguinit. & Affinit. opp. 1. 6. col. 1084. ed. cit.

(4) Leg. 10. ff. de Grad. & afin.

(5) Cap. 1. de Consanguinitat. & affinit.

(6) Concilium Tridentinum Sess. 24. c. 4. de Reform. matrim.

- (7) Cop. 5. eod. Jus civile vetat etiam conciliari nuprias inter vitricum, & uxorem privigni Leg. 15. ff. de Rit. nupriar., verum huic legi derogatum est à Jure Cummico in cap. 8. de Consanguinit., & afinit., uti ostendit Benedictus XIV. de Synod. diæses. 1. 9. c. 13. Confer etiam Cujacius in tit. de Consang. & afinit. opp. tit. 6. col. 1085. ed. Mutin. seu Ven. 1778.
- 5. CXXXVIII. Tertium particulare impedimentum est publica honestas, hoc est reverentia certis personis debita, quæ facit, ut si quis cum aliqua matrimonium ratum, non consummatum, aut etiam sponsalia contraxit, quæ certa, ac pura, hoc est sine conditione, & valida sint (1), cum consanguineis uxoris usque ad quartum gradum, cum consanguineis sponse usque ad gradum primum, matrimonio jungi vetetur, ac si jungatur, nihil agat (2).
- (1) Etiam sponsalia irrita, modo non deesset consensus publicae honestatis impedimentum parere, Bonifacius VIII. constituit in cap. unic. de Sponsal. in 6. Verum Concilium Tridentinum Sess. 24. de Reform. matrin. cap. 3. sustulit impedimentum honestatis ex sponsalibus quavis ratione nullis; quam Tridentinam legem tantum ad sponsalia de

futuro pertinere, declaravit S. Pius V. in Const. Ad Romanum 85. in

Bullario ed. Rom. ult. t. 4. part. 3. p. 18.

(2) Publicæ honestatis impedimentum tamquam recens inventum Hæretici reprehendunt, atque corum è numero Henricus Brouwerus de Jure connub. l. 2. cap. 14. plura de hoc impedimento, præter verum. arque honestum, dicit, arque illud primum à Bonifacio VIII. excogitatum putat. Verum multo ante Bonifacium hujus impedimenti diserta mentio est in Can. 14. & 15. c. 27. qu. 2., quin etiam IV. sæculo Siricus Ep. 1. ad Himer. c. 3. apud Coustantium col. 628. vetat generatim, ne quis alterius sponsam uxorem accipiat; ac plane falsum est, sicuti Jueninius observat de Sa cram. Dissert. 10. quest. 7. c. 9., decretum. quod ex Benedicto Pontifice Brouwarus recitat. Quin impedimenti publicæ honestatis vetus origo est, non obscure expressa in Jure civili. uti late ostendi Alexius Symmachus Mazochius Diatrib. in can. II. liberit. 54. n. 15. & Not. 6. p. 235. & seq. ed. Rom. 1766. Et sane laudat Vir doctus L. 12. S. 1. L. 14. ff. de Rit. nup., & S. 9. Instit. ut de Nupt. additque præterea Alexii, Comneni constitutiones 3. & 4. apud Gothofredum in Corp. jur. eiv., quibus in locis de publica honestate agitur disertissime. Itaque hoc impedimentum in remotissima Ecclesia antiqui. tate fixas habet radices; imo nunc etiam magna ex parte mitigatum est. cum antea quartum gradum comprehenderet, nunc à Synodo Tridentina coercitum si intra primum gradum, si ex sponsalibus, intra quartum, si ex matrimonio rato procedat; tantum abest, ut conqueri Browerus. aliique hæretici possint, inventum hoc impedimentum fuisse ambitu, & cupiditate Summorum Pontificum, ut suam latius jurisdictionem, potestatemque explicarent.

CXXXIX. Sequitur impedimentum criminis quod duplex est, adulterium, & homicidium. Adulteram nubere adultero vetat Jus Civile Romanorum (1); quod quidem jus initio etiam Ecclesiæ fuisse videtur (2). Sed nunc adulterium tantum matrimonium dirimit, si adulter, & adultera, vel eorum alter in innocentis uxoris, vel mariti mortem conspiraveriut, ut nuptias inter se conciliarent, vel vivo adhuc alterius conjuge, patratum sit adulterium, ac simul mutuo data futuri matrimonii fides, cum alter alterius nuptias non ignoraret (3). Homicidio quoque dirimitur matrimonium; nam si quis alterius conjugem interfecerit, nuptias inire non potest cum altero conjuge, qui superstes est, modo & ipse in hanc mortem conspiraverit (4).

. Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Leg. 11. §. 11., & Leg. 40. ff. ad L. Jul. de Adulter., Novel. 234. c. 7. col. 9. tit. 9.

Zom. II.

- (2) Can. 1.c. 31. quest. 1., qui canon à Gratiano tribuitur S. Leoni M., sed revera desumptus est ex Concilio Triburiensi anno 895. can. 51. apud Labbæum t. 11. Concil. col. 653. Idemque habet Concilium Altheimense apud eumdem Gratianum can. 3. ibid. Canon autem 2. ead. c. & quast. qui excerptus est ex S. Augustino de Nupt. & concupiscen. c. 10. opp. t. 13. col. 355. ed. Maurin. Ven. 1768., longe aliam, ac interpresum vulgus putat, habere significationem, ostendit Sebastianus Berardus Gratiani canones Vc. part. 3. cap. 19. p. 310. ed. Ven. 1783. Porro solum adulterium initio irritum fecise videtur matrimonium, sed Gratianus antiquos canones arctavit iis conditionibus, quas descripsit post cit. can. 13., si adulter nihil in mortem viri machinatus fuerit, vel si vivente viro fidem adultere non dedit, se sumpturum eam sibi in conjugem, si viro ejus superviveret. Jus idem hoe constitutum est in c. 6. U pen de Eo qui dux. in matrim. quam polluit per adulter. Conditiones illas à Gratiano descriptas minime necessarias habuisse videtur Alexander III. in c. 1. eod., uti intelligitur ex co, quod utitur verbo mazime, sed cas ut necessarias agnovit Annocentius III. ind. c. 6. Quare simplex adulterium sine conspiratione in conjugis necem, aut sine data matrimonii fide dirimens impedimentum non inducit. Confer Benedictum XIV. in Conse tit. Reddita 113. t. 1. ejus. Bullar. S. 15. & seq. p. 279. ed. Rom. sen Ven. 1754.
  - (3) Cap. 1. & 7. De eo qui dux. in matrim. quam pollut per adulter.

(4) Cap. 1. de Convers. infidel.

- §. CXL. Cultus disparitas matrimonio jungi vetat baptizatos. & non baptizatos. A primis Ecclesiæ sæculis semper interdictæ fuerunt Christianorum nuptiæ cum Judæis, & Infidelibus, quoniam eas contrahere idem videbatur, ac prostituere membra Christi cum gentilibus (1). Verum Christiani, qui tales nuptias conciliabant, tantum violatæ disciplinæ rei erant, pœnisque subjiciebantur; at nulla Ecclesiæ lex erat, quæ illas infirmaret. Quin talium nuptiarum occurrunt exempla celeberrima, qualia sunt S. Monicæ, & S. Clotildis, quarum altera Patricium, altera Clodovæum Francorum Regem, utrumque ethnicum, virum habuit. Postremo consuetudine, ut videtur, inductum, ac lege ecclesiastica sancitum est, ut fidelium conjugia cum infidelibus irrita habeantur (2). Matrimonia Catholicorum cum Hæreticis improbat Ecclesia, sed ea tamen consistunt; quin etjam interdum à Sede Apostolica ex justa causa, certisque adjectis legibus permittuntur (3).
  - (1) S. Cyprianus de Laps. p. 88. ed. Amsteled. 1700. Vide etiam

Concilium Eliberitanum can 15. 16. 17. col. 252. t. 1., Chalcedonense can. 14. col. 607., Agathense can. 67. col. 1005. t. 1. Collect. Harduini. & Gratianum tot. c. 28. q. 1. Neque cum infidelibus solum; sed etiam cum hæreticis Catholicorum matrimonia damnat Ambrosius in can. 15. c. 28. q. 1. Synodus Agathensis in can. 16. l. c. misceri vetat connubia cum hæreticis : nisi profiteantur, Christianos esse futuros, & catholicos. Jus Grecorum in iis matrimoniis constitutum explicat Synodus Trullana can 72., quem in locum vide Balsamonem, & Zonaram apud Bevere-

gium Pandect. Canon. t. 1. p. 241. seq. ed. Oxon. 1672.

. (1). In sacris literis nihil est, ex quo necessario inferci debeat, jure divino, ac præcepto positivo verita esse fidelium cum infidelibus matrimonia; secluso subversionis periculo, quia tunc quilibet omni jure hujusmodi conjugium iraire prohiberetur. S. Augustinus lib. de Fid. & oper. c. 19. opp. t. 11. col. 550. ed. Maurin. Ven. 1767. S. Cyprianum inter malos Christianorum mores recensere testatur jungere cum infidelibus vineulum matrimonii, quod nihil aliud esse asserebat, quam prostituere gentilibus membra Christi; quæ nostris temporibus, pergit ipse Augustiaus, jam non putantur esse peccata, quoniam revera in novo testamento nihil inde præceptum est, & ideo aut licere creditum est, aut velut dubium derelictum. Quod etiam confirmat, de Conjug. adulterin. l. 1. c. 25. tom. 8. col. 1746. Non enim , inquit , tempore testamenti revelati novi , in Evengelio, vel ullis Apostolicis literis sine ambiguitate declaratum esse recolo, utrum Dominus prohibuerit sideles cum Insidelibus jungi. Itaque hoc impedimentum ex vetusta consuetudine, ac lege Ecclesiæ videtur repetendum. Consule Tournelyum Pralect. theolog. de Sacram. matrimon. q. 2. art. 2., & Jueninium de Sacram. diss. 10. q. 7. c. 6. art. 2.

(3) Late ea de re agit Benedictus XIV. in Const. Matrimonia. 34.

tom. 1. ejus Bullar. p. 53., & in Constit. Magnæ 51. t. 2. p. 247. ed. Rom. seu Ven. 1754., ubi etiam antiquiores Summorum Pontificum cons-

titutiones indicantur.

S. CXLI. Caput alterum impedimentorum, uti supra diximus, error est. Non omnis error, qui in nuptiarum contractum incidit, eas irritas facit, sed ille, qui personæ dicitur, cum videlicet is, cum quo contrahitur, alius revera est ab eo, qui creditur (1). Quod naturali rationi consentaneum est, cum in id, quod ignorat, consentire nemo possit. Error, qui dicitur fortuna, aut qualitatis, nihil officit, cum non pertineat ad vim intimam, sive ad substantiam contractus (2); nisi error qualitatis in personam redundet (3). Itaque valent nuptiæ; cum quis uxorem accepit inopem, ignobilem, inclegantem, quam divitem, nobilem, elegantem putabat.

(1) Tot. caus. 29. quest. 1.

- (2) Cap. 26. de Sponsal. & matrim., L. 9. ff. de Contrah. empt.
- (3) Confer S. Thomam in 4. Senten. dist. 39. & 30. quest. 1. ars. 2 ad 5.
- \$. CXLII. Sed & ignorata quoque sirvilis conditio nuptiis impedimento est; ideo non valet matrimonium ab homine libero contractum cum ancilla, quæ libera habebatur (1). Civiles Leges nullas servorum nuptias, sed tantum contubernia agnoverunt (2); & canones initio desiderasse videntur consensum dominorum, ut nuptiæ illæ ratæ firmæ haberentur (3). Sed nunc valent matrimonia servorum, etiam invitis dominis contracta (4); & valet etiam matrimonium liberi hominis cum ancilla, modo ipse ejus servitutem aon ignoraverit (5).

(1) Cap. ult. de Conjug. servor.

(2) Leg. 3. C. de Incest. & inutil. nupt. Consule Harpecthum, & cz-teros interpretes in tit. Inst. de Nupt.

(3) Can. 8. c. 29. qu. 2. (4) Cap. 1. de Conjug. servor.

(5) Can. a. 4. & seq. c. 29., qu. 2., cap. 2. de Conjug. serv. Van-Espenius, cujus mira in figendis epochis confidentia est cum pari rerum ignoratione conjuncta Jus ecoles. par. 2. iit. 13. c. 3. n. 9. affirmare non dubitat, Gratianum nixum falso Decreto Julii Pontificis in can. 1. c. 29. qu. 2. primum adhibuisse distinctionem inter scienter, & ignoranter cum personis servitis conditionis contrahentes, cam accepisse Summos Pontifices,

qu. 2. primum adhibuisse distinctionem inter scienter, & ignoranter cum personis servitis conditionis contrahentes, cam accepisse Summos Pontifices, cum ea de re Decretales ediderunt, atque ita inductum fuisse hoc impedimentum restrictum ad casum, quo circa conditionem servilem error intervenisse probueur. Sed ut paucis me expediam, arque hominis errorem patefaciam / dabo Concilia duo, que multo antiquiora Gratiano sunt, scilicet Vermeriense, quod anno 752., & Compendiense, quod an. 757. habitum est. Duobus his Conciliis proponitur dissertissime ea distinctio. quam Van Espenius à Gratiano excogitatam putat. En Vermeriensis Concilii verba can. 13. apud Labbæum t. 8. concil. col. 408. Qui scit uxotem suam ancillam esse, & accepit eam voluntarie, semper postea permaneai cum ea. Clariora sunt etiam Compendiensis Concilii verba can. 5. col. 451. ibid. Si Francus homo accepit multerem, & sperat quod ingenua sit., & postea invenit, quod non est ingenua, dimittat eam, si vult., & accipiat aliam. Similiter si fæmina ingenua, & sciebat tunc quod servus erat, habeat inierim quo vivit. Una lex est viris, & fæminis. Habes hie disertissime propositum, explicarumque discrimen mier scienter, & ignoranter cum personis servilis conditionis odntralionies. Badem jurisprudentia est in Capitularibus Regum Francorum 1. 3. c. 20. s. 1. col. 534. ed. Buluni Ven. 1772., eadem apud Buchardum 1. 9. c. 27., & eadem apud Ivonem par. 8. c. 52. & 165. Vides igitur Van Espenii errorem; sed & aliis similibus, atque gravioribus refertum est indigestum illud opus, quod equidem aon intelligo, quomodo à quibusdam tantopere laudari possit.

S. CXLIII. Postremum caput impedimentorum pertinet ad formam, atque rationem, qua nuptiæ conciliantur. Principio nullum est matrimonium, quod vi adhibita, illatoque metu contractum fuit; cum omnem consensus libertatem postulet nuptialis consociatio, quæ semel rite inita amplius dissolvi non potest. Verum ut vis, indeque ortus metus irritum matrimonium faciat, debet esse gravis, & quo vir fortis & constans afficiatur (1); præterea ab homine injuste illatus esse debet, quia si quem Judex metu pœnarum cogat nubere puelle, cui stuprum intulit, justus hic metus est à legis imperio procedens, & ideo nuptiæ consistunt (2). Est autem Judicis metum expendere, gravis ne sit, an levis, & inanis (3); ac sæpe novo, liberoque consensu convalescit matrimonium, quod irritum metus facerat (4).

(2) Cap. 1. de Adulter. & stupr., cap. 10. de Sponsal. & matrim.

<sup>(1)</sup> Cap. 6. 15. & 28. de Sponsal, cap. 2. de Eo qui dux. in matrim. quam pol. per adulter.

<sup>(3)</sup> Consule Fagnanum in c. Consultationi de Sponsal. num. 12.
(4) Cap. 21. de Sponsa. & matrim. Vide etiam Fagnanum inc. Is qui 30. de Sponsal. n. 14., ubi habes ea de re editam à S. Pio V. declarationem.

<sup>5.</sup> CXLIV. Eadem est causa raptus, qui vetat consistere matrimonium, quod inter raptorem, & raptam contractum fuit. Mulier enim per vim abducta, ac raptoris imperio, aspectuque truci perterrita non videtur sponte in nuptias consentire. Atque antiquis quidem legibus aumquam ipsa raptori matrimonio conjungi poterat (1), sed aunc potest: si à raptore separata, atque in loco tuto constituta libere assentiatur, quia procul est metus, qui suum mulieri arbitrium, & liberam voluntatem adimebat (2).

<sup>(1)</sup> Can. 11. c. 36. qu. 2. Vide eriam Codicem Theodosianum 1. 9.

tit. 24. de Raptu virgin. vel viduar., L. 1. & L. unic. Cod. Justinian. eod tit., & Capitularia Regum Franc. 1. 9. c. 96. t. 1. col. 627. ed Baluzii Ven. 1752 Concilium Chalcedonense can. 27. t. 4. Concil. Collect. Labbai col. 1691. ed. Ven. Eos, qui nomine conjugii mulieres rapiunt, vel opem ferunt, ac consentiunt iis, qui rapiunt, si sint quidem clerici proprio gradu excidere jubet; si autem laici anathematizari.

- (2) Concilium Tridentinum Sess. 24. c. 6. de Reform. matrim., cap. 7. de Raptor. Certum porro est raptum violenter patratum dirimens impedimentum inducere; sed non ita exploratum omnibus est; nam idem impedimentum oriatur etiam ex raptu seductionis, ut vocant, cum scilicet mulier dolo, aut illecebris decepta est. Affirmant Tournelyus. Prælect. Theolog. de Sacram. matrim. qu. 8. art. 1., Collectus Inst. theolog. 2., tract. de Matrim. c. 7. §. 2., & alii præsertim ex Gallicis scriptoribus; sed alii tamen negant, & horum opinionem communiorem vocat Giraldus Exposit. Jur. Pontific. par. 1. sect. 840. p. 668. Illud animadvertere oportet, raptum, qui patratus est non tantum consentiente, sed etiam postulante, & suadente puella, impedimento non esse, quominus raptor cum ea contrahat matrimonium, sicuti à Sac. Congregatione Concilii responsum suisse testatur Giraldus l. c. U par. 2. sect. 123. p. 999.
- S. CXLV. Turpes, & iniquæ conditiones faciunt irritum matrimonium, modo ejus bono adversentur. Ita si qui nubat adjecta lege, ut mulier suum corpus in quæstum conferat, ut partum abigat, ut matrimonium dissolvatur, faciunt hæ conditiones ut nulla vis matrimonii sit (1). Ceteræ conditiones, licet turpes, & iniquæ sint, modo cum matrimonii bono non pugnent, haud illud vitiant, sed potius ipsæ vitiantur, ac despiciuntur, quasi adjectæ non fuerint (2).
  - (1) Cap. 7. de Condit. apposit.
  - (2) Cap. 1. epd.
- S. CXLVI. Denique irritum est matrimonium non contractum in facia Ecclesiæ, quod clandestinum dicitur. Hujusmodi matrimonia etiam ante Synodum Tridentinam prohibuit Ecclesiæ, quæ semper exegit præsentiam Parochi, ac testium, sed ea pridem subjiciebat pænis, non item infirmabat (1). Concilium Tridentinum cum adverteret ad damna gravissima, quæ ex his matrimoniis oriebantur, ea irrita declaravit (2); & ideo nunc nuptiæ non valent, nisi coram proprio Parocho, aut alio vel ejus, vel Episcopi mandato

Sacerdote, ac duobus, tribusve testibus concilientur (3). Quod non pertinet ad eas regiones, in quibus Tridentinum Concilium receptum non est, nam ibi adhuc valent clandestina matrimonia, nisi quis tantum ut clam nuberet, eo se contulerit, relicto loco, in que Tridentina lex obtinebat (4). Quod attinet ad ea matrimonia, quæ temere sunt contracta, omissis tribus denunciationibus (5), ca vetita quidem, & minus honesta, non tamen irrita sunt.

(1) Disputat ea de re accurate, & copiose Benedictus XIV. de Synod. Diæces. 1. 8. c. 12.

(2) Concilium Tridentinum Sess. 24. de Reform. matrim. c. 1. Consule Pallaviciaium Histor. Conc. Trident. 1. 22. c. 4. & 1. 23. c. 9., ubi accurate explicatum habes, quam diligenter exponsa sint omnia, antequam illud evulgaretur decretum, quo clandestina matrimonia irrita de-

clarata sunt.

(3) Modo autem Parochus præsens sit, atque id, quod agitur, intelligat, matrimonium valet, etiam si casu repertus, aut aliam ob causam vocatus sit. Vide Benedictum XIV. de Synoft. Diaces. J. 13. c. 23., ubi & alia multa habes, quæ ad hanc rem pertinent. Confer etiam Schmalzgrueber Jus eccles. univers. l. 4. tit. 3. S. 3. ubi etiam late ostenditur, qualis, & quomodo Parochus præsens esse debeat. Similiter necesse non est , quod testes expresse sint vocati, ut præsentes matrimonio sint ; sed etiam testes casu repetti, apti & idonei sunt. Consule Schmalzgrueber 1. c. §. 5. n. 234. V seq.

(4) Vide Benedictum XIV. 4.c. l. 13. c. 4. n. 10., ubi habes declarationem ea de re editam à Sac. Congregatione Concilii, quam Urba-

mus VIII. confirmavit.

(5) Vetus est lex Ecclesiæ confirmata à Synodo Tridentina Sess. 24. c. 1. de Reform. matrim., per quam omnium matrimonia, antequam conjungantur, tribus continuis diebus festis in Ecclesia publice inter Missa. rum solemnia nuncianda sunt, ut ita, si quod forte latet, impedimentum detegatur. Concilium Lateranonse in Cap. 3. de Clandestin. desponsat. hæc edicta, sive denunciationes repetit ex speciali nonnullorum locorum consuetudine, quam ubique servandam esse constituit. Cujacius in cap. 27. de Sponsal., & in cap. 3. de Clandestin. desponsat. opp. t. 6. col. 1041. & 1055. ed. Mutin 1778. præseriim apud Gallos hujusmodi consuctudinem viguisse tradit; sed cadem revera & in aliis locis obtinebat. Nam illas in Papiensi Ecclesia adhibitas testatur Gonzalez ad c. 17. merb. Bannis de Sponsal., & in Africa etiam usitatas fuisse, ex Tertulliano monet Bohemerus ad c. 3. n. 21. de Clandest. desponsat. Quinimo à primæva apostolorum institutione eam semper fuisse disciplinam, ut nup-Tiz non clam, sed publice in facie Ecclesiz, coram testibus, & de Episcopi sententia conciliarentur, facile colligitur ex S. Ignatio Ep. ad Palycarpum n. 5. apud Cotelerium PP. Apostolic. t. 2. p. 41. ed cit., & Tertulliano l. 2. ad Unor. n. 8., & de Pudicit. n. 4. p. 171. 557. ed. Ven. 1744. Eadem est disciplina in can. 2. c. 30. qu. 5., quem canoinem exemplo Burchardi, & Ivonis Hormisdæ P. falso Gratianus adscribit; eadem in capitularibus Regum Francorum l. 6. cap. 133. & l. 7. c. 179. t. 1. col. 632. & 709. ed. Baluzii Ven. 1772., & in canonibus Isaac Episcopi Lingonensis tit. 5. c. 6. apud Labbæum t. 10. Concil. Col. 46. ed. Ven. Quanta vero sit harum denunciationum utilitas, ipsi etiam Protestantes noverunt, qui eas suis legibus pluries confirmarunt, uti ostendunt Menckenius de Omiss. proclamat, sacerdotal thes. 1., & Bohemerus Jur. Parochial. sect. 4. c. 3. §. 2.

### SECTIO X.

#### DE IMPEDIMENTIS IMPEDIENTIBUS.

CXLVII. Antiqua impedimenta im- CXLVIII. Hodie quæ sint? pedientia plura numero.

## S. CXLVII.

Impedimenta impedientia esse diximus, quæ contractum matrimonium non dirimunt, sed tantum contrahendum impediunt. Sunt igitur cum his impedimentis minus laudabiles, & minus honestæ nuptiæ, irritæ vero non sunt. Magnus olim horum impedimentorum numerus. Nam reus gravioris criminis, & qui publicam agebat pœnitentiam à nuptiis arcebatur (1); nec puellæ nuberet poterat, qui eam ad christianam religionem instituerat, qui patrinus catechismi dicebatur.

- (1) Can. 5. 12. & seq. c. 33. qu. 2., cap. de Pænitent. & remiss.
- §. CXLVIII. Nunc impedimentis impedientibus irretiti sunt sponsi, qui cum sibi futuras nuptias promiserunt, nequeunt fidem fallere, & cum alio, aliave inire matrimonium; filifamilias, qui sine parentum consensu nubere prohibentur (1); obstricti voto simplici castitatis, quale est votum extra sacros ordines, aut extra religiosam professionem emissum; ignorantes elementa christianæ religionis (2); catholici conjungentes nuptias cum hæreticis (3); nubentes omissis

denunciationibus; aut extra tempus permissum, hoc est à prima Dominica Adventus usque ad diem Epiphaniæ, & à feria quarta Cinerum usque in octavam Paschatis inclusive, ut ajunt, quo toto temporis cursu publicæ, ac solemnes nuptiæ interdictæ sunt (4), vetiti à Summo Pontifice (5), vel ab Episcopo, aut Parocho certas inire nuptias ob latens impedimentum, quod subesse creditur, donec ejus suspicio moveantur (6).

- (1) Concilium Tridentinum Sess. 24. de Reform. matrim. c. 1. Qua in re Jus Canonicum abrogat Jus Civile, quod paretum consensum necessarium statuit ad vim matrimonii Inst. de Nupt. in princ. L. 2. 10. 11. ff. de Rit. nupt. L. 7. 12. 20. Cod. de Nupt. Sed obstat locus Pauli IC. Recept. senten. l. 2. tit. 19. n. 2.; qui etiam ex Jure civili valere inquit matrimonia, quæ à filiisfamilias sine parentum consensu contracta sunt. De hoc Pauli loco multæ sunt doctorum virorum Cujacii, Gothofredi, Vinnii, Grotii interpretationes, quas vide apud Antonium Schultingium ad eamd. loc. n. 6. Jurisprudent. vet. ante Justinian. t. 1. p. 300. ed. Lips. 1737., & Alexium Symmachum Mazochium in Dissert. Muscettule de Sponsal. & matrim. dub. 1. not. 5. p. 21. ed. Romæ 1766. Ecclesia autem, cujus tantum ea in re leges sequi debemus, hæc quidem matrimonia inita à filiisfamilias contra reverentiam, qua eos prosequi decet parentes suos, semper detestata est, sed ea tamen rata firma habet. Multi putant, Gallos eo jure uti, ut apud ipsos parentum dissensus impedimentum dirimens inducat. At longe alia Gallis plerisque mens est, ex quorum sententia defectus patrii consensus secundum mentem Regum Christianissimorum non attingit contractus substantiam, sed tantum effectus civiles, uti ex Jueninio tradit Mazochius I. c. not. 12. p. 30. Argumentum hoc late, & diligenter pertractavit Franciscus Maria Muscettula peculiari dissertatione, De Sponsalibus, & matrimoniis, quæ à filiisfamilias contrahuntur parentibus insciis, vel juste invitis, quam dissertationem Alexius Symmachus Mazochius doctis, copiosisque notis illustravit.
- (2) Consule Rituale Romanum tit. de Matrim., 8. Carolum Borromeum in Concil. Provinc. Mediolanen. V. part. 3. act. Eccles. Mediol. part. p. 1. 287., Benedictum XIV. Const. Etsi minime 42. §. 11. t. 1. ejus Bullar. p. 68. ed. Rom. seu Ven. 1754. & de Synod. diwees. l. 8. c. 14.
- (3) Concilium Laodicenum can. 10. t. 1. Collect. Hardwini col. 784. ean. 16. c. 28. qu. 1., cap. 14. de Hæret. in 6. Benedictus XIV. Const. Matrimonia 34. §. 3. t. 1. ejus Bullar. p. 53. cit. ed. Quæmadmodum autem, & quibus legibus interdum à Sede Apostolica catholicarum cum hæreticis matrimonia permittantur, late explicat Benedictus XIV. cit. Const. 34. & Const. Magna nobis 51. p. 247. t. 2. Confer etiam eundem Tomo II.

niis, quæ inter catholicos, & hæreticos contrahuntur; late disseritur. , (4) Can. 8. & 11. c. 33. qu. 4. Concilium Tridentinum Sess. 24. de Reform. matrim. c. 10. Vide etiam Fulgentium Ferrandum in Breviar. Canon. n. 210., & Crisconium in Breviar. Canon. c. 188. utrumque apud Pithœum Cod. Canon. Eccles. Roman. p. 313. & 322. Multiplex autem erat olim hoc tempus, quo publicas, ac solemnes nuptias inire non licebat, uti patet ex Can. 10. & qu. cit., quem canonem Gratianus tribuit Concilio Salegunstadiensi can. 3. apud Labbeum t. 11. col. 1131. ed. Ven. Sed nunc à Concilio Tridentino ita uti diximus; arctatum est. Hoe autem tempore tantum publicas, ac solemnes nuptias vetitas, non item vetitum esse matrimonium, quod sine solemnitate conjungitur, omnes plerique sentiunt. Quare non datur solemnis benedictio, neque item celebratur missa pro sponso, et sponsa, in qua cadem benedictio tribuitur, neque sponsa solemniter in viri domum traducitur, neque demum cæteræ solemnitates peraguntur. Confer Cabassutium Jur. Canon. theor. & prax. 1. 3. c. 20. n. 8. & Benedictum XIV. Inst. eccles. 80. n. 3. seq.

(5) Summus Pontisex, cum matrimonium vetat, etiam clausulas adjungere potest, per quas irritum siat, si contrabatur cap. 4. de Spons. duor. Episcopi, & Parochi interdictum tantum impediens impedimentum inducit, donec in latens malum, & impedimentum inquiritur.

(6) Cap. ult. de Clandestin. desponsat., cap. 1. & 3. de Matrim. contract. contr. interdict. eccles.

## SECTIO XI.

### DE DIVORTIIS.

CXLIX. Quid divortium, & repudium?

CL. Quomodo solvatur matrimonium consummatum?

CLI. Quomodo ratum?

CLI. Quomodo ratum?

CLI. Quomodo ratum?

CLI. Quomodo ratum?

## §. CXLIX.

Matrimonium interdum solvi contingit, idque duobus modis, vel quoad ipsum vinculum, quo conjuges obstricti tenentur, vel tantum quoad torum, et mutuam habitationem. Jure Romano ipsa vinculi solutio divortium dicitur, & hoc facit potestatem novas ineundi nuptias, cum primæ solvuntur. Differt divortium à repudio, quod hoc & in uxorem, & in sponsam cadit, illud tantum in uxorem: quoniam non recte dicitur sponsa divertere, cum divortium ex eo dicatur, quod in diversas partes eunt, qui discedunt (1). Jure Canonico & ipsa vinculi nuptialis solutio, & separatio tori, atque habitationis, quæ fit, integro vinculo, divortium appellatur.

- (1) Leg. 101. ff. de Verb. significat. Consule Philippum Vicat. Vo-cabular. jur. verb. Diversium.
- matum, facilius, si nondum consummatum matrimonium sit. Consummati matrimonii vinculum solvit mors naturalis conjugis, quo vita functo alias nuptias inire licet (1), & conversio conjugis infidelis; si nimirum alter adhuc infidelis sit, atque ab illo discedat, aut ejus mora injuriam religioni afferat, ac peccandi occasionem præbeat (2). Quod si conjugi, qui Christi fidem amplexus est, molestus non sit infidelis, divortium fideli non conceditur, ut nimirum alter alterius salutem procuret. Separato autem conjugio per Christianam Religionem ab altero susceptam, si deinceps etiam infidelis Christianus fiat, antequam alter novas nuptias conciliet matrimonium redintegratur (3). Verum matrimonii vinculum non solvitur, si duo fideles conjugio juncti sint, atque alter eorum á fide discedat (4).

(1) Apostolus I. ad Corinth. VII. 39. Non defuerunt hæretici Montanistæ, atque alii, qui contra Ecclesiæ doctrinam secundas nuptias vetitas dixerunt. Confer Juennium de Sacram diss. 10. qu. 4.c. 1. art. 2.

- (2) Apostolus I. ad Corinth. VII. 13. & seq., Can. 4. & seq. c. 20. qu. 1., Cap. 7. de Divort. Monendus est autem conjux infidelis; num & ipse Christi Religionem amplecti velit, antequam hoc matrimonium dissolutum habeatur. Consule, qui ea de re copiose disputat, Benedictum XIV. de Synod. diæces. l. 13. c. 21. n. 2. & seq.
  - (3) Cap. 8. de Divort.
  - (4) Cap. 7. eod.
- \$. CLI. Ratum matrimonium, præter alterius obitum, & infidelis conjugis conversionem, solvitur etiam auctoritate Summi Pontificis, qui ea tamen uti non solet, nisi

causa cognita (1), & Religionis professione. Nam ut conjuges de meliori proposito deliberent, postquam matrimonium contraxerunt, non eo statim uti coguntur, sed habent duos menses; à quo temporis intervallo si eorum alter Religionem ingrediatur, in eaque professionem emittat, ita solvitur matrimonium, ut conjungi relicto suo lubitu liceat alias nuptias conciliare (2).

- (1) Confer Benedictum XIV. l. c. n. 4., &t vide etiam ipsius Constitutionem Dei miseratione 33. §. 15. t. 1. ejus Bullar. p. 52. cit. ed., ubi declaratur, quomodo, &t quo ritu matrimonium ratum à Sede Apostolica dissolvatur.
- (2) Cap. 2.7. 14. de Convers. conjug. Concilium Tridentinum Sess. 24. Can. 6. de Matrim. Tridentinum hunc canonem, & Pontificias illas leges, quibus statutum est, matrimonium ratum, non consummatum dirimi per solemnem Religionis professionem, carpere ausus est Petrus Suavis, sive Paulus Sarpius, aut Marcus Antonius de Dominis, quisquis sit autor historiæ Concilii Tridentini. Sed omnia hujus scriptoris commenta, & sophismata, præter cæteros, solide, graviterque refutavit Carolus Blaschus. Diatrib. 4. p. 205. seq. Vide etiam Tournelyum Frælect. theolog. de Sacram. matrim. qu. 5. art. 2.
- \$. CLII. Tori, seu habitationis separatio minorem quoque habet dificultatem; quoniam & mutuo consensu conjugum, & altero invito fieri potest. Mutuo consensu fit, cum uterque conjux castitatem vovet, aut approbatam Religionem profitetur (1). Altero autem invito plures sunt divortii causæ; nimirum si alter conjugum in hæresim, aut in idolatriam prolabatur (2); si ea conjunctio peccatum parere, aut disjunctio emendationem afferre possit (3); si gravem in uxorem sævitiam maritus adhibeat (4); si alter conjugum adulterium; aut infandæ veneris scelus commiserit (5).
- (1) Cap. 1. &. 4. de Convers. conjug. Quia in re illud decet animadvertere, non cogi uxorem religiosam professionem emittere, cum in ea ztate est, ut sine suspicione in communi hominum societate versari possit, modo extra religionem castitatem voveat, cogi autem omnino, cum florent ztas facit huic suspicioni locum.
  - (2) Cap. 2. 6. 7. de Divort., can. 5. c. 28. qu. 1.
  - (3) Cap. 2. de Divort., cap. 3. de Adulter.

(4) Cap. 8. & 13. de Restit. spoliat., can. 6. c. 31. qu. 1. Verum si maritus caveat de non vexanda uxore, neque tanta sit ejus sævitia, ut non satis caveri posse videatur, eam ob causam tori separatio non conceditur.

(5) Quia debet maritus uxorem adulteram, nisi poenitentiam agetit, ab se removere can. 4. & 6. c. 32. qs. 1., sed post actam poenitentiam eam recipere potest can. 7. eod., cap. 3. ds Adulter. Vide etiam Hermam Pastorem l. 2. Mandat. 4. apud Cotelerium PP. Apostolic. t.r. p. 87. ed. Amstelæd. 1724.

- §. CLIII. Verum propter adulterium separatio non permittitur, si mulier invita fuerit compressa (1); aut vir deceptus, quod aliam mulierem uxorem putaverit (2), vel si uterque conjux ejusdem criminis reus sit (3); vel si vir aut opera, aut hortatu causa adulterii fuerit (4), vel si crimen remiserit uxori, cum qua concuberit, licet ejus culpam non ignoraret (5).
  - (1) Can 3. c. 32. qu. 5.
  - (2) Can. 6. c. 34. qu. 1. ibique Glossa.
  - (3) Cap. 6. & 7. de Adulter.
  - (4) Cap. 6. de Eo qui congnov. consanguin. uxor.
  - (5) Can. 4. c. 32. qu. I.
- §. CLIV. Quæcumque autem fuerit causa non proprio, arbitrio, sed re primum diligenter cognita, & ecclesiastici judicis sententia conjuges separantur (1). Quod faciendum in primis est, cum agitur de vinculo matrimonii, quod non facile, nec temere dirimendum est. Quare ob impedimentum dirimens matrimonium solutum haberi non potest, nisi primum ea de re sedulo quæsierit Judex Ecclesiasticus (2), atque edita sententia solutum declaraverit.
- (1) Confer. Benedictum XIV. de Synod. diæces. l. 9. c. 9. n. 4. (2) Conc. Tridentinum Sess. 24. c. 20. de Reform. matrimoniales causas Episcopi judicio commisit, Prælatis inferioribus generatim exclusis. Hinc Benedictus XIV. causas matrimoniales eorum, qui subsunt capitulo Veronensi, non ab ipso capitulo, sed ab Episcopo Veronensi judicandas esse decrevit in Constit. Regis Pacifici 59. §. 29. t. 4. Bullarii sui p. 285. ed. Rom. seu Ven. 1758., quemadmodum & similes causas non ab Abbate Cryptæ Ferratæ loci Ordinario, sed ab Episcopo Tusculano cognosci voluit in Constitut. Inter multa 33. §. Tertium t. 2. p. 170.

(1) Cuncta hæc, quæ pertinent ad cognoscendas causas matrimoniales, earumque judicia expedienda, accurate, lateque explicantur à Benedicto XIV. in Constit. Dei miseratione 23. t. 1. ejus Bullarii p, 49. ed. Rome seu Ven. 1758.; quam constitutionem ipse Benedictus memorat in Const. Si datam 47. t. 2. Bullarii p. 236. & in Constit. Etsi matrimonialis 51, t. 4. p. 213.

## TITULUS III.

### DE INDULGENTIES ET REMISSIONIBUS.

I. Indulgentiarum fons, & effec-

tiales. III. Earum concedendarum potes-

tas penes Ecclesiam. IV. Variæ earum species.

II. Indulgentiæ plenariæ, vel par- V. Earumdem finis.

VI. Indulgentiæ pro vivis, & defunctis.

# §. I.

Habet Ecclesia thesaurum inexhaustum conflatum ex infinitis Christi meritis, Sanctorumque satisfactionibus (1), unde depromit Indulgentias, quibus remittit pænas temporales, quas poenitentes subire, & quibus sua scelera expiare debent. Sacramentalis absolutio veniam peccati tribuit, Indulgentiæ reum criminis liberant à poenis temporalibus, in quas æternæ vi sacramenti commutantur (2). Utraque potestas à Christo data Ecclesiæ est (3), & ea usus Apostolus veniam peccati dedit, & poena solvit Corinthium, quem pridem ab Ecclesia ejecerat (4).

Benedictum XIV. in Constit. Peregrinantes 17. S. 4. t. 3. ejus Bullarii

P. 75. Non desunt Theologi, qui per indulgentias tolli posse peccata (2) venialia, etiam quoad culpam existimant, sed hæc valde dubia sententia est, neque sanz theologiz rationibus convenit, quod ostendunt Pas-Serinus de Indulgent. quest. 7. n. 82, & Theodorus à Spiritu S. ead. trac. t. 1. c. 5. S. 1. Hinc si quæ occurrunt indulgentiarum formulæ, quibus quis à culpa, & à pana liberari dicitur, ex vel falex haberi debent, uti monet Benedictus XIV. de Synod. diæces. l. 13.c. 18.n.7. vel tribuenda sunt eleemosynariis quæstoribus, quos increpat Clemens V. in'Clem. 2. de Penitent. & remiss. Si que autem reperiuntur indulgenthe, in quibus ex gr. quarta, aut septima pars venialium peccatorum remittitur, qualis est indulgentia data ab Urbano III. apud Du-Cangium Glossar. med. V infim. Latinit. verb. Iudulgentia, ex referenda sunt ad remissionem poenæ temporalis, & huc illa spectat Urbani indulgentia, uti patet ex ejus verbis, quæ describit Lucas Dacherius t. 3. Spicilegii p. 383.ed. Paris cit.

(3) Concilium Tridentinum Sess. 25. in Decret. de Indulgent. Confer Theologos, atque inter cæteros, Jueninium de Sacram. Diss. 13. quæst. 1., qui de vi Indulgentiarum, deque earum concedendarum à Christo Ecclesiæ data potestate contra Lutherum, Zuinglium, Calvinum, cæterosque heræticos copiose disputat, & consule Amortum Histor. Indulgentiar., & Theodorum à Spiritu S. de Indulgentiis, qui latissime de Indulgentiis agunt. Videndæ præterea sunt les Conferences de Luzon tom. 7., ubi multa, & egregia de Indulgentiis ocurrunt, & hicporro tractatus nuper in Italicum sermonem conversus descriptus est in Diario Ecclesiastico Romano Supplemento dell' anno 1790. per i mesi

di Marzo, Aprile, Maggio, è Giugno.

(4) Apostolus II. ad Corinth. II., quem in Pauli locum vide Chrisostomum Hom. 4. in. 2. ad Corinth. opp. t. 10. p. 454. ed. Paris. indic. Ambrosium, Anselmum, Thomam, aliosque apud Cornelium à Lapide in Paul. Ep. 2. ad Corinth. c. 2., qui cuncti illum de plenaria indulgentia interpretantur. Præclarum aliud indulgentiæ exemplum reliquis aloannes Apostolus, qui juvenem latronem, & homicidam Ecclesiæ res-

- S. II. Indulgentia vel integram relaxat pænam, vel ejus partem, & ideo vel plenaria, vel partialis est. Jus concedendi indulgentias à Christo datum est Apostolis, corumque successoribus, quibus potestas ligandi, & solvendi, in qua illud continetur, concessa est. Sed quoniam Episcoporum potestas Romano Pontifici, qui illius exercendæ modum constituit (1), jure suo Pontifices Maximi, pro suprema potestate sibi in Ecclesia universa tradita, sibi plenarias indulgentias reservarunt, ac tantum partiales Episcopis permiserunt (2). Quare unus Romanus Pontifex plenarias indulgentias tribuit, Episcopi tantum partiales; & vero ab ipsis in Ecclesiæ dedicatione unius anni, in ceteris vero temporibus quadraginta dierum indulgentia tribuitur (3). Jure extraordinario, & delegato etiam Presbyteri, imo & inferiores clerici indulgentias elargiuntur; quin etiam interdum Summus Pontifex Vicariis Apostolicis plenarias indulgentias permittit (4).
- (1) Confer que scripsi in Prolegomenis c. 2. §. 20. p. 19. & confer, quem eo loco laudavi, Petrum Ballerinium. Atque huc etiam redeunt ea, quæ sapra dixi de Summi Pontificis potestate in Ecclesia universa, deque jure, quod habet, arctandi Episcopalem jurisdictionem. Ex his autem, atque ex cæteris harum Institutionum locis satis patere arbitror, quid ergo revera sentiam de Primatu Summi Pontificis, deque ejus in tota Ecclesia potestate. Sed Scriptores Annalium Ecclesiasticorum Florentiæ primum me immerito reprehendunt, quod nimis late hujus Primatus jura explicaverim; deinde aliam mihi sententiam adscribunt. meque immerito similiter laudant, quasi harunt Institutionum l. r. tit. 3. sect. 1. prim. ed. Primatus jura arctare voluerim. Præsertim vero appellant S. 14. not. 6. ejusd. ed., ubi egi de judiciaria Summi Pontificis pogestate, atque ita hunc locum explicant, quasi negarim, etiam omissis mediis judicibus ad pontificem provocari posse. Sed ego eo loco ne attigi quidem hanc disputationem, quam integram servavi lib. IH., ubi ostendam, etiam medio judice prætermisso, recte ad Primatem totius Ecclesiæ provocari. Ordinarius quidem judicii cursus est, ut gradatim appellatio fiat, ac medius judex non negligatur, antequam controversia deferatur ad summum omnium Rectorem, cujus judicium soli Deo subjicitur; & huc referendus ess Innocentius 1., cujus ibi descripsi locum

Sed non inde efficitur, quod Summos Pontifex eodem jure, quo arctat Episcoporum jurisdictionem, ex eaque subtrahit certos Subditos, eodem inquam vocare ad se non possit controversias, & ita de iis rebus agere prohibeantur medii Judices, qui Primatis, cui subsunt, imperio parcre debent. Agam ea de re copiose Libro III., ut annalium Scriptores intelligant, mihi de his appellationibus ad Summum Pontificem interponendis fixamesse, certamque sententiam. Primatus autem jura, ut pluribus ostendi harum Institutionum locis, patere confirmo quam latissime, & prorsus assentior Bellarmino, Baronio, Mamachio, Ballerinio, cæterisque similibus doctissimis viris, quorum pluries opera laudavi.

(2) Concilium Lateranense can. 62., qui canon descriptus est in corpore Juris canoni cap. 14. de Pæniten. & remiss., Mattinus V. in Bulla quæ incipit Inter cunctas, quæque approbante Constantiensi Concilio edita est contra errores Wiclefi, & Joannis Hussi, extatque t. 16. Concil. col. 751. Coll. Labb. ed. Ven. Consule Bellarminum de Indugent. 1. 1. 1. 1. controv. t. 2. opp. p. 584. ed. Ven. 1721., & Benedictum XIV. de Synod. Diæces. l. 2. c. 9. n. 7. Multa etiam, atque præclara de Indulgentiis, deque Summi Pontificis in iis concedendis potestate habet Mamachius contra Auctarem opusc. Quid est Papa? Ep. 5. §. 6. t. 2. p. 48. & seq., & doctissimus Cardinalis Gerdilius Confutazione di due libelli contro il Breve Supr. soliditate t. 1. p. 87. & seq..

(3) Cap. 14. de Panitent. & remiss. cap. 3, eod. in 6.

- (4) Benedictus XIV. Constit. Apostolicum 16. S. 23. p. 66. t. 4. Bullarii ind. ed. Ita etiam Cardinalibus de latere Legatis, qui jussu Sammi Pontificis anno Jubilæi aperiunt, clauduntque portas sanctas, plepariæ indulgentiæ permittuntur. Benedictus XIV. Constit. Nemo 23. § 9. p. 146. & Const. 26 p. 151. t. 3. cit. ed. Solent quoque Episcopi, uti monet ipse Benedictus XIV. de Synod. diæces. l. 5. c. 1. n. 5. saltem eum primam agunt Synodum, pleuariam à Summo Pontifice indulgentiam impetrare illis, qui una ex tribus Synodi diebus Ecclesiam cathedralem visitaverint. Quod etiam à Sede Apostolica concedi solet semel in anno ea die, qua Episcopi jussu generalis communio fit in Ecslesia Cathedrali; cum sacræ, ut vocant, Missiones habentur; cum Episcopus prima vice Pontificalia exercet in Ecclesia cathedrali, & in insignioribus diœcesis Ecclesiis, ea die, qua prima vice cathedralem Ecclesiam, vel aliquam ex Ecclesiis locorum insigniorum diœcesis visitat. Similiter ab. eadem Sede Apostolica Episcopis bis in anno facultas tribuendi populo Pontificiam benedictionem cum plenaria Indulgentia conceditur.
- §. III. Indulgentias ii tantum consequentur, qui ab omni lethalis peccati labe expiati satisfaciunt universis operibus, quæ præscripta sunt ab eo, qui illas elargitus est (1). Fuisse semper penes Ecclesiam potestatem concedendi indulgentias certum est; sed usus hujus potestatis, qui totus Tomo II.

tianos persecutio, ferventius agendæ pænitentiæ studium (4).

(1) Vide Bened. XIV. Const. Accepinus 6.t. 2. p. 19. Bullarii laud. ed. Proponuntur Indulgentiæ contritis, & confessis, sacraque communione refectis; hinc quæsitum est, num actualis confessio, & sacramentalis communio necessaria sit, ut quis indulgentiam consequatur. Ea de re variæ sunt intelligentium hominum opiniones; sed omnem dubitationem sustulit Bened. XIV. Cosnt. Inter præteritos 21. §. 2. ad 7. p. 99. & seq. t. 3. ejus Bullar., qua definitum est, necessariam esse actualem confessionem, & sacramentalem communionem, ut acquiratur indulgentia, quæ pro confessis, & sacra communione refectis concessa est.

(2) Consule Papebrochium in Responsionibus ad P. Sebastianum à S.

Paulo respons. ad ast. 14. n. 22.

- (3) Ferventibus persecutionibus confessores, qui carceribus detinebantur, libellos dabant ad Episcopos, quos rogabant, ut lapsis pœnitentiam, vel ejus partem remitterent, pacemque darent. Tertullianus ad Martyres c. 1. p. 137. ed. Paris. 1675., Cyprianus Ep. 11. 21. 22. 23. p. 24. 33. 34. ed. Paris. 1666., & alibi præsertim libro de Lapsis. Videndus ca de re Morinus de Administr. pænitent. l. 9. c. 26. Magna vis erat eorum libellorum, qui valebant etiam jam sedata persecutione, mortulsque martyribus, uti recte ostendit Albaspinæus. l. 1. Observ. 20. p. 52. ed. cit.
- (4) Integrum erat Episcopis, pœnitentibus, quorum maximus erat in agenda pœnitentia fervor, & studium, tempus contrahere, ac de ipsis aliquid humanius cogitare, uti loquitur Synodus Nicæna can. 12. col. 330. t. 1., idemque habet Synodus Ancyrana can. 2. & 5. eod. t. 1. col. 271. 272. Collect. Harduini.
- §. IV. Labentibus annis invaluit redemptio pœnitentiarum eleemosynis, quæ au in pauperum subsidium, aut in
  ædificandas, reparandasve ecclesias convertebantur; tum
  etiam data indulgentia per Missarum sacrificia, aliqua suffragia, vel sacras peregrinationes, aut pia opera, quæ ab
  Ecclesiarum Prælatis imponebantur (1), Sæculo XI. potissimum in Ecclesiæ dedicatione Indulgentiæ concedebantur (2), eademque ætate tributæ sunt illis, qui captis armis contra infideles Hierosolimitanum iter susciperent (3).
  Denique Bonifacius VIII. plenam indulgentiæm attribuit iis,

qui certis vicibus Apostolorum ecclesias visit arent (4), quæ est indulgentia Jubilæi (5), centesimo quoque anno initio constituta, deinceps vero à Clemente VI. vocata ad annos quinquaginta, ab Urbano VI. ad annos tres, ac triginta, à Paulo II. ad annos vigintiquinque.

(1) Hujusmodi pœnarum redemptiones memorant Concilium Triburiense an. 895. can. 56. col. 455. t. 6. Collect. Harduini, Ratherius Veronensis Orat. sinodic. ad Presbyter. n. 9. col. 416. ed. Veronæ 1765.,

atque alii bene multi.

(2) Benedictus IX., ut tradit Mabillonius Præf. in sæc. V. Benedicsin. n. 109. p. LV. t. 7. ed. Ven. cit., an. 1040. indulgentiam tribuit compibus, qui se ad Ecclesiam S. Victoris Massiliensis recenter dicatam contulissent; eamque indulgentiam concessit Alexander II. in Cassinensis
Ecclessiæ dedicatione, tum iis, qui tunc præsentes erant, tum reliquis
omnibus, qui per octo continuos dies eo convenirent, uti patet ex Chron.
Cassinens. l. 3. c. 31. Similis data venia est an. 1098. ab Urbano II. visitantibus Ecclesiam S. Nicolai Andegavensis, quamipse dicaverat, eodemque modo Calixtus II. an. 1120. dedicata Maurianensi prope Stampas Ecclesia, uti narrat Duchesnius Histor. Franc. t. 4. p. 369., annuam
peccatorum remissionem in dedicationis anniversario die constituit, quod
& consequentes Pontifices præstiterunt.

(3) Alexander II., ut tradit Malaterra de Rebus gestis à Roberto Guiscardo Calabriæ Duce aliisque l. 2. c. 33. in Schotti. Hispan. illustr. t. 3., contra infideles in Sicilia pugnantibus anno 1063. indulgentiam

 3., contra infideles in Sicilia pugnantibus anno 1063. indulgentiam largitus est, deinde Urbanus II. in Concilio Claromontano an. 1096. Can. 2. apud Labbæum t. 10. Convilior col. 507. plenam attribuit veniam omnibus, qui captis armis contra infideles irent ad Terram Sanctam, ut eam recuperarent. Quam indulgentiam omnium, quæ plenariæ sunt, antiquissimam putat Cardinalis Thomasius in Commentar. de Conces. Indulgent. opp. 1.7. p. 126. ed. Rom., quam accurata, & erudite perficiendam curavit Antonius Vezzosius Collega olim meus in Ramana Academia, Vir præstant ingenio, doctrina, pietate singulari, mihique, dum vixit, amicissimus. Sed alia plenariarum, ut videntur, Indulgentiarum exempla Urbano II. antiquiora sunt apud Schelestratum in Act. Eccles. Orient. 1. 2. diss. 1. c. 5. p. 761. & seq., & Amortum Hist. Indulgent. par. 1. sect. 2. p. 46. ed. Ven. sect. 4. 105. W sect. 7. p. 155. Urbani Indulgentiæ similem, quam S. Benardus Ep. 426. opp. t. 1. p. 319. ed. Mabillonii Ven. 1781. largissimam veniam appellat, Eugenius III. iisdem Crucesignatis impertiit, uti patet ex ipsius Bernardi Ep. 363. p. 276.; quod exemplum & alii Summi Pontifices sequuti sunt.

(4) Centenariam hanc indulgentiam, quæ Jubilæi nomine appellatur, primum à Bonifacio VIII. institutam fuisse, plerique arbitrantur; verum ejus ætate antiquiorem esse, ostendit Jacobus Cajetanus Diaconus

Digitized by Google

Cardinalis S. Georgii ad velum aureum in tract. de Centesimo seu Jubilæo anno in Biblioth. PP. t. 25. p. 936. ed. Lugdunen. Omnium accuratissime, copiosissimeque de anno Jubilæi, sive anno Sancto peculiari opere Romæ edito anno 1775. disserit Cl. Zaccaria.

(5) Hebræi quinquagesimo quoque anno habebant annum Jubilæi L. c. 25., & hic porro annus in sacris literis appellatur annus remissionis, sanctificationis, & quietis. Annus hic aliquo modo imago fuit Jubilæi, quem postea Romani Pontifices instituerunt. De origine hujus

vocis Jubilæi late disputat Calmetus in Levit. 1. c.

v. In concedendis indulgentiis adhibenda est moderatio; quoniam effusa liberalitas pœnitentiam enervat. Itaque ante oculos habenda sunt exempla veterum Patrum, qui respectu habito ad dolorem, atque ad lacrimas pœnitentium indulgentias concedebant (1). Quavis vero de causa dentur indulgentiæ, non eas certe largitur Ecclesia, ut foveat pœnitentium ignaviam, sed ut nostram imbecillitatem erigat, atque excitet (2). Itaque non desides nos, & ignavos esse oportet, cum vocamur ad cœlestem thesaurum accipiendum; sed omni ope enitendum est, ut dignos pœnitentiæ fructus facientes, Deoque pro nostris criminibus satisfacientes studio obsecundemus Ecclesiæ, quæ omnem nobis opem ferre conatur, ut æternam gloriam consequamur (3).

(1) Concilium Tridentinum Sess. 25. in decret. de Indulgent.

(2) Consule Baronium ad an. Chr. 1073. n. 71. t. 17. p. 371. ed. Lucæ, Pallavicinum Hist. Concil. Tridenin. l. 24. c. 12. n. 6., Bellarminum de indulgent. l. 1. c. 12. §. Ad tertium opp. t. 2. p. 587. ed. Ven.

(3) Consule Jueninium de Sacramen. dist. 12. qu. 5. c. 5. & qu. 6. c. 1. & 2., Baronium ad an. 1073. n. 71. t. 17. p. 471. ed. Luca., Pallavicinum Histor. Conc. Trident. l. 24. c. 12. n. 6., & Benedictum XIV. Inst. eccles. 53. §. 11.

§. VI. Prosunt Indulgentiæ tum vivis, tum illis, quos vita defecit, sed his per suffragii, illis vero per absolutionis modum (1). Nunciandæ autem sunt ab Episcopo cum duobus Canonicis, & oblatæ à Fidelium pietate eleemosynæ, nulla prorsus accepta mercede, colligende sunt. Quod sanctissime, & providentissime sancitum est à Synodo Tridentina (2), ut omnes intelligant, hos cœlestes Ecclesiæ thesauros non ad quæstum, sed ad pietatem exerceri. Ideo sublati

sunt eleemosynarum Quæstores, qui suo sæpe abusi munere gravissima Ecclesiæ mala attulerunt.

(1) Confer Benedictum XIV. Cons. Apostolica 19. \$. 14. p. 87. t. 3. ejus Bullarii, & confer etiam, quæ eodem loco laudatur, Leonis X. Constitutionem.

(2) Concilium Tridentinum sess. 22. de Reform. c. 9., & in decret.

.de Indulgent. sess. 25.

## TITULUS IV.

## DE DIVINO OFFICIO.

L Quid Divinum Officium? & diversa ejus nomina.

II. Horz canonicz.

III. Mautinæ, & Vespertinæ preces antiquissimæ.

IV. Horarum canonicarum distri- . X. Quomodo persolvendum sit; & .butio.

V. Quando hæc ubique inducta? VI & VII. Quo tempore Divinum

Officium persolvendum sit. VIII. Olim etiam laici ad Divinum

officium conveniebant.

IX. Qui nunc illud persolvere cogantur.

quisejus ritus, ac formulas coustituit?

# **%.** I.

Certus ille, ac solemnis numerus, ritusque psalmorum, hymnorum, lectionum, aliarumque precum Ecclesiæ auctoritate institus, atque in statas diei horas distribuitus. ut continenter Deo laudes offeramus, divinum officium appellatur. Nam officium significat id, quod ratione habita locorum, temporum, personarum efficere omnes debent: unde tractum est nomen divini officii, quoniam in eo comprehenditur, quod erga Deum quotidie præstare debemus (1). Dicitur etiam divinum officium sacra synaxis, & collecta, hoc est conventus, & congregatio fidelium, qui ad fundendas preces conveniunt; & cursus ecclesiasticus, quasi orbem, & cursum constituat, quem singulis diebus conficere oportet (2); & Breviarium, quasi summa cœremoniarum, & precum, quas servare, & quas fundere oportet, ut divinum officium recte persolvatur (3).

- (1) Confer Cardinalem Bonam de Divin. Psalmod: c. 2. §. 1. Antequam vero sæculo XI. Breviarium introduceretur, ad recitandas horas canonicas in Ecclesiis Occidentalibus adhibebantur Psalteria, Biblia Sacra, Homiliaria, Passionaria, Antiphonaria, Hymnaria, Collectaria, Martyrologia, de quibus omnibus doctissime, accuratissimeque agit V. Cl. Franciscus Antonius Zacaria Biblioth. ritual. 1. 1. c. 4. art. 3. f. 1. pag. 96.

(2) Ratherius Veronensis in Orat. synodic. ad Presbyter. n. 6. col. 414. ed. Veronæ 1765., Confer etiam Regulam S. Columbani c. 7. apud Holstenium Cod. Regul. t. 1. p. 171. ed. August. Vindelic. 1759., & vitam S. Serenici apud Mabillonium Act. SS. Ordin. S. Benedict. sæc. II. p. 552.

ed. Ven. 1733.

Breviarium ita appellantum est, nimirum breve horarium, seu precum epitome, & compendium, ut inquit Gavantus, Thesaur. sacr. rit. t. 2. par. 1. sect. 2. c. 1. Primus autem divinum officium contraxit S. Gregorius VII., qui anno 1073. ad an. 1085. Pontificatum obtinuit: & inde verisimile est, divinum officium ita contractum Breviarium fuisse appellatum, quo quidem nomine utitur Micrologus c. 28. de Eccles. observ. p. 481. t. 18. Biblioth. Patr. Lugd. 1677. qui circa annum 1080. vitæ usura fruebatur. Narrat Radulphus Tangrensis de Canon. observ. prop. 22. p. 313. t. 26. ejusd. Biblioth. Patr. Lugdun. Summos Pontifices, cum olim in Lateranensi palatio commorarentur, Romanum officium in eorum sacello non ita absolutum, ut in aliis Ecclesiis, recitare consuevisse, quod & Pontificii sacelli clerici faciebant, ut negotiis suis vacare possent, additque Radulphus, se hujus officii ordinarium vidisse Romæ à tempore Innocentii III. recollectum. Et istud officium breviatum sequuti sunt Fratres Minores, inquit ipse Radulphus, inde est quod Breviaria eorum, & libros intitulant secundum consuetudinem Romanæ Curiæ. Nimirum cum S. Franciscus eorum institutor precepisset, ut Divinum officium secundum ordinem Romanæ Ecclesiæ peragerent, rati illi, quod qui in Pontificio sacello servabatur, mos esset Ecclesiz Romanz, ac preterea cum Missionibus Apostolicis distinerentur, contractum Breviarium, quo pontificium sacellum utebatur, susceperunt. Breviarium porre hoc cum male digestum esset, Haymo Generalis Minister Franciscano. rum illud emendandum suscepit, mandante, & approbante Gregorio IX. sicuti narrat Wadingus Annal. Minor. t. 3. ad. an. 1244. Hoc postea Breviarum ab Haymone emendatum Nicolaus III. in omnibus Romæ Ecclesiis recipi, servarique jussit, sicuti Radulphus narrat. Sed Radulphum vel in Fratres Minores male animatum, vel deceptum putat Franciscus Pagius Junior in Vit. Nicolai III. n. 22., propterea quod ex epistola apologetica, quam adversus S. Bernardum scripsit Petrus Abaelardus circa annum 1140., nimirum ante annos fere centum, quam Franciscanus ordo approbaretur constat, quod ea tempestate omnes Roma Ecclesiæ contracto illo officio utebantur. ltaque contractum officium Franciscanis tribui posse negat Pagius, & Radulphum tanquam suo

Ordini inimicum reprehendit. Sed nulla justa est ejus reprehendendi causa. Nam si ante Franciscanos Romæ Ecclesiæ contracto illo officio ntebantur, hoc deinceps ab Haymone emendatum jussu Nicolai III. ab omnibus Romæ Ecclesiis receptum est. Vere igitur Radulphus scripsit Breviarium Ecclesiarum Urbis Romæ esse Breviarium Franciscanum. quoniam tale revera est Breviarium ab Haymone Generali Ministro Franciscanorum emendatum, quod Nicolaus III. in cunctis Ecclesiis adhiberi voluit. Verum Breviarium hoc ita contractum, seu potius recognitum, & emendatum brevius adhuc redditum est hortatu Clementis VII. à Francisco Quignonio Cardinali, qui opus ipsum an. 1536. Paulo III. Pontifice Romæ evulgavit. Hujus Breviarii usus per annos circiter quadraginta perseveravit, nimirum à Paulo III. usque ad S. Pium V., nunquam tamen præcepta, sed solum permissa fuit ejusdem Breviarii recitatio. S. Pius V. Quignonii Breviarium abrogavit, novumque confici curavit, quo nunc omnes utimur, & quod deinceps recognitum est etiam Clementis VIII. & Urbani VIII. auctoritate. Consule Card. Bonam Rer. liturg. 1. 1. c. 7. §. 7. t. 1. p. 119. & seq. ibique Salam Not. 3. ed. Taurin. 1747. Meratum ad Gavant. Thesaur. sacr. rit. t. 2. par. 1. sect. 2. c. 1., & Zaccariam Bibliothec. ritual. l. 1. c. 4. t. 1. p. 107.

§. II. Frequens quoque est horarum canonicarum nomen, quod divinum officium appellamus. Omnes Christiani, ac præsertim clerici, prece, & obsecratione humili adversus Deum continenter uti deberent; sed quoniam id neque infirmæ naturæ patiuntur vires, neque negotia, quibus implicamur, sapienter Ecclesia constituit, ut certis saltem horis has preces fundamus, atque ita numquam intermittamus officium, quod erga Deum præstare debemus. Inde processit nomen horarum canonicaram, quoniam in eas divinum officium tributum est (1). Quod autem divinum officium statis horis persolvitur, pluribus constat officiis, quæ omnia simul conjuncta ecclesiasticum cursum conficiunt. Hæc vero officia ex recepta ecclesiæ disciplina sunt Matutinum cum laudibus, hora prima, tertia, sexta, nona, vespera, & completorium.

<sup>(1)</sup> Institutionem hanc certis saltem horis debitas Dec laudes persolvendi ab ipsis Apostolis repetendam esse, atque ad nas perpetua traditione delatam, ostendit Martenius de Antiq, escles, rif. l. 4. c. 1. S. I. w seq. t. 3. p. 1. w seq. w de Antiq. Monach, rif. l. 1. c. 1. w seq. t. 4. p. 1. seq. ed. indic., ubi cuncta fere habes, que ad hoc argumenti genus pertinent.

- 5. III. Verum hæc officia non omnia ejusdem antiquitatis, sed alia vetustiora, alia recentiora sunt. Apud priscos Christianos celebres sunt matutinæ, & vespertinæ preces. Nimirum quotidie Christiani ante ortum lucis in Ecclesiam conveniebant, ut preces funderent, laudarentque Deum, qui conventus quod ante lucem haberentur, cætus antelucani, & vigiliæ, & horæ nocturnæ dicebantur (1). Sed & Vespere, cum Sol ad occasum vergeret, in solemnibus conventibus preces fundebantur (2); atque hæc duo tempora, matutinum, & vespertinum quotidie erant præcipua antiqui ministerii tempora.
- (1) Tertullianus ad Uxor. l. 2. c. 4. p. 168. & de Coron. milit. c. 3. p. 162. ed. Paris. 1675. Hinc Christiani apud Minucium Felicem de Ido-Tolatr. vanit. in I. Octavius p. 332. ed. Puris. 1605. appellati latebrosa, & lucifuga natio; & Plinius Ep. 97. l. 10. ad Trajan. p. 629.n. 7. ed. Lipsiæ 1711. ex ore quorumdam Apostatarum de Christianis se accepisse scribit, quod stato die ante lucem convenire soiti sunt. In his conventibus adhibitam psalmodiam constat, eamque incoatam à psalmo EXII. tradit Actor Constit. Apostol. I. 2. c. 59. apud Cotelerium PP. Apostol. t. 1. p. 270. indic. ed. Matutinum hoc officium plures psalmos, precesque comprehendebat; sed non illam habebat distinctionem nocturnorum, & laudum, quæ recentiori ætate à Monachis initium habuisse videtur. Ht tribuerunt Officium antelucanum, seu matutinum in tria nocturna, atque in laudes. Tria nocturna tribus primis noctis vigiliis seorsim celebrari solebant; quod S. Thomas in Ep. L. ad Corinth. c. 14. lect. 6., S. Marcellus Francolinus de Hor. canonic. c. 6, observarunt. Qui in quibusdam Occidentalium Monachorum regulis expresse sancitum est, ut nocturna seorsim celebrentur, arque ita porto habet Regula Columbant cap. 7. aqud Holstenium Cod. Regul. p. 171. t. 1. ed. August. Vindelie. 1750. Laudes etjam distinctum à nocturnis officium constituerunt. nti ostendit Card. Bona d: Divin. psalmod.c. 5. 5. 1. Primus S. Benedictus tria nocturna conjunxisse videtur; saltem ita fert ipsius regula c. I I. p. 121. apud Holstenium Cod. Regul. t. T. ed. laud., ut uno tempore tria nocturna celebrentur. Longo post tempore in Ecclesia Romana etiam. laudes nocturnis conjuctæ unum continuum officium nocte persolvend um constituerunt, uti testatur Hugo à S. Victore de offic. eccles. l. 2. c. 2. col. 1389. in Biblioth. PP. t. 10. ed. Paris. Rem totam, præter Card. Bonam de Divin. psalmod., explicant. Thomasinus Ves. & nov. eccles. disciplin. par. 1. l. 2. c. 71. & sep., Martenius de Antiq. Monachor. rit. l. 1. e. 2. W seq. 1. 4 p. 4. V seq. ed. Ven. 1764., & Binghamus Origin. ecclestart. 1. 13. c. 9. 9. 7. W seq. p. 299. W seq. t. 5. ed. Hala Magdebarg. 1754.

- (2) Matutinas, & vespertinas preces omnium apertissine distinguit Auctor Constt. Apostol. 1. 8. c. 35. p. 421. laud. ed., & Concilium Laodicenum can. 18. t. col. 784. Collect., Harduini, memorat tum preces vespertinas, tum eas, quæ ad nonam fiunt, & eamdem in utrisque. liturgiam servari jubet. Vespertinum officium initium sumebat à psalmo CXL., quem Auctor Const. l. 8. c. 35. B. 421. VOCAL TON ETIND XVION JANUON. lucernalem psalmum, quod canebatur eo tempore, que lumen accendi solebat, & Chrysostomus Homil. in psalm. 140. t. 5. n. 1. p. 427. ed. Paris. 1724. pluribus explicat, quam apte hic psalmus in vespertino officio. adhiberetur. Est apud eumdem Auctorem Const. L c. c. 36. & 37. p. 421. προσφούνμισις επιλύχνιος, ευχαρισια επιλύχνιος, precatio & gratiarum actio lucernalis. In hoc quoque vespertino officio psalmi, hymni, precesque aliæ adhibebantur, atque ita matutiois, & vespertinis officiis à Christianis dies in orationibus Dei inchoabatur, dies hymnis Dei claudebatur , uti loquitur Hilarius in Psalm. 64. n. 12. col. 169. ed. Paris. 1693, quod etiam tradit Hieronymus Epist. 22. ad Eustoch. n. 37. p. 119. t. 1. ed. Verone 1734.
- §. IV. Accessere deinceps horæ, que dicuntar canonicæ exque ex monachorum instituto repetenda videntur. Egypti monachi, qui omnium antiquissimi sunt, & à quibus monasticæ vitæ initia ducuntur, præter vespertinos, & antelucanos conventus, nullas canonicas publicarum precum horas videntur habuisse; cum reliquum diei spatium tribuerent labori manuum, cum quo tamen continenter miscebant preces, psalmos, ac meditationem rerum divinarum (1). Non multo post monasteria Mesopotamia, ac Palestinæ consuetudinem induxerunt, ut monachi ora tertia. sexta. & nona publice convenirent, ut preces funderent, psalmosque canerent (2). Sed nondum erant novum aliquod matutinum ministerium, distinctum ab antiquo, quod ante lucem peragebatur. Hoc primum in monasterio Bethleemitico institutum est, ne monachi post laudes usque ad horam tertiam inertes, & somniculosi in cellis jacerent, cum eos nulla conventus necessitas ad preces vocabat (3). Denique completorium, quod vocatur, ut distinctum à vespertino, seu lucernali ministerio, instituit S. Benedictus, ut monachi, finitis dici operibus, in unum collecti, preces laudesque complerent, ac solemni ritu absolverent (4). Toma II.

Digitized by Google

(1) Vide Cassinum Instit. Canob. l. 3. c. 2. p. 30. ed. Francofur-

\$i 1722.

(2) Cassianus l. c.l. 3. c. 3. p. 32. ed, cit. Tertullianus de Jejun. c. 10. p. 549. ed. Paris. 1675., & Cyprianus de Orat. dominic. p. 108. ed. Amstelad. 1700 memorant horas tertiam, sextam, nonam; verum non has horas pro publicis ecclesiasticis conventibus constitutas fuisse scribunt. His quidem horis Christiani privatim preces fudisse videntur, deinceps vero illæ à Monachis, ut plerique sentiunt viri docti, publicis conventibus addictæ sunt. Vide Josephum Medum. Ep. 66., & Joannem Pearsonium Pralect. 2. in Act. Apostol. n. 3. & 4. Certe antiqui Patres Hieronymus, Basilius, Gregorius Nyssenus, alique sæculi IV. Scriptores cum memorant horas canonicas, tantum monachos rescipiunt. Chrysostomus Serm. IV. de Anna opp. 1. 4. p. 737. ed. Paris. 1721. de tribus diei horis pro publicis conventibus constitutis loquitur, verum; præter matutinam, & vespertinam, quæ alia fuerit hora; non indicat. Fortasse jam tunc hora nona in Ecclesia Constantinopolitana inducta erat, & eam quidem diserte commendat ipse Chrysostomus Hom. 2. de Inscript. act. apostol. opp. 1. 3. n. 4. p. 67. ed. Paris. 1721, atque etiam Concilium Laodicenum Can. 18. Gentiano Herveto Interprete apud Labbeum t. 1. col. 1534. ed. Ven. Sed cum de monachis loquitur Chrysostomus Hom. 14. in 1. ad Thimoth. opp. t. 11. p. 629. n. 3. expresse memorat matutinas, ac vespertinas preces, horamque tertiam, sextam, nonam. Negari tamen nequit, quod in Oriente in quibusdam Ecclesiis jam inde à IV. sæculo recepta erat illa pro publicis conventibus horarum distributio, uti constat ex Auctore Constit. Apostolic. 1. 8. c. 34. p. 420. laud ed., qui precationes fieri jubet mane, & tertia hora, ac sexta, & nona, & vespera, atque in Gallicinio. Mabillonius de Liturg. Gallican. S. 5. n. 57. p. 423. ed. Paris. 1685., ex Gregorio Turonensi demonstrat, sextam, & nonam horas circa initium sexti sæculi in Galliis fuisse receptas, eademque ferme ætate similem consuctudinem in Hispanias delatam constat ex Isidoro Hispalensi de Regul. Momach. c. 6. p. 537. t. 2. ed. Matriti 1778.

(3) Cassianus l. c. lib. 3. x. 4. p. 36. ed. c. Hinc hora prima dicebatur officium matutinum novum, ut distingueretur à matutino officio

veteri, quod semper ante lucem celebrabatur.

(5) Completorium, ut distinctum à vespertino ministerio, antiquiori ætate plane ignotum fuisse, contra Bellarminum ostendit Cardinalis Bona de Psalmod. c. 11. §. 1. n. 2. Ejus origo à Sancto Benedicto
repetenda est, uti patet ex ejus Reg. c. 17. t. 1. p. 122. ed. Augusta
Vindelicorum ann. 1759., ac brevis illa lectio, quæ hodie completorium
antevertit, sine dubio illam repræsentat, quam psalmis præmitti voluit Benedictum Reg. c. 42. p. 127. ibid. Vide Martenium de Antiq. Monach. rit. l. 1. c. 12. t. 4. p. 12. ed. indic.

5. V. Singulæ hæ horæ è monasteriis serius ocius ad

monachorum, qui ad Episcopatum evecti divina officia in suis ecclesiis ad exemplum vitæ monasticæ composuerunt, vel clericorum, qui monachorum instituta, & consuetudines in clericatu amplexi sunt (1). Potissimum vero inducta vita communi, datisque canonicis regulis, quæ ex regulis Monachorum magna ex parte decerptæ sunt, ubique invaluit ea partitio divinorum officiorum, quam primum monachi instituerant. Hodie igitur divinum officium constat his septem partibus, matutino cum laudibus, horis prima, tertia, sexta, & nona, vesperis, & completorio. Matutinum cum laudibus faciunt officium, quod nocturnum dicitur, quod olim noctu celebraretur (2), uti nunc etiam à quibusdam celebratur; reliquæ horæ diurnum officium constituunt.

(1) Consule Selvagium Antiquit. christian. l. 2. c. 9. §. 7. W seq. Martenium l. c. cap. 1. W seq., & Thomasinum Vet. W nov. Eccl. discipl. part. 1. l. 2. c. 71. W seq., à quibus omnia, quæ ad divinum officium pertinent, fusius, & uberius explicantur.

(2) De antiqua consuetudine divinum officium noctu recitandi multa, & præciara habes apud Cl. Cardinalem Garampium Memorie della

Beata Chiura di Rimini diss. 10. p. 315. W seq.

- \$. VI. Omnia hæc officia non solum intra spatium vigintiquatuor horarum, sed etiam suo quæque tempore, atque ordine celebranda sunt. Matutinum officium cum laudibus à clericis sæcularibus (1) mane illucescente crepuscula celebrandum est, prima jam lucis orto sidere, tertia, sexta, nona, horis respondentibus (2), vesperæ decima vel, undecima hora diei, completorium post solis occasum. Sed nunc pro more ecclesiarum matutinum cum laudibus, horæque prima, tertia, sexta, & nona eo temporis spatio, quod est inter auroram, & meridiem recte persolvuntur, vesperæ circa horam nonam, aut decimam, quin in quadragesima circa meridiem, completorium autem statim post vesperas celebratur (3).
  - (1) Regulares choro addicti nocturnum officium quod tamen vulgo

matutiaum vocatur, vel media norte, vel hora secunda post mediam nortem, id vero, quod reipsa matutinum est, illucescente aurora persolvunt. Sed ea in re peculiares singulorum regulas spectare oporter.

(2) Tertia hora apud Romanos Respondet nostræ horæ nonæ antemeridianæ; sexta horæ duodecimæ, unde circa meridiem, exsolvenda est, quod & hymnus indicat his verbis, splendore mane illuminas, & ignibus meridiem; nona tertiæ horæ nostræ pomeridianæ, & ideo non ante, sed post meridiem persolvenda est.

(3) Sunt qui à matutino & laudibus primam, sunt qui omnes horas sejungunt, sunt qui simul conjungunt omnia officia, que ante meridiem persolvuntur. Ea res tota pendet ex moribus, atque ex legi-

bus ecclesiarum.

- solemnem divini officii celebrationem. Privata etiam ut statis horis fiat, curandum est, quoniam ea mens est Ecclesia, qua divinum officium in certas horas distribuit, ut in omnibus diei partibus ad Deum animum revocemus, eumque crebro debitis laudibus, & honore prosequamur (1). Ex justa tamen causa, non servato horarum intervallo, divinum officium rite persolvitur (2); verum curandum est, ut vespere, & completorium pomeridianis horis recitentur, excepta quadragesima, in qua fictione canonica vespera ante meridiem celebrantur. Sed & matutinum sequentis diei post elapsum dimidium tempus, quod est à meridie ad occasum solis, privatim recitari potest (3).
- (1) Consule Card. Bellarminum de Bon. oper. 1. 1. c. 18. opp. 3.4. p. 550. S. Sed quidquid sit, & seq. & Nen. 1721. Statis autem horis divini officii varia tribuuntur mysteria, quæ tradit Card. Bona de Divin. psalmod. c. 2. S. 2. & seq. Sed illud in primis constat, quod horæ eanonicæ divinis addictæ laudibus mysteria exhibent nostræ redemptionis, & has quidem mysticas rationes enarrat Autor Apostol. Constit. 1.8. c. 34, p. 420. l. c.
- (2) Mittimus ea în re duriores, asperioresque quorundam opiniomes, ac sequimur sententiam, quam & sequitur Benedictus XIV. Inst.
  vecles. 2415. 9., 6. Thomæ, qui in Quodlibet 5.q. 14. art. 1. habet hæc
  consideranda est intentio ejus qui pravenit tempus in matutinis dicandis,
  vel în quibuscumque horis canonicis. Si enim hoc facit propter lasciviam,
  ut scilicet quietius somnolentia, & voluntăti vacet, non est absque peccațo. Si vero hoc faciat propter necessitatem licitarum, & honestarum occapationum, puta si clericus, aut magister-debet videre leociones suas de

nocte, vel propter aliquid hujusmodi, licite potest sero dicere matutinas, vo in aliis horis canonicis tempus prævenire, sicut etiam hoc in solemnibus ecclesiis fit; quia melius est Deo utrumque reddere scilicet & debitas laudes, valia honesta officia, quam quod per unum aliud impediatur.

(3) Adeundus Benedictus XIV. Inst., eccl. 24. S. 10. Just. n. 107.

- §. VIII. Initio non solum clerici, sed etiam fideles laici ad divinum officium celebrandum quotidie conveniebant, & cum clericis psallebant, & canebant (1). Verum id veteres Christiani faciebant sponte sua, & incitati studio pietatis quo fervebant, cum nulla lex esset, quæ laicum occupatum assiduis laboribus ad vitam sustinendum, quotidie interruptis officiis statisque horis ad ecclesiam ire compelleret (2). Tantum diebus dominicis, & præcipuis festis legis necessitate debebat laici ad divinum officium convenire, ut sancte agerent dies festos (3); in qua quidem sanctificatione festorum eadem nunc est, quæ semper fuit, ecclesiæ mens, licet non amplius laici ad divina officia convenire cogantur.
- (1) Consule Thomassinum Vet. & nov. eccles. disciplin. par. 1. 1. 2. c. 79. seq.

(2) Vide'S. Joannem Chrisostomum cit. Hommil 6. de Ana.

(3) Confer. Van-Espenium de Hor. can. diss. p. 1. c. 3. S. 2. 2 3.

§. IX. Præcepti necessitas cogebat clericos ad ecclesiam quotidie convenire, ut divinum officium persolverent, & vero nullum ea in reinter majores, minoresque clericos discrimen erat omnes enim in ordinatione certæ ecclesiæ ads--cribebantur, ut ei perpetuo servirent; ideoque in ea divinum -officium celebrabant, quæ Pars erat præcipua, ac novilissima servitii, quod præstare debebant. Sed cum desiit hæc disciplina, & clerici in ordinatione non amplius adscribi cœperunt certe ecclesiæ; cui semper addicti essent, sensim minores clerici illud ecclesiæ officium obire desierunt. Nunc igitur divinum officium recitare quotidie debent Regulares choro adstricti, beneficiati, & clerici in sacris ordinibus constituti (1). Canonici, & ceteri clerici, qui in chorum conveniunt, debent officium solemniter in choro persolvere, aut quotidie, aut alternis diebus, hebdomadibus, mensibus, ut ferunt instituta, moresque ecclesiarum (2).

1) Vide Const. Eo quamvis tempore. 129. Benedicti XIV. §. 43. 844.

8. 1. ejus Bullarii cit. ed. p. 317.

(2) Debent autem Canonici, qui in choro versantur, Divinum officium recitare, & cantum sequi Cappellanorum, aut Mansionaciorum, ac suo plane deesent muneri, qui taciti tantum choro interessent. Confer Benedicium XIV. Instit. Eccles. 107. §. 3.

- §. X. Preces, cæremonias, ritus in divino officio adhibendos constituit Sedes Apostolica (1); quod rectissime sancitum
  est, ut amoveatur mala, & incommoda, quæ olim ex diversis divini officii formulis oriebantur. Quisquis autem ejus
  persolvendi lege obstringitur, sive privatim domi, sive publice in ecclesia, id reverenter, distincte, ac devote facere
  debet (2); & quisquis illud sine justa causa (3) omittit, non
  solum lethalis criminis reus evadit, sed etiam si beneficium
  habeat, pro ea parte, quam omissit, beneficii fructus restituere debet.
- (1) Cum ex diversitate formularum, quibus divinum officium conceptum erat, magna rerum confusio, & gravia damna orirentur, actum est in Concilio Tridentino de breviario emendando, deque certa proponenda formula, quam omnes in posterum sequerentur. Sed Concilii Patribus Sess. 25 in decret. de Indice librorum, & catechismo, breviario, U misait satius visum est rem totam Summi Pontificis judicio committere, acque hinc S. Pius V. P. id negotii dedit selectis quibusdam viris, atque opere absoluto edidit Bullam Quod à nobis 87. 1. 4. par. 3. Bullarii p. 22., ubi certam proposuit breviarii formulam ab omnibus observandam, illis tantum exceptis, qui ab ipsa prima institutione à Sede Apostolica approbata, vel consuctudine, quæ ducentos annos superafet, aliis breviariis uterentur. Pianam hanc Bullam confirmavit Clemens XIII. Const. Cum in ecclesia 276. t. 5. par. 2. Bullarii p. 422., deinceps vero Urbanus VIII. Const. Cum alias 749. t. 6. par. 2. p. 380. hymnis quibusdem auxit, atque emendavit. Ac recte, & jure Romanos Pontifices omnem semper dedisse operam, ut Occidentales Ecclesiæ traditiones, & ritus Ecclesiæ Romanæ in celebranda Missa, in Sacramentis administrandis, in Psalmodia, in cæteris ad publicum cultum pertinentibus amplecterentur, ostendit Cl. Zaccaria Biblioth. Ritual. t. 1. diss. 1. c. 4. & 5. p. XXIX. & seq.

(2) Concilium Tridentinum Sess. 24. de Reform. c. 12.

(3) Cæcitas, aut gravis infirmitas, quæ officium recitari non sinat, justa causa est, propter quam illud impune omittatur. Qua in re sequi oportet medici, aut superioris, aut prudentis viri judicium. Similiter si quis sine sua culpa breviario careat, atque in loco versetur, in quo

illud invenire non possit, item si quis administrare debeat sacramenta, neque moram fere possit, legitimam excusationis causam habere censetur. Possunt & aliz hujusmodi esse causz, de quibus late agunt scriptores, qui in hoc argumenti genere versantur. Confer inter cateros Lucium Ferraris in Bibloth. verb. Officium divinum artic. 5. Illud tamen est animadvertendum, quod qui matutinum, & laudes ob aliquod necessarium impedimentum recitare non potest, reliquas tamen partes persolvere debet uti constat auctoritate Innocentii XII., qui contrariam sententiam proscripsit Propos. 64. in Bullar. Const. 54. t. 8. p. 82.

## TITULUS V.

#### DE FESTORUM CELEBRATIONE.

I. Festorum celebratio apud Christianos antiquissima.

II. Festi dies vel moviles, vel im- V. Summus Pontifex constituit, & moviles.

III. Paschatis Celebratio.

IV. Festi dies quidam generales in VI. & VII. Festorum sanctification

tota Eccelesia, quidam particu. laris in certis locis.

deminuit festos dies in tota Ecclesia observandos.

## §. I.

Omnes ferme gentes habuere dies festos, quibus suos Deos honore prosequebantur, & in quibus magnam religiosi cultus partem constituebant. Apud Christianos jam inde ab Apostolorum ætate festi sunt acti, & instituti dies. Antiquitate cæteros vincunt omnes dies Dominici, Pascha, Ascensio, pentecostes (1). Postmodum alii quoque accesserunt, videlicet Natalis Christi Servatoris (2), solemnitates B. Mariæ Virginis, Apostolorum, Martyrum, Confessorum, aliæque complures (3).

(1) Festivitates dierum Dominicorum, Paschatis, Ascensionis, Pentecostes ab Apostolis celebratas tradit S. Augustinus Ep. 54. cap. 1. opp. 20m. 2. col. 124. ed. Ven. 1729. Verum Ascensionem Domini non uno, & eodem ubique ritu, sicuti observabatur Dies natalis Domini, Pascha, Pentecostes, observatam suisse monet Martenius de Antiq. eccles. rit. l. 4. c. 28. §. a. tom. 3. p. 192. indic. ed. Ven.

(2) Certo statui non posse videtur, quod etiam diem festum Natalis Christi Apostoli instituerint; & vero Augustinus, uti nunc demonstratum est, cum memorat dies festos ab Apostolis institutos, nullam hujus

diei ment inem ficit. Primam hujus diei disertam mentionem multi reforunt ad existum sæculi III., hoc est ad ætatem Diocletiani Imperatorie, quem Nicephorus Histor. 1. 8. cap. 7. p. 545. ed. Paris. 1630. narrat ingentem Christianorum numerum natalem Christi noctu celebrantem igne injecto combusisse. Hoc certum est, in Occidente ab antiquissimis inde temporibus festum hunc diem celebrari consuevisse. Testatur id Chrysostomus Hom. in diem Natal. Christ. t. 2. n. r. p. 355. ed. Paris 1718. inquiens, quod hic dies jum inde à primordio ab ipsa Thracia Gades usque incolentibus manifestus, & celebris fuit. Memorat etiam hanc solemnitatem tamquam ubique receptam, & jamdiu pervulgatam Augustinus Ep. 55. cap. 1. opp. t. 2. col. 169. & Serm. 51. & 287. t. 7. col. 282. & 1152. ed. Maurin. Ven. 1756. Quin non tantum ipsa solemnitas, sed etiam constitutus solemnitatis dies, hoc est 25. Mensis Decembris in antiquis monumentis designatur. Kalendarium Bucherianum, quod anno 354. scriptum fuisse eruditi sentiunt, ab hoc festo initium ducit: VII. Kal. Jan. Natus Christus in Bethleem Judea; eumdem diem; servant Polemeus Silvius, & auctor Kalendarii Carthaginensis uterque proximus corum temporum, cumdem quoque Constitutiones Apostolica l. 5. c. 13. apud Cotelerium PP. Apostol. t. 1. p. 312. ed. Antuerp. 1509. Verum in Oriente prima Chrysostomi ætate nondum hæc solemnitas obtinebat, quod manifestum facit ipse Chrysostomus homilia, quam prima de Natali Christi Antiochiæ habuit, postquam inter Presbyteros cooptatus fuerat anno 386. In ea enim diserte inquit l. c. quod nondum quidem decimus annus est, ex quo hic ipse dies manifeste nobis innotuit. Nam antea in Oriente unum erant festum Natalis Christi, & Epiphania. At Constantinopoli, exemplo Occidentis, jam pridem hac solemnicas recepta fuisse videtur, quod testimoniis Joannis Chrysostomi, & Gregorii Nazianzeni ostendit Cl. Morcellus Kalend. Constantinopol. ad. d. 25. Decembr. t. 1. p. 281. Tanta autem religione festum hoc Natalis Christi celebratum suisse constat, ut clerici ea die gravibus constitutis pœnis à suis Ecclesiis abesse prohiberentur. Concilium Agathense cant 64. t. 5. Collect. Labbæi col. 531. ed. Ven. Quin etiam laici eo die suos Episcopos communionis, ac benedictionis gratia convenire jubebantur Concilium Agatheuse can. 63. loc cit. Aurelianense I. can. 25. col. 547., & Epaonense can. 35. col. 716. d. tom. 5. conc. Confer etiam Concilium Toletanum XIII. can. 8. col. 1473. t. 7. conc. De hujus festi celebritate multa habet Card. Baronius Appar. ad. Annales circa fin. n. 23. p. 475. ed. Luca, & multa etiam Franciscus M. Florentinius in vetustissimo suo Martyrologio exerc. 2. p. 195. V seq., qui V p. 201. & 228. de Epiphania, seu Apparitione Domini loquitur, aique hunc diem tum in Orientali, tum in Occidentali ecclesia semper celeberrimum fuisse demonstrat.

(3) Martyrum solemnitates antiquissimas esse, & jam sæculo II. receptas constat. Jam enim ea ætate S. Policarpi memoria festive colebatur, ejusque festus dies agebatur, uti patet ex Smyrnensium epistola

ad Philomelienses apud Eusebium Histor, eccles. l. 4. c. 15. p. 171. ed. Valesii Cantabrig. 1720. Memorant etiam has martyrum solemnitates Tertullianus de Coron. milis. c. 3. p. 102. ed. Paris. 1675., & Cyprianus Ep. 34. p. 48., atque Ep. 37. p. 51. ed. Paris. 1666. mandat clero suo, ut diligenter notetur dies, quo martyres ex hac vita migrant, sibique significetur, ut, inquit, celebrentur hic à nobis oblationes, & sacrificia ob commemorationes corum. De hac martyrum veneratione loquitur etiam Augustinus de Civit. Dei l. 8. c. 27. opp. t. 7. n. 1. col. 217. & contra Faustum Manichaum 1. 20. c. 21. col. 346. t. 8. ed. Ven. 1733., ubi refutat Manichzorum calumnias, qui non verebantur falso accusare catholicos, quod mortuos adorarent. Quod autem de martyribus dico, idem etiam de Apostolis dictum volo; cum eorum solemnitates ab Ecclesia celebrarentur, potissimum quod pro Christo martyrium pertulissent. In his solemnitatibus legebantur passiones martyrum, quorum dies festus agebatur. Concilium Cartaginense III. can. 47. col. 968. tom. 1. Collect. Harduini: atque hæc forte en de causa dictæ sunt legendæ, quod publice in ecclesia legerentur. Habebantur etiam in corum laudem orationes, quarum sexcenta sunt exempla apud Chrysostomum, Basilium, Nazianzenum, Nyssenum, Augustinum, Ambrosium, Leonem, Chrysologum, atque alios. Paulo serius institutæ sunt confessorum solemnitates, atque hine initio solis martyribus publice dicatæ Ecclesiæ sunt, & in diurno Pontificum in formula petitionis dedicationis Ecclesiæ c. 34. 35. 39. 42. martyris tantum, non confessoris mentio est. In Oriente IV. sæculo Hilarionem celebrasse diem mortis Antonii, scribit Hieronymus in Vit. Hilar. c. 30. opp. t. 2. col. 31. ed. Veron. c., & Sozomenus Histor. Ecclesiast. 1. 3. c. 14. p. 114. ed. Valesii Cantabrig. 1720. narrat à Palæstina ecclesia celebratam fuisse solemnitatem plurium confessorum, nimirum Hilarionis Gazzi, Aurelii Anthedonii, Alexionis, & aliorum. Primus in Occidente ex confessoribus publico cultu honorari cœpit S. Martinus Turonensis, qui obiit an 402., atque hunc cultum probavit Concilium Turonense II. can. 18. col. 360. t. 3., & Matisconense I. can. 9., col. 402. s. 3. Collect. Harduini, eique S. Benedictus in Monte Cassino monasterium ædificavit. Contra Jacobus Laderchius edito ab se libro demonstrare conatus est, SS. Confessorum, aç mulierum cultum à prima usque ætate perpetuum in ecclesia catholica fuisse. Equidem non inficior, ab ipsis ecclesiæ primordiis privatum cultum fuisse tributum SS. Patriarchis, Prophetis, Confessoribus, Virginibus, ac Viduis; cum catholica Ecclesia id semper ratum fixum habuerit, non solum martyres, sed etiam cæteros, qui servatis Christi præceptis in ejus dilectione mortui sunt, æternam gloriam consequi, eosque etiam colendos, & invocandos esse; atque hæc à primis usque sæculis Patrum omnium sententia semper suit. Sed publicus, de quo hic tantum loquimur, cultus, citius martyribus, serias autem confessoribus datus ab ecclesia est. Consule Card. Bellarminum de Missal. 6. c. 8. p. 429. J. Tertia objectio tom. 3. ed. Ven. 1721., & Card. Thomasinum Præfat. ad Codices sacramental. Eccles. Roman. n. 5., & ip-

- sius Thomasii vindicias Panormi editas anno 1723., præsertim cap. 4. p. 52. & seq.
- §. II. Festi dies vel mobiles, vel immobiles sunt. Mobiles dicuntur, qui non eodem die quovis anno celebrantur, immobiles, qui certis semper diebus hærent; atque hi sunt Natalis domini, Circumcisio, Epiphania, dies festi Beatæ Mariæ Virginis, & Apostolorum. Dierum festorum mobilium celeberrimus est Paschalis, à quo omnes reliqui mobiles pendent. Pascha antecedit jejunium quadragesimale, ad quod præparentur animi tribus hebdomadibus, quæ proxime antevertunt; & quarum prima septuagesima, altera sexagesima, postrema quinquagesima est (1). Pascha sequitur Ascensio Domini post dies quadraginta post quinquaginta Pentecoste, Reliqui dies Dominici usque ad Adventum, & ab Epiphania usque ad Septuagesimam numeris distinguuntur. Ergo in figendo Paschate præcipuus labor.
- (1) Plures olim, ac præsertim Monachi sese à carnibus abstinentes ad Quadragesimam præparabant; & vero Græci hanc abstinentiam inchabant à die, qui Dominicam Sexagesimæ proxime sequebatur; post Dominicam vero Quinquagesimæ non solum carnibus, sed ne lacte quidem, atque ovis vescebantur. Itaque à Græcis hebdomada Sexagesimæ dicitur A'πόκεως hoc est carnis privium; quo vocabulo non raro utuntur mediæ ætatis Scriptores, ut designent tempus baccanalium, quoniam tunc Christiani carnibus privantur. Inde ortum forte est vocabulum Carnevale, quia tunc Chriastiani carni valedicebant; & hinc à tollendis, deserendisque carnibus hoc idem tempus carne-levamen, & carnem laxare appellatum ostendit Muratorius Antiquit. Italic. dissert. 71., ande etiam vocabulum carnevale effici potui.
- §. III. Est autem celebrandum Pascha die Dominica, quæ post æquinoctium vernum proxime sequitur Lunam XIV. Martii, hoc est plenilunium, sed non illa ipsa die XIV., quia Christus postridie Paschatis Hebræorum ex inferis resurrexit. Itaque nostrum Pascha cum Paschate Hebræorum convenire nunquam potest. Vetus est hæc de celebrando Paschate Ecclesiæ Romanæ regula, quam Nicenum Concilium provabit contra Asianos, qui festum illum agebant diem ipsa luna XIV. Hebræorum more (1).

(1) Magnæ olim de celebrando Paschate fuere controversiæ excitatæ præsertim ab Asianis, qui antiquam traditionem proponentes, ipsa luna XIV., more Judaico, pascha celebrandum esse contendebant. Contra Summi Pontifices nixi traditione, quam á D. Petro acceperant, hanc solemnitatem differebant ad diem Dominicum, qui post æquinoctium vernum ipsam lunam XIV. proxime sequitur. Romam ea de re venit Polycarpus, ut cum Aniceto Pontifice consilia conferret; sed nihil tuuc perfectum est, & Asianæ Ecclesiæ in sua sententia permanserunt, sicuti narrat Irenæus in Epist. ad Victor. apud Eusebium Histor. eccles. 1. 5. c. 24. p. 245. & seq. ed. Balesii Cantabrig. 1720. Recruduit controversia Victore Pontifice, qui Asianis Episcopis ecclesiasticam communionem interdixit, quod Pascha eodem, quo Judzi, tempore celebrare pergebant, denique Niczno Concilio probatum, confirmatumque est. quod à Romanis Pontificibus statutum fuerat. Atque hi, qui Pontificiæ, ac Nicænæ sententiæ de celebrando Paschate pervicacius obsistere ausi sunt, hæretici, & schismatici habiti sunt, & Quartadecimani, Tessaradecatitæ, Audiani appellati. Sed quamquam catholicorum Ecclesiæ de celebrando Paschate in die Dominico consentirent, non una tamen, eademque erat omnium sententia in hoc Dominico die constituendo. Nam interdum eveniebat, ut ecclesiæ quædam una hebdomada, vel mense citius, quam reliquæ festum illum diem agerent; & Ambrosius quidem Epist. 23. n. 15. & seq. col. 94. t. 3. ed. Ven. cit. testatur, anno 387. pascha ter separatis temporibus celebratum fuisse, ab aliis scilicet XII. Kal. Apriles, ab aliis XIV. Kal. Majas, ab aliis VII. Kal. Majas. Similites Leo M. Ep. 110. t. 2. c. 1. p. 401. ed. Rom. tradit, an. 455. octo dierum intervallum inter Romanorum pascha; & pascha Alexandrinorum intercessise. Tanti hujus discriminis ratio erat, quod non omnes uno, eodemque cyclo uterentur. Priscos Christianos Hierosolymitanos adhibui se constat cyclum Judaicum 84. annorum, quo Judæi aliquanto ante ad constituendam anniversariam paschatis sui celebritatem usi fuerant. Cyclum hune per ducentos fere annos Christiani adhibuerunt, quamquam Pascha suum die dominico, non quartadecima luna cum Hebræis observarent, uti adversus Josephum Scaligerum de Emen. dat. tempor. l. 2. ostendunt Guillelmus Beveregius in can. 7. Apostol. & Jacobus Userius Prolegom. ad Ignat. c. 9. uterque apud Cotelerium PP. Apostolic. t. 1. p. 464., & t. 2. p. 218. ed. Amsteled. 1724. Post Judaicum statum omnino ab Hadriano sublatum, Christiani alios cyclos adhibere cœperunt, cum movissent Judaici errores; qui interdum Pascha æquinoctio verno anteferebat, adeo ut illud aliquando bis in uno anno fieret. Hypolitus Portuensis in Arabia Episcopus circa annum 220. cyclum composuit annorum sexdecim, alium annorum octo non multo post dedit Dionysius Alexandrinus Episcopus, & alium undeviginti annorum Anatolius similiter Alexandrinus an. 270., quæ omnia narrat Eusebius Histor. eccles. 1. 6. c. 22, Wl. 7. c. 20. V 32. p. 286. 344. W 369. ed. Cantabrig. 1720. Sed cum res adhuc incerta maneret, Synodas Ni-

czaa, quz die tantum dominico pascha celebrandum esse decreverat, omnem hanc curam Alexandrinis Episcopis commisit; ut reliquos Episcopos quoque anno certiores faceret de die dominico, quo pascha celebrare oporteret, sicuti sestatur S. Leo M. Ep. 96. ad Marcian opp. t. 2. p. 453. ed. Rom. 1755. Verum hoc Nicænum decretum vel non ubique obtinuit, vel progresu temporis antiquari cœpit. Nam Cyrillus Alexandrinus Ep. Paschal. apud Bucherum de Doctrin. tempor. p. 481. seq. ed. Antuerp. 1634. de gravi queritur confusione, quæ de tempore celebrandi paschatis ubique dominabatur, cum Romanorum, & Alexandrinorum rationes uno quandoque hebdomade, vel mense inter se discreparent. Romana enim Ecclesia adhuc vetusto cyclo judaico annorum 84., non autem novo Alexandrino annorum 19. utebatur. Denique rem perfecit Dionysius Exiguus an. 525., qui in Romanam Ecclesiam induxit canonem Alexandrinum, aique ita omnes inter Romanos, & Alexandrinos ea de re controversiæ sublatæ sunt. Sed adhuc magna erat confusio ob discrimen, quod est inter annum astronomicum, & civilem, quo utimur, neque recte novilunia constabant; ideo Gregorius XIII. fastos emendandos curavit, & nunc post Gregorianam emendationem ex fastis perpetuis, & Kalendariis, quæ singulis annis evulgantur, facile deprehendimus ordinem anni cum civilis, tum ecclesiastici. Nostro hoc sæculo hujusmodi argumentum, quod pertinet ad Gregoriani Kalendarii emendationem, atque ad tempus celebrandi Paschatis, late pertractavit Jacobus Bettazzius Pratensis, qui an. 1732. Florentiæ librum edidit, cui titulus: Epitome operis Paschalis proferens necessitatem emendandi correctionem Gregor., deinde opportunam ejusdem Gregor. emendationem sine Kalendarii, & martyrologii variatione: atque exhibens dissertationes IV., & appendices II. ad materiam de cycli Paschalis constitutione emendandam. Cujus operis deinde ipse Bettazzius defensionem edidit.

5. IV. Ex festis diebus quidam sunt omnibus per totum orbem christianum; & omni tempore sacri, ut cuncti dies Dominici, Pascha, Pentecoste, ceteræ majores solemnitates; & quidam sunt non ubique, sed à certis tantum civitatibus, aut nationibus observati. Ita unaquæque fere civitas suum habet patronum, cujus festum diem agit cum venia Sedis Apostolicæ (1); atque in provinciis quibusdam certi sunt festi dies antiquissima majorum traditione constituti. Rursus quidam sunt festi dies, in quibus ubique Christiani & Missæ sacrificio interesse debent, & ab omnibus se abstinere operibus, quæ servilia vocantur; & quidam sunt minus solemnes, in quibus alicubi Christianis, posteaquam divino

sacrificio fuere præsentes, integrum est suis rebus vacare, ac pauperibus licet victum sibi ex suis laboribus comparare.

- (1) De eligendo Sancto Patrono alicujus civitatis, aut provinciæ, cujus ab universo populo festus agatur dies, habes apud Lucium Ferraris in Biblioth. verb. Festa n. 4. decretum Sac. Congregationis Rituum, quod jussu Urbani VRI. editum est die 23. Martii an. 1630. Ejus autem decreti summa est, ut ii tantum eligantur Patroni, qui Sanctorum albo adscripti sunt, non item qui tantum Beati vocantur; ut hæc electio fiat per secreta suffragia ab universo populo, cum Episcopi, & Cleri consensu; ut hujus electionis causæ Sac. Rituum Congregationi aperiantur, ab eaque noscantur, & approbentur.
- S. V. Dies festos, quos de præcepto omnes in toto orbe Christiani observare debeant, constituit Summus Pontifex, cujus est auctoritas, & potestas in Ecclesiam universam (1). Idemque deminuit numerum minorum festorum (2); quod non multis ab hinc annis factum est à Benedicto XIV., qui rogantibus Episcopis, & conquerentibus, quod propter festorum multitudinem, vetitosque labores pauperibus eriperetur occasio sibi parandi victum, & universa pene festa minus religiose observarentur, diebus festis minus solemnibus integro præcepto audiendi missam, laborandi facultatem attribuit (3).
- (1) Consule Urbanum VIII. Cons. Universa 720. Bullar. 2. 6. par. 2. p. 341. Episcopis in sua diœcesi dies festos præcipere posse quidam negant. Sed mihi à Synodo Tridentina Sess. 25. Cap. 12. de Regular hæc facultas Episcopo perspicue concedi videtur; & Urbanus VIII. in laudata Constitutione Universa §. 3. monet quidem Episcopos, ut se à novis festis præcipiendis abstineant, ne nimia corum copia mali aliquid pariar, non tamen ipsis adimit hanc facultatem. Consule Gonzalezium in c. ult. n. 17. de feriis, & Ferrarium Biblioth. verb. Festa in nov. addit. n. 2. Sunt autem etiam à Regularibus, cæterisque exemptis servandi dies festi, quos Episcopus in sua diœcesi servare jussit. Concilium Tridentinum l. c. Vide Giraldum Expos. Jur. Pontif. par. 2. sect. 166. pag. 1042.

(1) Extant inter epistolas selectas Cardinalis Bonæ duæ ipsius lite-12, nimirum 258. & 259. datæ ad Jo. Baptistam Thiersium auctorem operis de Dierum festorum immunitione, atque in postrema ipse reprehendit Thiersium, qui putaverat, Episcopum posse in sua diœcesi tollere dies festos in universa ecclesia receptos, atque id tantum à Summo Pontifice fieri posse animadvertit. Confer ea de re peculiarem dissertationem editam à Benedicto XIV. quæ descripta est in ejus opere de Camonizatione Sanctorum l. 4. par. 2. c. 16.

(3) Adeundus est Benedictus XIV. Cons. Non multi 63. ejus Bullar.

2. p. 303. ed. cit.

- §. VI. Sed reliquos dies festos integros Deo & Religioni tribuere oportet, eaque est, quæ dicitur, festorum sanctificatio, quæ in eo est posita, ut non tantum sacrosancto Missæ sacrificio præsentes simus, sed etiam diem in divinis laudibus, in præcibus, in cæteris religionis officiis transigamus (1). Justum enim est, ac rationi consentaneum, quod vacui reliquis curis, atque negotiis certos quosdam dies habeamus, quos totos divino cultui tribuamus, Deumque immortalem, à quo summa, & innumerabilia benefica accepimus, cognoscamus, colamus, ac veneremur. Si enim jussisset, nos quotidie religionis cultum sibi tribuere, nonne pro innumeris, quibus ab eo cumulati sumus, beneficiis, omni ope, & opera eniti nos oporteret, ut ei prompto, alacrique animo pareremus? Nunc vero paucis ad ejus cultum institutis diebus; non socordes, & negligentes nos esse oportet in officio persolvendo, quod sine gravissima culpa prætermittere non possumus (2).
  - (1) Catechismus Romanus par. 3. præc. c. 4. §. 25.
  - (2) Catechismus Romanus l. c. §. 26.
- §. VII. Itaque his diebus, qui toti Deo, ac Religioni addicti sunt, Christianis abstinendum est ab omnibus, quæ animum à Deo abstrahunt, quæque impedimento sunt, quominus ipsi ad Ecclesias conveniant, rebusque religionis animum adjungant. Hinc vetita sunt opera servilia, quæ olim apud Romanos præsertim à servis gerebantur; & ideo servilia dicuntur(1). Similiter nefas est agere mercatus rerum venalium, quamquam nundinæ longo usu receptæ cum certis legibus tolerentur (2); & nefas judicialia acta exèrcere, quæ si gesta fuerint die festo, irrita sunt (3). Urgente vero necessitate, veluti si fruges ingenti periculo subsint, aut præclara sit occasio piscandi, quæ alio die haberi non possit, Episco-

(1) Opera servilia, quæ diebus festis expedire nesas est, numerat Lucius Ferraris Bibliot. Canon. verb. Festa n. 12. & seq. Vide etiam Benedictum XIV. Inst. Eccles. Inst. 43. & 65.

(2) Consule Benedictum XIV. Const. ab eo tempore 144. ejus Bullar.

1. 1. p. 355. ed. Ven. seu Rom. cit.

(3) Leg. 2. & 3. Cod. de Feriis, cap. 1. & cap. 5. de Feriis.

(4) Cap. de Fersis Cathechismus Romanus par. 3. præc. 3. c. 4. §. 23. Vide etiam Benedictum XIV. cit. Cons. 144. §. 26. & 27., & cit. Inst. 65. Edicto S. Caroli Borromei spectacula etiam, ac publici ludi interdicuntur; de quo edicto vide ipsum Benedictum XIV. de synod diæces. l. 11. c. 1. n. 7.

## TITULUS VI.

## DE JEJUNIIS. Ve mili todo entre contraction

I. Quid jejunium, & abstinentia?
II. Jejunium Quadragessimæ, Quatuor Temporum, Vigiliarum.

III. Jejunium quartæ, ac sextæ fe-

riæ, & Sabbati. IV. Jejuniorum finis.

V. Vigiliæ.

VI. Abstinentia à carnibus, lacte,

VII. Et unica comestio in diebus

VIII. Jejunium à quibus, & quomodo observandum sit?

# lerias in Armam, I. s. nos. 16. incre Counting et stalle and in Line discriming fraces consendit, abod. Inc.

Ut celebratio dierum festorum, ita jejuniorum observatio pertinet ad religioso officia Christianorum, qui per ea corpus castigant, atque in officio continent. Jejunium proprie sic dictum distinguitur ab abstinencia, quæ jejunii pars est. Nam abstinencia propria est eorum, qui carnes non comendunt, sed quavis diei parte cibum sumere possunt; jejunare autem dicuntur, qui non modo abstinent se à carnibus, atque à delicato convivio, sed etiam cibum ad certam, statamque horant diferunt, atque nonnisi semel in die sumunt. Hoc porro est jejunium, quod ecclesiasticum dicitur, & quod cum naturali confundi non debet. Nam hoc nihil cibi, potusque permittit, adeout tantum observetur ab iis, qui plane jejuni sunt, hoc est nihil cibi, aut

potus in stomachum immiserunt, quale est jejunium eorum, qui Eucharistiam accipiunt. Verum jejunium ecclesiasticum (1) potum, cibumque permittit, modo stato tempore, & vero talis capiatur, qualis tunc capi potest.

- (1) Jejunium ab Ecclesiasticis Scriptoribus etiam statio appellatur. Hermas in Pastor. 1. 3. simil. 5. n. 1. apud Cotelerium PP. Apostol. t. 1. p. 103. ed. Antuerp. 1698. Respondi: Quoniam, Domine, stationem habeo. Quid est, inquit statio? Et dixi: Jejunium. Et dixit: Quod est illud jejunium? Sicut solebam, inquam, sic jejuno. Eodem sensu stationis voeabulum accipiunt Tertullianus de Coron. c. 11. p. 107. de Anima c. 48. p. 300. de Jejun. c. 10. p. 550. ed. Ven. 1744., Cassianus de Canob. inst. l. 5. c. 20. & 24. p. 125. & 129. & collat. 21. c. 29. p. 804. ed. Atrebat. 1628., Isidorus Orig. I. 6, c. ult. p. 83. ed. Paris. 1601. Alii stationem à jejunio distinguunt. Nam Rabanus lib. 2. de Instit. Cleric. c. 28. p. 17. t. 6. opp. ed. Colon. Agrip. 1626. Jejunium, inquit, est indifferenter cujuslibet diei abstinentia, non secundum legem, sed secundum propriam voluntatem. Statio autem est observatio statutorum dierum, vel temporum; dierunt, ut quartæ, & sextæ feriæ jejunium ex vetere lege præceptum; temporum autem, ut jejunium quarti, quinti, septimi, & decimi mensis, & observatio Quadragesime; que in universo orbe institusione Apostolica observatur. Cur autem statio dictum sit jejunium explicat Auctor Serm. 21., qui extat in Apend. opp. S. Ambrosii t. 4. col. 517. ed. Maurin. Venet. 1751. Custra enim nobis sunt nostra jejunia, que nos à diabolica oppugnatione defendunt. Denique stationes vocantur, quod stantes. & commorantes in eis inimicorum insidias repellamus. Verum Cotelerius in Hermam. l. c. not. 56. inter jejunium, & stationem hoc tantum discrimen fuisse contendit, quod interdum statio pro jejunio quartæ, & sextæ feriæ acciperentur; de cetero unum, & idem utrumque fuisse putat. Similiter observat, quod sicuti diebus jejunii conventus, sive stationes Christianorum in Ecclesia longiores erant, quam Dominicis, festisque diebus, hinc forte factum est, ut jejunum stationis nomine vocaretur.
- S. II. Religiosa jejunia apud Christianos (1) alia generali Ecclesiæ lege sunt constituta; atque omnes obstringunt, statoque tempore quottanis redeunt, ut jejunium quadragesimæ, quatuor temporum, vigiliarum; & alia certos tantum homines attingunt, qualia sunt jejunia, quæ pænitentibus imponuntur, quæ suscipiuntur ex voto, quæ ab Episcopo in diæcesi, propter solicifudinem, curamque ecclesiasticam, indicuntur (2). Inter stata, & solemnia jejunia maxime sacrum est jejunium ante Pascha, quod Quadragesima ap-

pellatur, & quod licet à Christo præceptum affirmari non possit (3), tamen ab Apostolica traditione repetendum est (4). Hoc jejunium nunc complectitur dies quadraginta, atque ejus initium fit à die cinerum (5); olim constabant sex hebdomadibus, hoc est diebus triginta sex (6), nam die dominico Christiani de veteri more in memoriam dominicæ resurrectionis non jejunabant.

(1) Calviniani, atque in primis Joannes Dallæus lib. de Jejun. Le Quadrages., contendunt de veteri ecclesiæ more Christianos pro arbitrio suo, non autem ex necessitate, jejunia observase. Hinc ajunt, jejuniorum disciplinam, quæ à Catholica ecclesia constituta est, non abesse à sententia Montanistarum; quoniam ut his erant, ita catholicæ ecclesiæ sunt stata jejunia, quæ ex necessitate observari debeant. Sed putidæ hæ calumniæ sunt, quas satis refutarunt catholici, quos inter videndus est Natalis Alexander. Histor. Eccles. sæc. 2. dissert. 4. t. 3. p. 304. sæd. ed. Ven. 1776. Sane veteris ecclesiæ jejunia non ex hominum voluntate, & arbitrio, sed ex legis necessitate Christiani observarunt; & Montanistarum jejunia Ecclesia rejecit, atque damnavit, quod ea illi ducerent ex figmento novarum revelationum, quas se à Paracleto Montanus accepisse jactabat. Egregie etiam de catholicorum jejuniis contra hæreticos doctissimi Cardinales Baronius, Bellarminus, Cozza, Gottus disputarunt.

(2) Vide Benedictum XIV. de Synod. dieces. l. 13. c. n. 6. ubt etiam quæritur, num exempti observare debeant jejunium, quod ab.

Episcopo pro tota diœcesi indictum est.

(3) Consule Ludovicum Thomassinum in tract. de Jejun. part. 1. c. 4. S. Hieronymus in Isaiam l. 16. t. 4. c. 58. col. 688., & in Jonam. c. 3. opp. t. 6. col. 416. ed. Vallar. Verona 1736. quadragesima jejunium repetere videtur ex jejunio, quod per dies quadraginta Moyses, Elias, & Christus Dominus observarunt. Verum id ita intelligendum est, non quod Christus de quadragesimali jejunio disertum, atque expressum mandatum dederit, sed tantum quod proposuerit exemplum, cui insistens Ecclesia quadragesima jejunium instituit, uti monet Augustinus Epist. 55. ad Januar. c. 15. opp. t. col. 139. ed. Ven. 1729. Atque ita etiam intelligendi sunt Basilius, Theophilus, Cyrillus Alexandrini, Petrus Chrisologus, cæteri Patres, qui hoc jejunium ad divinam institutionem referunt. Vide Bertium Hist. Eccles. l. 1. dissert. 6. n. 31.

(4) S. Augustinus de Baptismo Contr. Donatist. l. 4. c. 24. opp. t. 9. col. 140. ed. cit., S. Hieronymus Ep. 41. ad Marcellam opp. t. 1. n. 3. col. 187. ed. cit., S. Leo M. Serm. 43. de Quadrages. c. 2. opp. t. 1. p. 117. ed. Rom. 1753. Apostolos observasse constat jejunium ante paschale, quod numero dierum à quadragesimali differt, quoniam complectebatur tres

Tomo II.

illos dies, cui inter Christi mortem, atque ejus resurrectionem intercesserunt. Ante paschale hoc jejunium ipsa fortasse ætate Apostolorum amplificatum deincops est, atque ita quadragesima instituta; & certe cum hæc institutio retenta semper in universa ecclesia fuerit, atque ejus origo ignoretur, nonnisi Apostolica auctoritate tradita haberi debet, quæ celebris est Augustini regula. Consule Natalem Alexandrum cit. Dissert. 4. art. 3. p. 313., & Selvagium Antiq. Cristian. l. 2. par. 2. c. 7. 6. 4. & 5. Porro quadragesimam tamquam ubique observatam, ac jampridem receptam memorant Origines Hom. 10. in Levit. opp. tit. 2. p. 246. ed. Maurin. Paris. 1733. Concilium Nicænum can. 5. col. 326. 1. 1. Collect. Harduini, Athanasius in Apolog. ad Constant. opp. t. 1. p. 341. n. 15. ed. Patav. 1777., Cyrilus Hierosolymitanus Catech. 3. de Bapt. p. 4. & in Notis ed. Paris. 1720., Basilius Hom. 2. de Jejun. opp. t. 2. p. 11. n. 6. ed. Paris. 1722., Gregorius Nazianzenus Orat. 40. in baptism. t. 1. p. 659. ed. Colon. 1690. Epiphanius in Exposit. fid. t. 1. c. 22. p. 1105. ed. Paris. 1622. , Leo M. Serm. 1. & seq. de Quadragesim. opp. t. 1. col. 143. & seq. ed. Bellerin. Ven. 1753., alique Patres. Illud non omittam, & alias olim fuisse Quadragessimas, ideoque illam, quam statim Pascha sequitur, majorem appellatam fuisse, ut a reliquis distingueretur. Confer Cl. Card. Garampium Memorie della B. Chiara di Rimini dissert. 6. S. 6. & seq. p. 202 seq.

(5) Quis diem cinerum, & tres dies alios initio quadragesimalis jejunii primus addiderit, ut numerus conficeretur quadraginta dierum, incertum est. Alii id à Gregorio M., alii à Gregorio H. factum putant.

- (6) Quædam Ecclesiæ sex hebdomadibus, & quædam septem jejunium observabant; uti constat ex Cassiano collat. 21. cap. 24. & seq. pag. 568. & seq. ed. cit. Sed nulla tamen earum quadraginta dierum numerum explebat, cum illæ dies Dominicos, hæ vero etiam Sabbata exciperent, & ideó tantum ex diebus triginta sex jejunium constare Chrisostomus Hom. 11. in Genes. c. 2. opp. t. 4. p. 84. ed. cit. Paris., & Ambrosius de Elia c. 10. n. 34. t. 1. col. 655. ed. Maurin. Ven. 1748. Atque ita quidem quadragesimam usque ad ætatem Gregorii M. observatam suisse constat ex ejus Homil. 16. in Evangel. opp. t. 1. l. 1. n. 5. col. 149. ed. cit.
- sexta feria in qualibet hebdomade, quæ jejunia jam inde à primis sæculis recepta sunt, quod quarta feria Judæi ad occidendum Christum consilium inierint, feria sexta interfecerint (1). Jejunia hæc, quæ singulis hebdomadibus, exceptis quinquaginta diebus à Paschate ad Pentecostem, observabantur, non ad vesperas, uti quadragesimalia, producebantur, sed hora nona finiebantur (2). Latini ab

antiquissima ætate etiam jejunium Sabbati habuerunt, quod semper una cum jejunio sextæ feriæ retinuerunt; jejunium quartæ feriæ labentibus annis paulatim desiit (3). Nunc feriæ sextæ, & Sabbati jejunium tantum à carnibus abstinentia est.

(1) Clemens Alexandrinus Strom. 1.7.c. 12. p. 877. ed. Ven. 1757. Epiphanius Hærés. 56. sive 76. n. 3. & 6. l. 3. t. 1. p. 908. & 910. ed. Coloniæ 1682., Augustinus Epist. 86. seu 36. ad Casulanum opp. t. 2. c. 13. n. 30. col. 80. ed. Ven. 1729., Petrus Alex. can. 15. eol. 23. apud. Bevereg. ed. Oxonii 1672., Auctor Const. Apostol. l. 5. c. 15. apud Cotelerium PP. Apostolic. t. 1. p. 322. ed. Amstelæd. 1724.

(2) Ætate Ratherii Veronensis, qui ante medium sæculum X. vitæusura fruebatur, mitigari cœperat antiqua disciplina; & jejunium quadragesimale non amplius ad vesperas, sed tantum ad nonam producebatur, uti ostendit ipse Ratherius Orat. Synod. ad Presbyt. n. 15. col. 420. ed. Veron. 1765. Sed etiam post eam ætatem vetustam disci-

plinam alicubi stetisse, monent Fratres Ballerini ibid. n. 48.

(3) Orientales unum Sabbatum post Parascevem jejunio consecrabant, cæteris vero totius anni Sabbatis non solum non jejunabant, sed codem fere solemni ritu, quo diebus dominicis, sacros conventus, & synaxes celebrabant, uti testantur Athanasius Hom. de Semente t. 3. n. 1. p. 45.ed. Patav. 1777.; Socrates Hist. Eccles. 1. 5. c. 22. W1.6. c. 4. p. 293. & 313. ed. Valesii Cantabrig. 1730., Cassianus Instit. 1. 3. c. 2. p. 30. ed. cit. Quinimo die Sabbati vetitum ipsis erat jejunium, uti patet ex can. 56. Apostol. apud Cotelerium I. c. p. 450., & Auctore constit. 1. c. quod à Catholicis Orientalibus factum est, ne assentiri viderentur errori Marcionis, qui Sabbati jejunium suæ fecerat hæreseos partem, uti demonstrat Epiphanius Hæres 22. vel 42. l. 1. t. 1. c. 2. p. 304. ed. eit. Quæ disciplina magisque apud Orientales firmata est, cum hæreses eruperunt Marcianistarum, Lampetianorum, Chorentarum, Adelphianorum, qui superstitiosa, & vana observatione Sabbato jejunabant. Orientalium consuetudinem numquam damnavit Ecclesia Romana, imo à Benedicto XIV. Const. Etsi pastoralis 57. S. g. n. 8. & seq. Bullar. t. 1. p. 110. cit. ed. tolerandus edicitur apud Græcos esus carnium die Sabhati, si sine scandalo fieri potest; in locis autem ipsorum, & inter eos tantum. Gabriel Albaspinzus Observ, I, 1. c. 13. p. 30. ed. Neap. 1770. putat, olim etiam in Ecclesia Romana die Sab. bati carnes edi consuevisse. Verum sæculo IV. jam Sabbatum inter esuriales dies recensebatur, uti ostendunt Hieronymus Ep. 71. ad Lu. cinium Bat. n. 6. col. 432. t. i. ed. Veron. 1734., Augustinus Ep. 36. ad Cusulan. c. 13. not. 31., & Ep. 82. ad Hieronym. c. 2. n. 14. app. 4. 2. c. 108. & 256. ed. Maurin, Ven. 1759. Vide etiam Concilium Eliberitanum can. 26. t. 1. conc. Labbzi col. 995. ed. Ven. Neque vero hoc Sab.

5. IV. 'Quatuor temporum jejunia initio 'Quadragesimæ post Pentecostem, ac mensibus Septembri, & Decembri, quarta, ac sexta feria, & Sabbato quotannis celebrantur (1). Exemplo Judæorum, qui quater in anno jejunabant, quatuor temporum jejunia recepit Ecclesia, quæ jam sæculo V. obtinebant'(2); quamquamnon judaico ritu, sed Christiano animo observarentur (3). Quibus jejunis id sibi vult Ecclesia, ut pro acceptis beneficiis Deo gratias agamus, ut divinam opem exoremus, atque his pænitentiæ operibus nostra crimina expientur, ut denique bonos altaris ministros divinitus impetremus. Nam his temporibus uti superiori libro demonstratum est, solemnes cleri-corum ordinationes peraguntur.

<sup>(1)</sup> Trium temporum jejunia ab Apostolis instituta suisse, Callistum autem Summum Pontificem addidisse jejunium Decembris, scriptum est in Ep. 1. ipsius Callisti; verum hæc-epistola Isidori Meroato-

ris figmentum est. Ab Apostolica traditione initium su mere hoc jejunium tradunt Baronius ad an. 57. n. 209. t. 1. p. 488. ed. Lucæ, & Thomassinus de Jejun. part. 1. c. 21. n. 7. Cum deinde aliqua ex parte vetus disciplina immutata esset, & nonnullæ Ecclesiæ verum jejunium mense Martio, æstivum vero in hebdomade, quæ post sestum Pentecostes sequitut, quodam more celebrarent S. Gregorius VII. Quadragesimæ initio primum jejunium sieri, alterum in hebdomade Pentecostes perpetua sege constituit. Quod memorat Micrologus scriptor Gregorio suppar. de Eccles. observ. c. 24. & 25. col. 746. & seq. in Biblioth. PP. t. 10. ed. Paris., & huc spectat Concilium Claromontanum habitum Urbano II. Pontisce can. 27. apud Labbæum t. 12.col. 832.ed. Ven. Conser Odericum Vitalem de Histor eccles. l. 9., & Muratorium in Anecdot. l. 2. dissert. de Jejun. quatuor temporum. Præsertim autem videndus est Thomas Valsredius, qui anno 1771. Bononiæ dissertationem edidit. de Usu, & Institutione jejuniorum temporum.

(2) Consule S. Leonem M. de Decim. mens. jejun. Serm. 6. c. 1. p. 32. W Serm. 8. c. 2. p. 38. de Jejun. Pentecost. Serm. 2. c. 2. p. 231. U Serm. 4. c. 4. p. 233. de Jejun. mens. septim. Serm. 4. U 9. opp. t. 1. pag. 256. U

270. ed. Rom. 1753.

(3) S. Leo M. cit. Serm. 4. de Jejun. sept. mens. cap. 1. p. 256. tit. 1. ed. cit.

- S. V. Sed & in vigiliis Natalis Domini, Pentecostis, Assumptionis B. Virginis, multorumque Sanctorum per annum jejunia observantur. Vigiliæ erant nocturni cœtus, quos Christiani in Ecclesia habebant ante præcipuum aliquem festum diem, ut divina officia persolverent. Hæ differebant à communi nocturno, seu matutino officio, quod hoc nonnisi post mediam noctem circa gallinicium incipiebat, vigiliæ autem longiores erant, quod cœtum in Ecclesia per maximam noctis partem detinebant, unde & Pernoctationes, & Pervigiliæ dicebantur (1). Nunc cum non amplius fideles noctu ad Ecclesiam conveniant, vigiliæ illæ cum jejunio agendæ sunt;
- (t) Videndi sunt in primis S. Joannes Chrisostomus Homil. 11. 1.6. p. 95. W Homil 4. p. 121., Homil. 30. in Genesim. 1. 4. n. 6. p. 303. Homil. de Terræmotu 1. 2. p. 718. ed. Paris. cit. S. Augustinus Confess. 1. 9. c. 7. n. 1. opp. col. 162. ed. Ven. 1729., Socrates 1. 1. c. 37. p. 73. & Sozomenus. 1. 2. c. 6. w 29. p. 53. w 68., uterque ed. Valesii. Cantabrig. 1720., Sidonius Appollinaris 1. 5. Ep. 17. p. 148. ed. Paris. 1652.
  - S. VI. Jamvero duabus veluti partibus jejunium cons-

tat, abstinentia à carnibus, ovis, lacte, alisque cibis delicationibus, & unica in die comestione. Nam institutum est, ut agamus poenitențiam, & corpus affligamus. Et abstinentia quidem à carnibus, cibisque delicatioribus semper ecclesiastici jejunii pars fuit, atque etiam antiquis canonibus constituta (1). Cibi quoque delicatiores, vinique potus erant interdicti (2), ac multi addictos jejunio dies fructibus, herbis, leguminibus transigebant; multi quoque ad duos, tresve, quatuor dies jejunium producebant, neque deerant, qui tota hebdomade prorsus jejunii vitam agerent (3). Quin ab ipso aquæ potu, nisi legitimum advenisset solvendi jejunii tempus, sese Majores nostri abstinebant (4).

(1) Przelarum quadragesimalis abstinentiz monumentum est apud S. Gregorium Turonensem l. 5. c. 4. p. 205. ed. Paris. 1699., qui miratur, quod Rucculenus, licet ægrotus, & miles, quadragesimæ tempore carnes comederet. Eamdem hanc abstinentiam laudat S. Epphanius Exposit. fid. c. 23. t. 1. p. 1106. ed. Paris. 1622. In Capitulatione de parcibus Saxoniz cap. 4. apud Baluzium Capitular. Reg. Françor. t. 1. col. 18t. ed. Ven. 1772. statum est, ut siquis sanctum quadragesimale jejunium pro despectu Christianitatis contempserit, & carnes comederit, morte moriatur. Et Carolus M. Epist. ad Offam Regem Merciorum apud eumdem Baluzium I. c. col. 198. graviter reprehendit Scotum quemdam Presbyterum, quod carnem diebus quadragesimalibus comedisset. Confer Natalem Alexandrum, cit. Dissert 4. artic. 2. p. 305. & seq., qui late contra Dallzum, czierosque hzreticos ostendit, abstinentiam à carnibus semper ecclesiastici jejunii partem fuisse, atque etiam apud veteres, Christianos Ecclesiæ lege præceptam. Vide etiam Bossuetum Histoir. des Variation. l. 7. n. 92. Quæritur autem num hæc abstinentia ad antiquant consuctudinem, an potius ad jus positivum referenda videatur; qua de re vide Benedictum XIV. Inst. eccles. Ins. 16. n. 3.

(2) Basilius Hom. 1. de Jejun. t. 2. p. 9. n. 10. ed. cit., Cyrillus Hierosolymitanus Cath. 4. ad Illuminat. p. 65. c. 27. ed. Paris. Vide etiam quæ de Valentiniano Jun. narrat S. Ambrosius in ejas Orat. col. 254. n. 16. t. 4. ed. Ven. 1751., de Justiniano Procopius de Ædific. Justin.

l. 1. c. 7. p. 19. t. 2. ed. Paris. 1666.

(3) Confer Augustinum de Morib. eccles. catholic. c. 33. n. 70. col. 712. t. 1. ed. cit., & Auctorem Constit. Apostolic. l. 5. c. 18. ibique Cotelerium Not. 18. p. 325., qui multis allatis monumentis ostendit, quousque jejunii austeritas apud majores nostros progrederetur. Intendebatur autem jejunium potissimum in majori hebdomade, quo temporis

intervallo veteres Christiani sub vesperam utebantur Empayia, hoc est arido victu, qui constabat aut pane, & sale cum aqua, uti tradit Epiphanius Exposit. fidei n. 22. t. 1. p. 1103. ed. Petavii Paris, 1622. aut pane, aqua, sale, & oleribus, uti eum describit Auctor Const. Apostolic, loc. cit. Aridum hunc victum per totam Quadragesimam adhiberi jubet Concilium Laodicenum can. 50. t. 1. Conc. Labbæi col. 1530. ed. Ven. Sed Laodiceno Concilio recentior Epiphanius loc. cit. legem hanc xerophagiorum tantum in majori hebdomade ab Ecclesia universa observatam fuisse testatur. Ipse enim triplicem jejunii formam distinguit ; alteram illius Quadragessimæ partis, quæ septem dies Paschatis, seu majorem hebdomadam præcedit, hæc mitior erat, quoniam xerophagiis minime adstricta; alteram majoris hebdomadæ, quæ illa severior erat, ac xerophagiorum lege tenebatur; postremam utraque asperiorem, quoniam hujus hebdomadæ pars, imo & tota sine cibo traducebatur. Prima, & altera universæ Ecclesiæ, cunctisque populis in more erat, & ideo vim legis habuit; postremo vero iis tantum, qui plus pietate fervebant, merumque consilium, non preceptum fuit. Hinc ipse Epiphanius majorem hebdomadam πης ξηροφαγίας ες δομάδα appellat. Epiphanio antiquores Ireneus. Ep. ad. Victor. P. opp. t. 1. p. 340. ed. Ven. 1734. & Dionysius Alexandrinus. Ep. ad Basilid. apud Labbæum t. 1. Concil. col. 855. ed. Ven. ostendunt, plures etiam ea ætate suisse de forma, ac ratione antepascalis jejunii controversias. Consule Massuetum in Ireneum Diesert. 2. art. 1. n. 23. W seg. p. 74. W seg. opp. Iren. t. 2. ed. cit. Ceterum qui plures continuos dies jejunium agebant, dicebantur jejunium superponere, & conjungere, uti habent Epiphanius loc. cit. Tertulianus de Patient, c. 13. p. 147. ed. Paris. 1675., Hieronymus Ep. 24. ad Marcellam n., 4. col. 128. opp. t. 1. ed. Veronæ 1734., de qua quidem superpositione jejunii videndus est Du Cangius perb. Superpositio. Confer etiam Tertullianum de Jejun. cap. 14. p. 552., & Sozomenum Histor. l. 1. c. 11. p. 24. ed. Valesii Cantabrig. 1720.

(4) Celebre est, quod de S. Fructuoso Episcopo Tarraconensi narrat Prudentius Hymn. 6. p. 188. ed. Paris. 1687. qui cum ad mortem raperetur, haustum frigidæ recusavit, quod illo die jejunium ageretur, neque adhuc ejus solvendi tempus advenerat. Alia multa ea de re habet Bailletus t. 3. de Vit. Sanctor. in Histor. quadrag. §. 4. & 7. ac Mamachius Costumi de primitivi Cristiani t. 2. l. 2. c. 5. §. 2. seg.

p. 109. seq.

5. VII. Unica etiam in die comestio, quæ ex cibis esurialibus frugaliter (1), atque hora legitima, hoc est circa meridiem capiatur, jejunii partem constituit (2). Nunc jejunantibus exigua cœnula permittitur, quæ collatio dicitur (3), quæque constare debet ex eo cibo, eaque potio-

ne, quibus homines jejunantes recte meticulosæ constientiæ uti solent (4).

(1) Qui in illa unica comestione, ciborum copia, modo, vel condimentis communes excedit limites, si minus præceptum ecclesiasticum reipsa violat, tamen immunis non est ab intemperantiæ nota, sicuti docet S. Thomas in 4. dist. 15. qu. 3. art. 4. qu. 3. ad. 2. Igitur norma quædam, sicuti inquit Benedictus XIV. Inst. eccles. Inst. 15. n. 12. pro ciborum genere, copia, modoque statuendo ex piis, moderatisque viris sumenda est. Ipse Benedictus XIV. post editas Institutiones, quas emissit, cum Cardinalis esset, postquam Pontifex cretus est, Constitutionibus suis, quas paulo post Indicabo, edixit, quid jejunio, ciborumque genere observandum sit.

(2) Quæsitum est à Theologis, num duæ illæ partes, quibus jejunium constat, abstinentia à certis cibis, & unica comestio itainter se conjunctæ, & conglutinatæ sint, ut una sublata, altera quoque necessario tolli debeat. Sed inutilis est hæc disputatio, posteaquam
Benedictus XIV. Const. 19. 27. 55. 99. ejus Bullar. 3. 1. p. 29. 39. 100.
216. ed. indic. jussit Episcopis, ne cui valerudinis causa diebus quadragesimæ carnibus vesci permittant, nisi adjecta lege servandi alteram jejunii partem, quæ in unica comestione consistit. Confer ipsum
Benedictum cit. Inst. 15. n. 19. U seq. W de Synod. diæc. 1. 7. c. 3. n. 1.

(3) Collatio, sive cœnula vespertina originem ducir à monachis. quibus ob laborem manuum, in quo tota die versati faerant, ipsis jejunit diebus post sumptum sur hora eibum haustus aquæ permittebatur, cui deinceps frustulum panis adjunctum est, ne simplex aqua noceret. Erat autem proprie collatio lectio spiritualis, quæ statis horis, maxime post coenam quotidie absolvebatur, quæque in claustro, vel in capitulo fieri solebat, diebus autem jejunii fiebat in refectorio, ne scilicet tempus regularis vitæ officiis destinatum in illa coenula tereretur. Mox ut surrexerint à cæna, inquir Regula S. Benedicti cap. 42. apud Holstenium Cod. Regul. t. 1. p. 127. ed. Aug. Vindelic. 1759. sedeant omnes in unum, & legat unus collationes, vel vitas Patrum aus certe aliud, quod ædificet audientes. Eodem sensu collationis vocabulum accipit Isidori Regula c. 8. p. 192. ibid. Semper autem vespersinus ille ad refectionem aditus esurialibus diebus significabatur his verbis : ire ad collationem, aut accedere ad lectionem collationum. Nomen hoc collationis translatum est deinceps ad coenulam illam, sive refectionem vespertinam, quemadmodum illud adhibetur in Regula Templariorum c. 16. apud Holstenium 1. 2. ibid. p. 434., eodemque sensu hoc vocabulum usurparunt sæculares, cum illam cœnulam sumere cœperunt. Vide Nafalem Alexandrum cit. Dissert. 4. art. 7. prop. 2. p. 331.

(4) Benedictus XIV. Const. Si Fraternitas 99. p. 216. tit. 1. Bull.

ed. cit.

5. VIII. Observatio jejunii omnibus indicta est, qui ad constitutam ætatem pervenerunt; & Episcopus curare præsertim debet, ut hæc integra observatio sit (1). Verum carnes; aut ova comedendi facultas à Præsidibus iis tribuitur, præsertim in Quadragesima, qui judicio medicorum propter adversam valetudinem cibos esuriales ferre non possunt (2); & sæpe etiam à Summis Pontificibus integræ nationi justis de causis eadem hæc venia conceditur (3). In quo illud animadvertere oportet, quod quibus est permissus esus carnium, ovorum, casei, lactis, ii jejunii diebus unicam comestionem servare debent (4), neque cum carnibus pisces miscere possunt (5), aut in vespertina cœnula carne, ovis, lacte, caseo vesci (6).

(1) Concilium Tridentinum Sess. 25. de Reform. decret. de Elect. ci-

(2) Late ac diligenter hoc argumenti genus persequitur Benedic-

tus XIV. Inst. Eccles. Inst. 15.n. 13. & seqq.

- (3) Inter cæteras, quæ à Romanis Pontificibus integra nationi ea de re datæ sunt facultates, celebris est Bulla Cruciatæ, quæ ita dicitur quod olim hæc Bulla concederetur militibus, qui rubro signo S. Crucis insigniti ad bellum contra Turcas proficiscebantur sub Urbano II., & in Concilio Lateranensi sub Julio II. Nunc conceditur Christianis omnibus in Regno Napolitano, atque in Regnis, & provinciis Hispaniarum Regi subjectis certam opem, sive operam in subsidium belli contra infidelibus, & hæreticos conferentibus. Hoc idem privilegium an. 1743. Benedictus XIV. in Const. Quoniam 86. t. 1. ejus Bullar. ed. cit. p. 172. attribuit etiam Militiæ Hierosolymitanæ, & incolis insularum ipsius ditioni subjectarum. Qui ejus Bullæ beneficio utuntur, præter alia privilegia, illud etiam hadent, ut perseverante anno Bullæ ovis, lacte, carnibus jejunii diebus vesci possint. Multa, quæ ad hanc Bullam pertinent, præter cæteros, collegit Lucius Ferraris Biblioth. verb. Bulla Cruciatæ.
- (4) Benedictus XIV. Const. Non ambigimus 19. \$. 4. p. 30. & Const. Si Fraternitas 99. p. 217. ejus Bullar. t. 1. ed. cit.

(5) Beuedictus XIV. Const. 19. 5. 4. W Const. 99. mox. cit.

(6) Benedictus XIV. ead. Const. 99. Vide etian ejusdem Bendicti Constitutionem. Libentissime 130. p. 319. t. 1. ejus Bullar., ubi multa habes, quæ ad jejunii leges pertinent.

#### TITULUS VII.

#### DE REBUS SACRIS ET PRIMUM DE ECCLESIIS.

I. Res sacra quid? Cultus externus.
II. Christianorum Ecclesiæ, & varia earum nomina.
III. Quales primo, quales postea Ecclesiæ fuerint?
IV. Vetus earum forma, & situs.
V. Ecclesiæ significatio duplex.
VI. Quibus de causis.
VII. Et quibus solemnitatibus nova

Ecclesia ædificetur.

VIII. Ecclesiæ reparatio.

IX. Variæ ejus partes. Narthex.
X. Navis.
XI. Sanctuarium.
XII. Altare.
XIII. Sacra imagines in Ecclesia.
XIV. Exteriores Ecclesiæ partes.
Vestibulum, & atrium.
XV. Baptisterium, Secretarium,
Pastophorium, Schola, Bibliotheca.

#### §. I.

Res sacræ sunt res Deo, & religioni consecratæ, ut quæ pertinent ad divinum cultum, peragantur. Hujusmodi sunt in primis Ecclesiæ, sacræ nimirum ædes, ad quas Christiani conveniunt, ut opera religionis impendant. Ecclesiæ vocabulum proprie significat societatem, & conventum fidelium; sed omnium consensu traductum est ad designandum locum, in quo Christiani suos agunt conventus; & nos hoc sensu ecclesiæ vocabulum usurpamus. Nimirum cum Christi Ecclesia visibilis sit, præter cultum internum, habere etiam debet externum, qui omnis consistit in communibus precibus, in sacris ritibus, in sacrificiis, in sacramentorum administratione; ideoque instituta sunt loca, ad quæ Christiani concurrerent; ut divinis sacrisque rebus operam darent.

§. II. Jam inde ab Apostolor um ætate Christiani certa habuerunt loca, ad quæ frequent er conveniebant, ut res divinas, ac sacras agerent, quæ loca postmodum Ecclesiæ appellata sunt (1); Ecclesiæ inquam, potius, quam templa, ne illi convenire viderentur cum, ethnicis, penes quos celeberrima fuerunt templorum, & fanorum nomina (2). Vocatur autem Ecclesia ab eclesiasti cis scriptoribus etiam oratorium, hoc est locus, in quo preces funduntur (3), & domi-

nicum, hoc est domus Dei (4); & basilica, quo nomine appellabantur regiæ ædes ad audiendas causas, aut alium publicum usum constitutæ, quæ ædes à piis Imperatoribus Christianis datæ sunt, ut ibi conventus agerent suos (5); & templa, quo nomine Christiani serius uti cæperunt, antea non utebantur, cum proprium esset ethnicorum (6); & tituli loca scilicet Deo consecrata, quæ sacerdotes, & ministros sibi addictos habebant (7). Si quam in memoriam Prophetæ, aut Apostoli, aut Martyris ecclesiam ædificabant, eam Propheteum, Apostoleum, Martyrium Christiani appellabant (8).

(1) Quamquam certi affirmari non possit, Apostolos initio habuisse Ecclesias, quales certe eorum discipuli habuerunt, tamen exploratum est, eis certa fuisse loca, in quibus opera religionis impenderent. Ouod enunciate in primis, & copiose demonstrat Cl. Mamachius de? Costumi de' primitivi cristiani l. 1. c. 4. §. 2. n. 2. t. 1. p. 296. seq. Videndus est etiam Medus, peculiari dissertatione, cujus veluti compendium dedit Binghamus Origin. eccles. 1. 8. c. 1. §. 13. t. 3. p. 141. & seq. ed. Halæ Magdeburg. 17;8., qui & sua quædam adjecit, eaque gravia argumenta adversus eos, qui plane singularem, & novam sententiam, ut inquit, evulgarunt, Christianos tribus prioribus sæculis istiusmodi distincta cultus divini loca non habuisse. Præcipua sunt, quod Paulus I. ad Corinth XI. 22. iis verbis nunquid domos non habetis ad manducandum, & bibendum? aut Ecclesiam Dei contemnitis? sine dubio Ecclesiæ nomine designat locum sacrum, atque ita Paulum explicant Augustinus, Basilius, Chrysostomus, Sedulius, Theophylactus; quod Apostoli semper in certum locum ad fundendas preces in monte Sione convenerunt, qui fuit hyperoon, sive coenaculum, cujus in actis Apostolorum toties mentio est ; quod Ignatius Ep. ad Dagnes. n. 7. apud Cotelerium PP. Apostol. t. 2. p. 19. ed. Amstelæd. 1724. diserte memorat vadr Ges templum Dei , & Ep. ad Philadelph. n. 4. p. 31. l. indic. unum alture, quæ altaris mentio satis ostendit, Christianos certum pro sacris conventibus habuisse locum; quod Therapeutas jam inde à Marci temporibus loca quædam ad divinum cultum secreta habuisse scribit Eusebius Histor. l. 2. c. 17. p. 67. ed. Cantabrig. 1720.; quod denique Alexander Severus , cum Christiani quæmdam locum, qui publicus fuerat, occupassent ; contra popinarii dicerent, sibi eum deberi, rescripsit apud Lampridium p. 219. n. 30. ed. Francofurti 1688. melius esse, ut quomodocumque illic Deus collatur, quam popinariis dedatur. Atque hæc quidem, uti observat Card. Orsius Histor. Eccles. 1. 6. S. 23., prima fuisse videtur publica Ecclesia, quam Christiani habuerunt, cum antea nonnisi privatas, & occultas haberent.

- (2) Hinc Origenes, Minucius Felix, Arnabius, Lactantius inquiunt, Christianos templa non habuisse; quod ita accipiendum esse multis ostendit Medus, eos talia non habuisse templa, qualia gentes habebant.
- (3) Oratorium appellata est Ecclesia, hoc est domus precationis, idque nomen primum publicæ Ecclesiæ, uti testantur Eusebius Histor. 1. 10. c. 3. p. 464. & de Laud. Constantin. c. 17. par. 770. & Socrates Histor. 1. 1. c. 18. part. 49. ed. Cantabrig. 1720, postea privati oratorii proprium fuit. Oratoria tamen, sive ædes oratorias ab Ecclesiis distinguunt Didymus Alexandrinus de Trinit. 1. 2. c. 7. p. 200. ed. Bonon. 1769., Socrates Histor. 1. 5. c. 10. p. 233. ed. Taurin. 1747., Teophilus Antecessor Inst. 1. 2. tit. 1. p. 213. ed. anno 1751. Proprie oratoria minores quædam Ecclesiæ erant.

(4) Hieronymus Chrom. olimp. 277. opp. t. 8. col. 785. ed. Vallarsii Veron. indic. auctor est nobis, celebrem Ecclesiam Antiochiæ à Constantino ædificari cæptam, & Constantio absolutam Dominicum aureum appellatum fuisse. Eodem vocabulo ad designandam Ecclesiam utitur Hilarius ad Constant. l. 1. n. 8. opp. t. 2. col. 540. ed. Veronæ 1730.

(5) Nomen hoc frequens est apud Ambrosium Ep. 20. ad Marcellin.

n. 1. & Ep. 40. n. 15. opp. t. 3. col. 960. & 1621. ed. Ven. 1751., Augustinum Serm. 356. n. 9. opp. t. 5. p. 2. col. 1388. ed. Ven. cit., Higginum Ep. 107. ad Lætan. c. 9. t. 1. col. 680. laud. ed., Sidonium l. 7. ep. 17. p. 1416. opp. Poetarum Latinorum t. 2. ed. Londini 1713.,

aliosque sæculi quarti, & quinti scriptores.

- (6) Vix ullus est Christianus scriptor, qui tribus prioribus sæculis ad designandas Ecclesias templi nomine usus fuerit. Sublata, eversaque ethnicorum superstitione, tum demum Christiani scriptores nomen hoc adhibere cœperunt. Magis autem abhorruerunt à fani vocabulo, coque utebantur, ut indignationem, atque animi dolorem ostenderent adversus quædam conventicula hæreticorum, quos eodem, quo ethnicos, habebant loco, uti patet ex Ambrosio Ep. 40. ad Theodos. n. 16. opp. s. 3. col. 1021. ed. cit.
- (7) Consule l. 1. tit. 4. sect. 2. \$. 9. not. 2. p. 284., ubi de titulis actum est.
- (8) Martyrium memorat Eusebius de Vit. Constantin. 1. 3. c. 48. p. 604. ed. cit. Eaque de causa Eusebius de Vit. Constantin. 1. 4. c. 33. T. 40. p. 597. T. 648., aliique martyrium Salvatoris apellant ecclesiam quam Constantinus ædificavit in honorem Christi Salvatoris, qui præcipuus fuit martyr eorum, qui divinæ religionis causa mortem pertulerunt, cujus rei ampla narratio est in epistola Henrici Valesii, quæ est ad calcem historiæ ecclesiasticæ Eusebii. Latini loco martyri hujusmodi ecclesiam vocat memoriam martyris, uti constat ex Augustino de Civit. Dei. 1. 22. c. 8. n. 17. c. 10. col. 669. T. 673. t. 7. ed. cit., atque apud eos martyrium designat etiam Ecclesiam in honorem alicujus sancti, qui martyr non esset, uti patet ex S. Hieronymo in Vit.

Hilarion, c. 31: opp. t. 2. col. 32. ed. Veronæ cit. Apostolei mentio est apud Sozomenum l. 8. c. 17. p. 322. ed. Taurin. 1747., Prophetei in Concilio Constantinopolitano sub Menna act. 3. col. 1243. t 2. Collect. Harduini. Memorat etiam ipse Sozomenus Histor. l. 2. c. 3. p. 45. ed. cit. μιχανλίον Michaelium, hoc est Ecclesiam, quam in honorem S. Michaelis Archangeli Constantinus M. in Hestiis extra Constantinopolim Deo erexit.

- §. III. Primæ Christianorum Ecclesiæ simplices, & modicæ suisse videntur, quales videlicet sidelium paupertas, & paucitas, ac formidolosorum temporum ratio patiebatur. Sed aucta sidelibus, atque oblationibus Ecclesia, & extincta christiani nominis invidia, multæ, eæque splendidissimæ ædesædisicatæ sunt (1). Accesserunt edicta Imperatorum de templis ethnicorum in Ecclesias convertendis (2), & eorum ac præsertim Constantini munisicentia, qua sumptu vere regio magnisicentissima templa excitata sunt (3).
- (1) Baronius ad an. 57. n. 82. p. 445. t. 1. ed. Lucæ copiose demonstravit, Ecclesias pluribus, iisque ditissimis ornamentis antiquitus fuisse refertas. Joannes Henricus Ottius Calvinianus in libro, cui titulus: Examen perpetuum historico theologicum in Card. Baronii annales, eum refellere conatus est. Sed ea in re opus hoc errorum, & ineptiarum plenum refutavit Muratorius diss. 16. ad calc. opp. S. Paulini p. 832. seq. ed. cit. ubi late ostendit, quam magna, & quam magnifica fuerint antiquarum Ecclesiarum ornamenta. Confer etiam Cl. Mamachium del Diritto libero della Chiese di acquistari, è di possedere boni temporali l. 3. par. 2. c. 3. n. 24. V seq. p. 428. seq. Monumentis, quæ ab his duobus doctissimis viris allata sunt, addant Didymum Alexandrinum Scriptorem IV. sæculi; qui l. 2. de Trinit. c. 7. p. 200. ed. Bonon. 1769. testatur sua ætate Ecclesias fuisse auro, argento, V ebore ornatas.

(2) Plures ea de re leges extant in Codice Theodosiano l. 9. tit. 17. W Leg. 2. Cod. de Sepul. violat., idque etiam testantur non Christiani solum Scriptores Eusebius de Vid. Constantin. l. 3. c. 51. W 58. p. 606. W 613. ed. cit., aliique, sed etiam ethnici Eunapius Vit. Aedes. p. 33. ed. Coloniæ Allobr. 1616., Libanius Orat. Apolog. 26. p. 591. t. 2. ed. Paris 1627., Julianus Orat. 7. p. 224. t. 1. ed. Lips. 1699.

(3) Constantinus nullis percipit sumptibus, ut in omnidus Orientis partibus, ex gr. Hierosolymis, Antiochiæ, Nicomediæ juxta quercum Mambre, Heliopoli in Phænicia, aliisque locis compluribus splendidissimæ Ecclesiæ ædificarentur, sicuti narrat Eusebius de Vit. Constantin. l. 3. c. 50. U 51. p. 605. U 606., & Socrates Histor. l. 1. c. 16. 17. 18. p. 45. U seq. ed. cit. Ipse etia m fundamenta jecit celebratissimæ Ec-

- clesiæ, quæ S. Sophia, & Magna dicta, quæque annis triginta tribus post à Constantio absoluta est, uti Socrates l. 2. c. 16. p. 95. ed. Cantabrig. 1720., & Auctor Chronici Alexandrini ad an. 360. memoriæ prodiderunt; quam quidem Ecclesiam incendio consumptam iterum Justinianus splendidius ædificavit. Ejus autem descriptionem habes apud Evagrium, Procopium, Agathiam, Paulum Silentiarum.
- §. IV. Vetus Ecclesiæ forma, & situs non semper idem. Interdum oblonga erat, ac navi similis, interdum rotunda, aut plurium laterum, aut ad formam crucis (1); qua de re non unus semper, nec ubique mos fuit. Ecclesiæ frons, ut plurimum, ad Occidentem spectabat, sanctuarium ad Orientem, quoniam versus Orientem Christiani preces fundebant (2). Sed sæpe neque Orientem, neque Occidentem, Sancturium respiciebant; & vero antiquis monumentis quavis forma, & situ Ecclesiæ exhibentur (3).
- (1) Auctor Constit. Apostol. l. 2. c. 57. apud Cotelerium PP. Apostolic. t. 1. p. 263. & 264. cit. ed. Ecclesiam vult esse oblongam navi similem. Verun Ecclesiam à Constantino in monte Golgotha ædificatam rotundam fuisse, octo autem laterum Ecclesia Antiochiæ tradunt Eusebius in Vit. Constantin. l. 3. c. 38. & 50. p. 599. 606. ed. cit. & Strabo de Reb. eccles. c. 3. in Biblioth. PP. t. 10. col. 664. ed. Paris. Alias fuisse Ecclesias ad formam crucis, scribunt Evagrius Histor. l. 1. c. 14. p. 268. ed. Valesii Cantabrig. 1720., & Cedrenus Vit. Justin. in compend. histor. t. 1. p. 390. n. 160. ed. Paris. 1647.

(2) Auctor Constit. Apostolic. l. c.

- (3) Late id ostendit Bingamus Orig. eccles. l. 8. c. 3. §. 1. & 2. e. 3. p. 172. ed. cit.
- § V. Ecclesiæ vocabulum latius, & angustius accipitur. Latius acceptum significat sacras ædes, ad quas populus confluit divis, sacrisque rebus operam daturus; & hujusmodi sunt templa cathedralia, Parochialia, collegiata, con ventualia. Cathedralis Ecclesia est, quæ fixam habet Episcopi cathedram, & mater ac princeps est Ecclesiarum omnium, quæ in diœcesi sunt. Parochialis Ecclesia proprium habet Presbyterum, qui sub Episcopo curam animarum gerit; collegiata collegium canonicorum. Denique conventuales Ecclesiæ sunt, quæ á Monachis, & Regularibus administrantur. Latius acceptum Ecclesiæ nomen comprehendite-

tiam oratoria, sacella, capellas, quæ privatis conventibus, præsertim vero mittendis ad Deum precibus addictæ sunt.

- §. VII. Novum templum non temere, & cujusque arbitrio ædificandum est, & causa cognita, & cum Episcopi auctoritate (1). Causæ sunt populi commoda, & necessitates (2). Quare si tanta sit populi distantia, viarumque discrimen, ut ille sine magno incommodo, aut periculo ad Ecclesiam accedere nequeat, novum templum excitandum est (3), & nova etiam Ecclesia conceditur leprosis, alliisque contagioso morbo laborantibus, ubi suos agant conventus, necæteri fideles inficiantur (4). Sed et Episcopo pro paranda sibi sepulturam novam Ecclesiam ædificare permittitur, eique ex propriæ Ecclesiæ reditibus dotem attribuere (5).
  - (1) Can. 9. de Consecrat. dist. 1. Concilium Chalcedonensi Can. 4, col. 601. & seq. t. 2. Collect. Harduini.

(2) Can. 10. dist. 1. de. Consecr., Cap. 3. & ult. de Eccles. adif.

(3) Concil, Tridentinum Sess. 21. c. 4 de Reform.

(4) Cap. 2. de Eccles. ædific.

(5) Can. 74. c. 12. qu., 2. Cap. 9. de Donat.

- §. VII. Cum nova fabrica inchoanda est, Episcopus designato loco preces fundit, & crucem humi defigit, ubi majus altari locari debet (1). Ante ædificationem curandum est, ut nova Ecclesia dotem habeat, unde necessaria pro ministris, proluminaribus, pro sacra supellectile, & cæteris, quibus est opus, perpetuo comparentur (2); audiendique sunt Parochus antiquæ Ecclesiæ, & cæteri quorum interest, iisque etiam injuste adversantibus, novum opus inchoatur, & adsolvitur. Parochus antiquæ Ecclesiæ, quæ matrix dicitur, respectu habito ad novam, seu filialem Ecclesiam, debet partem fructum Parochiæ suæ novo Parocho attribuere, habetque ab Ecclesia filiali annuam præstationem, quæ ejus subjectionis argumentum est. Cum opus fuerit, Episcopus etiam novæ Parochiæ cives compellit ad præstandum Parocho id, quod ei necessarium est ad vitam honeste traducendam (3).
- (1) Consule Pontificale Romanum par. 2. t. 1. & 2. t. 2. p. 1. seq. ed. Rom. 1739.

- (2) Can. 26. & 36. caus. 16. q. 7. Cap. 8. de Consecrat. Eccles.
- (3) Concilium Tridentinum cit. Sess. 21.c. 4. de Reform.
- §. VIII. Ecclesiæ jam constructæ identidem reparandæ, instaurandæque sunt. Id vero faciendum est ex bonis earumdem Ecclesiarum, & ideo jam inde à sæculo VI. viguit consuetudo, ut certa pars redituum ecclesiasticorum ad Ecclesiæ fabricam pertineret (1). Cum Ecclesia non habet hos reditus fabricæ addictos, beneficiarii debent suorum beneficiorum Ecclesias instaurare (2), eidemque oneri subsunt etiam, qui decimas, aut allia bona ecclesiastica possident(3). Cathedralem Ecclesiam reparare præsertim debet Episcopus, atque aliquid etiam ejus canonici in id conferre coguntur (4). Cum bona Ecclesiastica non suppetant, patronos, & cæteros ecclesiasticorum bonorum possessores, ac denique parochianos Episcopus ad parœciam instaurandam cogit. Quod si nullus sit Ecclesiæ reparandæ modus, ea convertitur in profanos non sordidos usus, ibique crux erigitur, & ejus jura ad matricem, autad viciniorem ecclesiam transferuntur (5).
- (1) Hoc juris Augustino Angliæ Episcopo Gregorius M. præscripsit Can 30. caus. 12. qu. 2., & idem etiam sancitum extat aliis canonibus, qui eodem loco à Gratiano referuntur. Eademque quoque aliorum, præsertim in Hispaniis, Ecclesiarum fuisse disciplinam, & quidem ex antiqua traditione, constat ex Concilio Tarraconensi Can. 8. col. 1042.5. 2. Collect. Harduini.
  - (2) Can. 1. & 4. de Eccles. edific.
  - (3) Can. 2. & 3. caus. 10. qu. 3.
  - (4) Cap. ult. de His que fiunt à major, par, capit.
  - (6) Concilium Trident. Sess. 21. c. 7. de Reform.
- S. IX. Jam vero Ecclesiæ, præsertim ampliores, pluribus constat partibus, quarum aliæ interiores, hoc est intra parietes sunt, aliæ exteriores, quæ parietibus non includuntur. Partes interiores ex antiqua disciplina erant narthex, sive ferula, templum, sive navis & bema, sive sanctuarium (1). Narthex erat pars oblonga, & augusta ad instar ferulæ, è transverso frontis Ecclesiæ, ibique, dum sacræ conciones habeantur, infideles, hæretici, cathecumeni, & pænitentes audientes dicti consistebant (2).

(1) In has quidem partes tres plerumque Ecclesiæ dividebantur. Morinus tamen de Pæniten. l. 6. c. 1. n. 20., et Le-Brunius Explicat. Missæ r. 2. dissert. 1. art. 8. p. 64. ed. Ven. 1770. monet, primis temporibus Ecclesias in duas tantum partes fuisse tributas, in aulam, sive atrium laicorum, et in Sanctuarium, in quo consistere Episcopis, Presbyteris, et Diaconis tantum licebat; divionem autem illam in partes tres serius à Monachis initium habuisse.

(2) De antiqua Ecclesiarum forma copiosissime, accuratissimeque disputat Cl. Mamachius de Costumi de'primitivi cristiani l. 1. c. 4. §. 2.

n. 3. V seq. t. 1. p. 308. seq.

§. X. Narthecem excipiebat pars illa Ecclesiae, quae proprie templum, ac navis dicebatur. Haec ut plurimum, quadrata erat (1), eamque à narthece separabant lignea quaedam repagula pervia portis; quas portas regias, & speciosas appellabant (2). In inferiori hujus partis loco, qui statim ingredienti occurrebat, stabant pœnitentes substrati (3), in superiori, qui erat Sanctuario propinquior, Consistentes, & fideles comunicantes; & hi suum quique habebant locum mares discretum à fœminis, virgines à nuptis, monachi à sæcularibus (4). In media navi erat Ambo, hoc est locus editus, ad quem per gradus patebat ascensus, in eoque stabant cantores (5), & lectores, qui epistolas, atque evangelia legebant (6), & in eo etiam diptycha recitabantur (7).

(1) Hinc in Constitutione Theodosii, et Valentiniani, quæ extat in Codice Theodosiano post Leg. 4. 1. 9. tit. 45. t. 3. p. 397. ed. Lips. 1738.,

Ecclesiæ navis quadratum populi oratorium appellatur.

(2) Regiæ, seu speciosæ dicebantur navis portæ, vel quod per eas ad regium Dei palatium, hoc est Ecclesiam patebat accessus, vel quod ibi Reges templum ingressuri coronas deponebant. Hinc Leo Grammaticus in Vit. Michael. Imper. p. 466. ed. Paris. 1655. tamquam rem insolentem, et indignam animadvertit, quod ipse Imperator cum venisset ad portas regias, coronam non depossuisset, uti reges facere consueverant.

(3) Omnes ecclesiasticarum antiquitatum scriptores suum substratis adscribunt locum à cæteris discretum, auctoritate præsertim Tertulliani de Pudicit. c. 13. p. 564. ed. Paris. 1675., et Sozomeni Histor.

1. 7. c. 16. p. 300. ed. Cantabrig.

(4) Mares à fœminis per ligneos parietes secernebantur; cujus consuetudinis testimonia sunt apud Cyrillum Hierosolymitanum Prafat. in Catech. n. 14. p. 10. ed. Paris. 1720., Augustinum de Civit. Dei Tom. II.

- (2) Can. 26. & 36. caus. 16. q. 7. Cap. 8. de Consecrat. Eccles.
- (3) Concilium Tridentinum cit. Sess. 21. c. 4. de Reform.
- §. VIII. Ecclesiæ jam constructæ identidem reparandæ, instaurandæque sunt. Id vero faciendum est ex bonis earumdem Ecclesiarum, & ideo jam inde à sæculo VI. viguit consuetudo, ut certa pars redituum ecclesiasticorum ad Ecclesiæ fabricam pertineret (1). Cum Ecclesia non habet hos reditus fabricæ addictos, beneficiarii debent suorum beneficiorum Ecclesias instaurare (2), eidemque oneri subsunt etiam, qui decimas, aut allia bona ecclesiastica possident(3). Cathedralem Ecclesiam reparare præsertim debet Episcopus, atque aliquid etiam ejus canonici in id conferre coguntur (4). Cum bona Ecclesiastica non suppetant, patronos, & cæteros ecclesiasticorum bonorum possessores, ac denique parochianos Episcopus ad parœciam instaurandam cogit. Quod si nullus sit Ecclesiæ reparandæ modus, ea convertitur in profanos non sordidos usus, ibique crux erigitur, & ejus jura ad matricem, autad viciniorem ecclesiam transferuntur (5).
- (1) Hoc juris Augustino Angliæ Episcopo Gregorius M. præscripsit Can 30. caus. 12. qu. 2., & idem etiam sancitum extat aliis canonibus, qui eodem loco à Gratiano referuntur. Eademque quoque aliorum, præsertim in Hispaniis, Ecclesiarum fuisse disciplinam, & quidem ex antiqua traditione, constat ex Concilio Tarraconensi Can. 8. col. 1042. t. 2. Collect. Harduini.
  - (2) Can. 1. & 4. de Eccles. edific.

(3) Can. 2. & 3. caus. 10. qu. 3.

- (4) Cap. ult. de His que fiunt à major. par. capit.
- (6) Concilium Trident. Sess. 21. c. 7. de Reform.
- S. IX. Jam vero Ecclesiæ, præsertim ampliores, pluribus constat partibus, quarum aliæ interiores, hoc est intra parietes sunt, aliæ exteriores, quæ parietibus non includuntur. Partes interiores ex antiqua disciplina erant narthex, sive ferula, templum, sive navis & bema, sive sanctuarium (1). Narthex erat pars oblonga, & augusta ad instar ferulæ, è transverso frontis Ecclesiæ, ibique, dum sacræ conciones habeantur, infideles, hæretici, cathecumeni, & pænitentes audientes dicti consistebant (2).

(1) In has quidem partes tres plerumque Ecclesiæ divideban tur. Morinus tamen de Pæniten. l. 6. c. 1. n. 20., et Le-Brunius Explicat. Missæ r. 2. dissert. 1. art. 8. p. 64. ed. Ven. 1770. monet, primis temporibus Ecclesias in duas tantum partes fuisse tributas, in aulam, sive atrium laicorum, et in Sanctuarium, in quo consistere Episcopis, Presbyteris, et Diaconis tantum licebat; divionem autem illam in partes tres serius à Monachis initium habuisse.

(2) De antiqua Ecclesiarum forma copiosissime, accuratissimeque disputat Cl. Mamachius de Costumi de'primitivi cristiani l. 1. c. 4. §. 2.

n. 3. V seq. t. 1. p. 308. seq.

§. X. Narthecem excipiebat pars illa Ecclesiae, quae proprie templum, ac navis dicebatur. Haec ut plurimum, quadrata erat (1), eamque à narthece separabant lignea quaedam repagula pervia portis; quas portas regias, & speciosas appellabant (2). In inferiori hujus partis loco, qui statim ingredienti occurrebat, stabant pœnitentes substrati (3), in superiori, qui erat Sanctuario propinquior, Consistentes, & fideles comunicantes; & hi suum quique habebant locum mares discretum à fœminis, virgines à nuptis, monachi à sæcularibus (4). In media navi erat Ambo, hoc est locus editus, ad quem per gradus patebat ascensus, in eoque stabant cantores (5), & lectores, qui epistolas, atque evangelia legebant (6), & in eo etiam diptycha recitabantur (7).

(1) Hinc in Constitutione Theodosii, et Valentiniani, quæ extat in Cadice Theodosiano post Leg. 4. 1. 9. tit. 45. t. 3. p. 397. ed. Lips. 1738.,

Ecclesiæ navis quadratum populi oratorium appellatur.

(2) Regiæ, seu speciosæ dicebantur navis portæ, vel quod per eas ad regium Dei palatium, hoc est Ecclesiam patebat accessus, vel quod ibi Reges templum ingressuri coronas deponebant. Hinc Leo Grammaticus in Vit. Michael. Imper. p. 466. ed. Paris. 1655. tamquam rem insolentem, et indignam animadvertit, quod ipse Imperator cum venisset ad portas regias, coronam non depossuisset, uti reges facere consueverant.

(3) Omnes ecclesiasticarum antiquitatum scriptores suum substratis adscribunt locum à cæteris discretum, auctoritate præsertim Tertulliani de Pudicit. c. 13. p. 564. ed. Paris. 1675., et Sozomeni Histor.

1. 7. c. 16. p. 300. ed. Cantabrig.

(4) Mares à fœminis per ligneos parietes secernebantur; cujus consuetudinis testimonia sunt apud Cyrillum Hierosolymitanum Prafat. in Catech. n. 14. p. 10. ed. Paris. 1720., Augustinum de Civit. Dei Tom. II.

1. 2. c. 28. & l. 22. c. 8. n. 3. col. 57. & 665. t. 7. ed. Ven. Paulinum in Vit. Ambros. n. 11. opp. Ambros. t. 4. col. 4. ed. Ven. 1751., Socratem Hist. l. 1. c. 17. p. 47. ed. Cantabrig. 1720., et ligneos quidem parietes, per quos fæminæ à maribus discernebantur, nominat Chrysostomus Hom. 74. in Matth. opp. t. 7. p. 712. ed. Paris. 1727. Aliæ erant portæ, per quas viri, et aliæ, per quas mulieres Ecclesiam ingrediebantur. Hinc Auctor Constit. Apostolic. l. 2. c. 57. p. 266. t. 1. ed. cit. Ostiarios stare jubet ad virorum introitus, quos custodiant, Diaconissas ad mulierum. Atque ex eodem Auctore loc. cit. intelligimus, virgines, et nuptas fuisse discretas, quod etiam patet ex Ambrosio de Lapsuvirgin. c. 6. n. 22. & 24. col. 387. & seq. t. 3. ed. Ven. 1751.

(5) Concilium Laodicenum Can. 15. col. 784. t. 1. Collect. Harduini.

(6) Cyprianus Ep. 34. p. 49. ed. Paris. 1666.

(7) Concilium Constantinopolitanum V. sub Menna act. 5. t. 2. col. 1523. Collec. Harduini.

§. XI. Tertia, & intima antiquarum Ecclesiarum pars erat sanctuarium, quod Graeci Bema appellabant. Locus hic septis, sive cancellis muniebatur (1), uti nunc munitur, ne laicis ad eum pateret aditus (2), cum sacra officia peragebantur (3). Cancelli erant portulis pervii; portulas autem, & spatia cancellorum vela quaedam obtegebant (4). Suprema pars Sanctuarii Apsis (5) dicebantur, aedificium scilicet semicirculi formam exhibens, ubi thronus Episcopi, sedesque erant, seu throni Presbyterorum (6).

(1) Eusebius Histor. eccles. l. 10. c. 4. p. 419. ed. Taurin. 1746. Memorat etiam altare cancellis septum Zeno Veronensis l. 2. Trac. 30. s. 1. p. 241. ed. Aug. Vindelic. 1758.

- (2) Confer Concilium Trullanum Can. 69. t. 7. Collect. Labbæi col. 1379. Concilium Laodicenum Can. 19. col. 1533. t. 1. ejusd. Collect. solis εδατικοῖς in sanctuario communicare permitit, quod nomine alii superiores tantum clericos, Presbyteros, et Diaconos, alii etiam inferiores intelligunt.
- eam populo accedere non licebat. Quamquam non una semper, neque eadem omnium Ecclesiarum consuetudo fuisse videtur. Nam Dionysius Alexandrinus Ep. ad. Basilidem Can. 2. apud Labbæum t. 1. Concil. col. 858. ed. Ven. mares, et fœminas minus ad altare accessisse memorat, cum Eucharistiam accipiebant, atque ita Dionysium explicat Valesius in Euseb. Histor. 1. 7. c. 9. p. 330. Idem habet Concilium Turonense II. Can. 4. col. 358. t. 3. Collect. Harduini.

(4) Vela hæc memorant Athanasius Ep. ad solitar. t. 1. p. 298. n. 56.

ed. Patav. 1777. Hieronymus in Epitaph. Nepotian. opp. t. 1. col. 338. ed. Vallars. Veron., aliique complures. Ea Synesius Ep. 67. ad Theophil. p. 212. ed. Paris. 1633. vocat vela mystica; sæpe autem erant auro exornata, uti testatur Evagrius l. 6. c. 21. p. 469. ed. Valessii Cantabrig. 1720. Confer Du-Cangium in Glossor. græc. barb. verb. Βηλοθυας.

(5) Apsis græcum verbum est dus, quod latine significat arcum, fornicem. Pars illa Ecclesiæ, in qua majus altare collocabatur, proprium habebat fornicem, aut arcum, quo tegebatur, ideoque apsis appellata est. Hieronymus l. 2. in Ephes. c. 4. opp. t. 7. col. 614. ed Vallars. Veron. In summo, inquit, cæli fornicæ, & ut ipso verbo utar, apside.

Vide Du-Cangium verb. Absida.

(6) Presbyterorum sedes proprie secundi throni dicebantur, quos memorai Naziancenus. Carm. jumblic. 22. t. 2. p. 244. ed. Colonia 1690., atque hinc Constantinus apud Eusebium 1: 10. c. 5. p. 485. ed. indic. Chrestum Syracusanum Episcopum ad Arelatense Concilium vocans duos secundi throni, hoc est duos Presbyteros secum deferre jubet.

- §. XII. In medio sanctuario à pariete sejunctum erat altare, quod etiam ara, mensa sacra, sanctum sanctorum dicitur (1). Initio lignea, ut plurimum, erant altaria, deinde lapidea facta sunt (2); erantque etiam in locis compluribus auto, argentoque cooperta (3). Unum in Graecis ecclesiis erat altare, uti nunc etiam est (4); sed Latini jam inde ab antiquissimis temporibus plura in una Ecclesia altaria habere consueverunt (5). Altare obtegebat linteum (6), atque ornabat ciborium (7), & crux in eo stabat (8), & prope crucem ex utroque latere candelabra, quae ardebant, dum sacra peragebantur (9).
- (1) Altare semper Christianos habuisse, in quo rem divinam conficerent, certum est; ut proinde inscitia sit, aut impudentia incredibilis Calvinianorum, qui verum Christi corpus in Eucaristia esse negantes vocem Thysiasterion, seu Altare per tria priora sæcula vero, ac proprio significatu usurpatam non fuisse contendunt. Videndus ea de re Cardinalis Petronius de Sacrosanct. Eccles. sacram. adversus Philippum Morneum du Plessis. l. 2. p. 174. & seq. ubi id late demonstrat; & ipsi etiam videndi sunt à catholica communione alieni Scriptores Guillelmus Beveregius in Cod. Canon. Eccles. privitiv. c. 10. n. 3., Joannes Clericus apud Cotelerium PP. Apostol. t. 2. p. 118. ed. indic., Josephus Binghamus Orig. & antiq. eccles. l. 8. c. 6. §. 12. & 13. t. 3. p. 222. seq. ed. Halæ Magd. 1758.

(2) Augustinus Ep. 185. ad Bonifac. opp. t. 2. col. 654. n. 27. ed. Ven. 1729., Optatus Milevitanus l. 6. p. 112. ed. Paris. 1676., Athana-

sius Ep. ad Solitar. vit. agen. t. 1. p. 198. n. 56. ed. cit. De lapideis altaribus decretum extat Silvestri Pontificis; sed hujus decreti suspecta fides est. Certe etiam post hanc ætatem in multis Ecclesiis lignea fuisse altaria, ostendit Martenius de Antiq. eccles. rit. l. 1. c. 3. art. 6. 6. 4. t. 1. p. 111. ed. Antuerp. seu Ven. 1763. Lapideum altare memorat Gregorius Nyssenus de Baptism. Christ. p. 801. opp. t. 1. ed. Paris. 1615.; & Concilio Epaonensi Can. 26. col. 1050. t. 2. Collect. Harduini sancitum est, ut altaria, nisi lapidea, unctione non sacrentur. Cum autem altarium materia mutari coepit, formam etiam mutatam fuisse, tradit Binghamus Orig. & antiq. eccles. l. 8. c. 6. S. 15. t. 3. p. 228. ed. c. Nam cum ea mensarum similitudinem antea referrent, ad instar aræ erigi coeperunt, & una, duabusve, aut quatuor columnis lapidea mensa nitebatur, ac nonnulla etiam quadro superposita ædificio, uti observat Card. Bona Rer. liturg. l. 1. c. 20. §. 1. t. 2. p. 64. ed. Taurin. 1749. tumuli formam referebant, tamquam martyrum sepulchra, quæ proprie altaria, quasi altæ aræ, dicebantur.

(3) Sozomenus l. 9. Histor. eccles. c. 1. p. 364. cit. ed. Cantabrig., & Nicephorus l. 14. c. 2. p. 439. t. 2. ed. Paris. 1630. narrant, Pulcheriam Augustam Arcadii, filiam, & Theodosii Junioris Imperatoris sororem Constantinopolitanæ Ecclesiæ donasse sacram mensam auro, gemmisque confectam, quam describit Paulus Silentiarius in Descript. Ædis Sophianæ p. 518. n. 335. ed. Paris 1670. Ejusdem materiæ fuisse mensam altaris Ecclesiæ, quam Basilius Macedo in palatio suo ædificavit, testatur Constantinus Porphyrogenitus in ejus vit. c. 83. p. 200. ed. Paris. 1685., & aureum item altare memorat Ughellius Ital. Sac. t.

4. col. 82. ed. Ven. 1719.

Philadelph. n. 4. p. 77. ed. cit.; idque etiam patet ex Theodoreto l. 1. c. 31. p. 64. cit. ed. Cantabrig. Sed quamquam Græci unum habeant in Ecclesia altare, plura tamen, ipsique Ecclesiæ proxima, ac muro disjuncta sacella, sive oratoria habent, quæ Parecclesiæ vocantur, quasi Ecclesiarum appendices, in quibus, uti narrant Goarius in Not. ad Bucholog. p. 16., pro festis diebus liturgiam privatim agunt. Consule Leonem Allatium de Græcor. recent. templis p. 177. ed. Paris. 1646.

(5) Latinos jam inde ab ætate Gregorii M. plura in una Ecclesia altaria habuisse, inter omnes constat. Nam disertus est Gregorii locus l. 6. Ep. 49. ud Pallad. Santonens. Episc. t. 2. p. 828. ed. Paris. 1705., ubi habentur hæc: Veniens lator præsentium insinuavit nobis, Fraternitatem vestram Ecclesiam construxisse, atque illic tredecim altaria collocasse, ex quibus quatuor necdum dedicata comperimus remansisse: Verum & ante hoc tempus eamdem fuisse Latinæ Ecclesiæ disciplinam facile intelliget, quisquis in ecclesiasticas antiquitates paulo diligentius inquirat. Revera in vetustissimo S. Sepulchri templo Hierosolymitano à Constantino M. erecto tria, & in Ecclesia Beatæ Mariæ de Valle Josaphat quatuor altaria fuisse, tradit Arculfus Episcopus Gallus, qui

VII. sæculo loca sacra lustravit, uti testatur Adamnanus de Loc. sanct. 1. 1. c. 2. & 13. apud Mabillonium Act. SS. Ord. S. Benedict. sac. 3. part. 2. p. 457. & 460. ed. Ven. 1734. Plura quoque in una Ecclesia altaria memorant S. Ambrosius Ep. 20. ad Marcellin. soror. n. 8. & 26. c. 908. \$. 3. ed. Ven. 1751., S. Augustinus Serm. 5. de S. Stephan. opp. t. 5. par. 2. col. 1271. & de Civit. Dei l. 8. c. 27. t. 7. col. 217. ed. Venet. 1732., Prudentius lib. de Peristeph. seu de Coron. hymn. 3. 4. & 5., S. Paulinus Poem. 19. col. 471. & Ep. 31. & 32. col. 193. 199. 202. & 471. ed. Veronæ 1736., S. Gregorius Turonensis de Glor. martyr. l. 1. c. 34. col. 760. ed. Paris. 1699. Similiter Joannes Diaconus Scriptor vitæ S. Gregorii M. Ep. ad Senarium apud Mabillonium Mus. Italic. t. 1. p. 74. à Majoribus, qui certe Gregorio antiquiores erant, decretum testatur, quod Romæ Sabbato Paschæ septem in Ecclesia aliaria consecrarentur. In cœmeteriis etiam plura erant altaria, atque unum ex iis describit Aringhius Rom. subterran. l. 3. c. 22., in quo non pauca martyrum tumulis superposita altaria observantur. Cometeria autem Christianis erant Ecclesia, cum ethnici imperio potirentur. Recte hinc Cabassutius Notit. Eccles. Dissert. 10. n. 5. p. 40. ed. Lugduni 1680, Jueninius de Sacram. Dissert. 5. q. 7. c. 3. Muratorius in Paulin. cit. poem. 19. col. 471., PP. Maurini in S. Gregorium cit. p. 49. 1. 6., aliique colligunt plurium in una Ecclesia altarium usum apud Latinos antiquissimum esse. Ex quo intelligitur, quam falso, & quam imperite hæreticus homo Claudius Salmasius in Solin. Polyhist. p. 1213,; et cæteri, qui Salmasii errorem sequuntur, tamquam rem novam reprehendant hodiernam Latinæ Ecclesiæ disciplinam, per quam plura in uno, codemque templo altaria retinentur. Non inficior, in quibusdam etiam Occidentis Ecclesiis unum fuisse altare in unoquoque templo, atque hanc fuisse quarumdam Africa Ecclesiarum consuctininem, intelligimus ex Optato Milevitano I. 1. p. 21. ed. Paris. 1676. sed certe in reliquo Occidente obtinebat ea, quæ nunc obtinet, consuetudo plura in una Ecclesia altaria retinendi.

(6) Vide Optatum Milevitanum l. 6. p. 113. ed. cit., et Victorem Vitensem de Perseçut. Vandal. l. 1. in bibliot. PP. t. 7. p. 1896. ed. Lugdun.

(7) Sacræ mensæ ciborium imminebat, hoc est umbraculum ut inquir Du Fresnium comment. in Paul. Silent. p. 569. n. 57. ed. cit., altius eductum, quo universa sacra mensa tegebatur. Confer ipsum Pauli Silentiarii, et Du Fresnii locum. Consule etiam Anasiasium Bibliothecagium in S. Gregorio I., in Honorio; in Leone III. p. 115. 120 285. ed. Rom. 1718., quibus locis ciborii, mentio est, et vide etiam vetustum ordinem, ubi ciborii benedictio extat, apud Martenium de Antiq. eccles, rit. l. 2. c. 19. t. 2. p. 294. ed. cit.

(8) Usum crucis, quæ in altari locatur, ab Apostolica traditione descendere putat Card. Bona Rer. liturgic. l. 1. c. 25. §. 8. p. 317. t. 2. ed. Taurin. Variæ autem erant crucis figuræ, quas describit Muratorius Anedoct. t. 1. diss. 21 de Cruce Nolana p. 210. ed. Mediolani 1697.,

Consule Robertum Salam in Notis ad illum Bonæ locum, et Gretserum de Cruce l. 2. c. 13.

(9) Candelabra, aliaque vasa affabre facta ex auro, argento, aliove metallo, quibus fixæ candelæ, vel ellychnia oleo imbuta accendebantur ad præbendum lumen, ab ipsa Apostolorum ætate in Ecclesia adhiberi consuevisse, ostendit Baronius ad an. 58. n. 70. w seq. p. 515. t. 1. ed. Luc. Confer etiam Card. Bonam Rer. lieurgic. l. 1. c. 25. §. 7. ibique Salam Not. 4. t. 2. p. 314. & 316. ed. Taurin. 1749., Tournelyum Prælect. theolog. de Sacrifi. Missæ q. 8. art. 13. Casalium de Veter. sucr. Christianor. rit. c. 42. p. 184., Durantum de Rit. eecles. cathol. l. 1. c. 8., Ciampinium de Sacr. ædific. Constant. M. c. 10. p. 134. Dominicum Georgium de Liturg. Rom. Pontif. disquisit de Sacr. ministr. c. 8. & seq. In antiqua inscriptione Eugenii Notarii Apud Aringhium Rom. subterr. t. 1. 1. 2. c. 10. p. 340. mentio fit redituum quorumdam ex hortis transtyberinis ad luminaria. Accendebantur autem lumina non solum noctu, sed etiam die, quem morem cum reprehenderet Vigilantius ei graviter, nervoseque respondit Hieronymus Contr. Vigilant. t. 1. c. 394., inquiens, eam esse Ecclesiæ consuetudinem, accendique luminaria non ad fugandas tenebras, sed ad signum lætitiæ demonstrandum; quibus iisdem verbis utitur Isidorus Orig. l. 7. c. 12. p. 100. ed. Paris. 1601. Sane qui luminum in Ecclesia usum verustissimum esse negat, is plane rudis Ecclesiastica antiquitatis esse debet. Mitto qua de cereis in pervigilio Paschatis accendi solitis in Ecclesiis Christianorum scriptum reliquerunt Eusebius in Vit. Constantin. 1. 4. c. 22. p. 575. ed. Tourin. 1746., ibique Valesius in Not. 8., S. Gregorius Nazianzenus Orat. 19. n. 31. opp. t. 1. p. 304. & Orat. 42. n. 4. p. 676. ed. Colonia 1790., S. Zeno Veronensis Tract. 38. t. 1. p. 250. ed. Augusta Vindelie. 1758., quem in locum videndi sunt Fratres Ballerinii Not. 3.; que item de luminibus in funere S. Cypriani adhibitis tradita sunt in Actis ejus passion. opp. S. Cypriani col. CXLVI. ed. Ven. 1758., in funere autem S. Paulæ memoriæ prodit S. Hieronymus Ep. 27. seu 108. ad Eustoch. t. 1. col. 716. n. 29. ed. Vallarsii Veron.; quæ demum supra demonstravi tit. 2. sect. 1. §. 35. de cereis facibus catechumenorum. Mitto inquam hæc; nam luminum, quæ noctu, et interdiu in Ecclesils ardebant, dissertissimam mentionem faciunt S. Paulinus Nolanus Poem. 14. de S. Felic. vers. 99. & seq. p. 385. ed. Veronæ 1736., S. Epiphanius Epist. ad Joan. Hierosol. opp. t. 2. p. 317. ed. Colonia 1682. Prudentius apud Ruinart in Act. prim. Mart. Hymn. 2. 36 Martyrio S. Laurent. p. 190. ed. Amstelad. 1713. S. Leo M. Serm. Pt. c. 2. t. 1. col. 434, ed. Ballerin. Ven. 1753., Concilium Carthaginense IV. c. 6. t. 2. Concil. col. 1437. Collect. Labbai. De Canone 34. Concilii Eliberitani, qui cereos per diem in cometeriis incendit vetat, multæ sunt doctorum hominum interpretationes, quas vide apud Cardinalem de Aguirre Concil. Hisp. t. 1. p. 537. & seq. Confer etiam Albaspinæum in Not. ad. eumd. p. 172. ed. Neup. 1770.

- §. XIII. Vix ullus in antiquissimis Ecclesiis sacrarum imaginum usus fuisse videtur (1). Non enim eas adhiberi patiebatur & prisca Christianorum paupertas, & veterum formidolosorum temporum ratio, & petulantia ethnicorum, qui illas facile deridere, & contemnere poterant. Accedit & alia ratio, quod illae imagines aliquam forte offensionem afferre poterant ethnicis, qui Christi religionem amplectebantur. Sed eversa idololatria, lateque diffusa, et constituta Christiana Religione, sacrae imagines aut pictura, aut statuis expressae adhiberi cœperunt (2).
- (1) Nullum quidem est, quod ego sciam, antiquum monumentum, unde colligi possit, tribus prioribus sæculis in Ecclesiis adhibitas fuisse sacras imagines, uti nunc adhibentur. Hoc tantum certum est, iis etiam temporibus non plane ignotum fuisse earumdem imaginum usum, Nam Pastoris suis humeris ovem gestantis, hoc est Christi imaginem in calice extantem memorat Tertullianus de Pudieit. c. 7. p. 559. ed. Paris 1675., & Lutianus Dial. Philopater. t. 3. p. 597. ed. Amstelad. 1743. satis clare indicat imaginem S. Pauli, quam ipse viderat, & quam petulanter irridet. Adde quod de muliere Syrophænissa scribit Eusebius Histor. 1. 7. cap. 18. p. 342. ed. cit., eam ex sanguinis fluxu à Christo Domino sanatam in ejus honorem æream statuam erexisse, quæ Eusebii ætate adhuc Cæsareæ Philippi visebatur. Quam statuam cum ethnici Juliano Apostata Imperatore confregissent, Christiani ejus frustra collegerunt, & in Ecclesia collocarunt, sicuti narrat Sozomenus Histor. L. 5. cap. 21. p. 212. cit. ed. Cantabrig. Adde etiam antiqua vitra, ex quibus prioribus quoque sæculis sacrarum imaginum usus ostenditur; sed quod illæ in ecclesiis adhibitæ non fuerint, uti post extinctam idololatriam adhiberi corperunt, mirari non poterit quisquis eorum temporum rationem animo comprehensam, & exploratam habeat.
- (2) Innumera fere sunt monumenta IV. V. & VI. sæculi, ex quibus constat, ea tempestate sacras imagines in omnibus fere ecclesiis adhiberi consuevisse. Seligam quædam, sed dissertissima Patrum loca. Augustinus de Consens. Evangelist. l. c. 10. opp. t. 3. part. 2. col. 8. ed. cit. memorat imaginem Christi pictam cum Petro, & Paulo; tum Apostolorum Petri, & Pauli effigies ibidem coloribus expressas refert Ambrosius, & Hieronymus, quos laudai Selvagius antiq. Christiam. l. 2. c. 4. §. 4. Similiter Gregorius Nyssenus sacrarum imaginum usum vehementer laudat in Orat. de S. Theodor. opp. t. 1. p. 1011. eu. Paris 1615.; et huc etiam referenda sunt testimonia. Asterei Amaseæ in Ponto Episcopi Panegyric. de S. Euphem-upud Ruinatt. p. 490. num. 1. ed. Amsteled. 1713., Paulini Natal. 9. W 10. Felic. p. 641: vers. 511. W seq., W

bantur populi oblationes, que super altare ponende non erant, sed

potius Episcopi domum mittendæ judicabantur.

(4) Memorat Pastophoria Auctor Constit. Apostolic. 1. 1. c. 57. p. 264. ed. cit., quo ex loco intelligimus, ea fuisse loca ex utraque Ecclesiz parte versus orientem. Ipse Auctor deinceps 1. 8. c. 13 p. 409. eorum locorum usum explicat, cum illuc Eucharistiz reliquias, post omnium communionem, deferri jubet.

(5) Consule Schelestratum in Concil. Antioch. p. 186.

(6) De cunctis exterioribus antiquarum Ecclesiarum partibus late disputant Binghamus Origin. eccles. l. 8. c. 7. t. 3. p. 252. & seq. cit. ed. & Selvagius Antiquit. christian. l. 2. c. 3.

#### SECTIO I.

## De consecrandis, & reconciliandis ecclesiis.

XVI. Consecratio Ecclesiarum, & Episcopum pertinet. Et non iteejus antiqui ritus. randa.

XVII. Ritus, qui nunc obti- XIX. Ecclesia violata, aut polnent.

XVIII. Ecclesiz consecratio ad XX. Ea reconcilianda est.

### S. XVI.

Adificata Ecclesia, ut primum fieri potest consecratur, vel saltem benedicitur; nam secus in ea rem divinam conficere nefas est. Antiquissimus est Ecclesiarum consecrandarum usus (1);
sed non iidem semper ritus, eædemque caeremoniae adhiberi
consueverunt. Ex veteri disciplina vicini Episcopi vocabantur (2); & interdum etiam concilia celebrari solebant (3). Episcopi sermones habebant (4), cuncti fundebant preces, ac denique divinis sacrificiis, mysticis oblationibus, hymnis, aliisque pietatis operibus summo omnium gaudio, & celebritate
consecratio peragebatur (5). Martyrum quoque reliquias, ritu
saltem Romano, adhibitas fuisse constat (6).

<sup>(1)</sup> Ecclesias tantum IV. sæculo, pacato Constantini imperio, consecrari cœpise multi arbitrantur, laudantque Eusebium Histor.
1. 10. c. 3. p. 464. ed. cit., & Athanasium Apol. ad Constant. n. 17. w.
18. opp. t. 1. p. 242. w 243. ed. Patav. 1777. Equidem iis facile

assentior, si publicam illam, & solemnem consecrationem intelligunt. quæ tantum pace Ecclesiæ data absolvi potuit; sed ab iis valde dissentio, si etiam privatam consecrationem excludunt, ac plene omnem adhibitum negant actum religionis, per quem Ecclesia divino cultui addiceretur. Nam templorum consecrationem è veteri testamento ad novum, atque ab Apostolis ad eorum successores transiisse, semperque in Ecclesia retentam, ac servatam arbitror. Quomodo expedita fuerit vetus consecratio toto illo temporis spatio, quo ethniel homines imperio potiebantur, incertum est; & forte initio consistebat in solemni gratiarum actione cæterisque precibus, quas tunc eorum temporum usus postulabat, quæ est similima veri conjectura Josephi Aloysii Assemani præstantissimi olim in Romana Academia Collegæ mei , milique , dum vikit , amielssiml in Tract. de Ebeles. rever. Tasyl. art. 6. p. 64., & Laurentii Selvagii Antiquit. Christian. 1. 21 c. 5. S. 1. Consule Bonam Rer. liturg. l. 1. c. 19. S. 3. t. 2. p. 71. & seq. ibique Salam in Not.

(2) Vide Eusebium Histor. l. 10. c. 3. p. 464. et de Vit. Constant. l. 4. c. 43. p. 650., Socratem l. 1. c. 28. p. 65., Sozomenum l. 2. c. 26. p. 81. Theodoretum l. 1. c. 31. p. 64., omnes ed., Valesii Cantabrig. 1720. Augustinum Ep. 269. ad Nobilium col. 902. opp. t. 2. ed. Ven. cit.

(3) Hine propter dedicationem Ecclesiarum frequentes habitæ sunt Synodi, qualis suit Antiochena an. 341., quæ in encæniis dicta est.

(4) Plures hujusmodi sermones apud Ambrosium, Augustinum, atque alios extant.

(5) Eusebius in Vit. Constantin. l. 4. c. 45. p. 651. ed. cit.

(6) Ambrosius Ep. 22. col. 981. n. 13. app. t. 3. ed. Ven. cit., Paulinus Ep. 32. ad Severum col. 199. n. 7. ed. Veronæ 1736.

§. XVII. Ritus, qui nunc servantur, describit Pontificale Romanum (1), cujus decreto diei consecrationis anteire debet jejunium, & vesperae canendae coram reliquiis, quae subtus altare collocantur. Deinde Episcopus mane ter ipsam Ecclesiam exterius circumit, & aqua benedicta abspergit; tum Ecclesiam ingreditur, delineato duplici graeco, ac latino in ipso templi pavimento alphabeto, ac una quidem in porta, duodecim veso in interioribus parietibus signatis crucibus, iisque sacro chrismate linitis, psalmis, hymnis, precibus, aliisque ritibus consecrationem perficit; denique Missam celebrat, quae tamen ad vim intimam consecrationis non pertinet. Altaria etiam consecrantur, & suos etiam ob eam rem habent ritus, & cæremonias (2).

<sup>(1)</sup> Part. 2. tit. 2. p. 32. ed. Catalani Rom. 1739. . Ff 2

- §. XVIII. Consecratio Ecclesiae actus est sacer, & solemnis, per quem ea divino cultui addicitur (1). Tantum Episcopus Ecclesiam consecrat diœcesis suae, neque haec Presbyteris potestas est (2). Quovis die fieri potest consecratio, quamquam fieri soleat die festo (3), & solemnia sacra dedicationis quovis anno celebranda sunt (4); semelque facta nunquam iteratur, nisi tota pene colapsa, aut exusta instauretur Ecclesia, vel nisi de illius consecratione dubitetur (5). Altaris etiam consecratio non repetitur, nisi frangatur, at nisi evellatur è basi, ubi affixum fuerat (6).
- (1) Ecclesiæ consecratio, & dedicatio passim confunditur, quasi Ecclesiam consecrare, ac dedicare unum idemque sit; sed revera alia consecratio, & alia dedicatio est, quod observat Mazochius de Camp. Amphith. cap. 3. Diatr. de Consecr. & Ep. de Didicat. sub ascia c. 1. Dedicatio proprie est inama, hoc est initiatio, & primus rerum usus, consecratio autem potius ad cæremonias pertinet, quibus ecclesiæ consecrantur. Sed quoniam utrumque conjunctim perficitur, factum est, ut duo hæc vocabula indiscriminatim accipiantur.

(2) Can. 9. & 25. de Consecrat. dist. 1., Cap. 1. de Relig. domib.

(3) Cap. 2. de Consecr. eccles.

- (4) Can. 16. & 17. de Consecr. dist. 1. . . . .

(5) Can. 16. 18. & 20. ide Consecr. dist. 1.

- (6) Can. 19. de Consecr. dist. 1., Cap. 1. de Consecrat. eccles.
- 5. XIX. Consecrata Ecclesia, si voletur, aut polluatur, reconciliari debet, quoniam in ea res divina fieri non potest (1). Polluitur autem injuriosa humani sanguinis effusione, & homicidio, quod etiam non effuso sanguine, in Ecclesiam patratum est (2); item humani seminis voluntaria effusione (3); denique infidelis, aut excommunicati vitandi sepultura (4).
- (1) Cap. ult. de Consecr. eccles.

(2) Cap. 4. eod.

(3) Cap. 4. & ult eod.

- (4) Cap. 7. eod., Can. 27. de Consecr. dist. 1.
- §. XX. Reconciliatio sit ab Episcopo, missis precibus, &

aspersione aquae, cum qua vinum, & cinis commiscetur (1). Quae caeremonia designat peccatorum reconciliationem, eoque videtur spectare cinis, qui in publica pœnitentia adhibebatur. Si Ecclesia benedicta tantum erat, non consecrata, etiam Presbyter lustrari aqua reconciliationem facit (2). Cum pollutio facta est ob sepulturam excommunicati, aut infidelis, ante omnia cadaver, si discerni possit, effodiendum est (3). Reconciliata autem Ecclesia, reconciliantur etiam altaria, eique conjuncta cœmeteria, quae duo simul cum violata Ecclesia violantur (4).

(1) Cap. 4. 7. & 9. de Consecr. eccles.

(2) Cap. ult. eod. ibique Glos. (3) Cap. 27. & 28. de Consecr. dist. 1.

(4) Cap. unic. de Consecr. eccles. in 6.

#### SECTIO II.

#### De immunitate Ecclesiarum.

XXI. Sacrorum locorum reverentia apud omnes gentes.

XXII. Christiani suarum reverentia Ecclesiarum cunctis præstare debent.

XXIII. Quanta fuerit veterum Christianorum reverentia.

XXIV. Unde orta Ecclesiarum immunitas?

XXV. In Ecclesia profani actus non exercendi.

XXVI. Jus asyli.

XXVII. Unde repetendum?

XXVIII. Regendum legibus ecclesiasticis.

XXIX. Quæ loca asyli jure po-

XXX. Quorum criminum rei ab ecclesiastico asylo excludantur?

XXXI. Quomodo hi ab Ecclesia educendi?

## S. XXI.

Omnes gentes, quae templa habuerunt, habuerunt autem cunctae, quibus erat Religio (1) ædes suis Diis addictas, & consecratas praecipuo quodam honore, ac reverentia prosequi consueverunt. Hinc nefas erat violare templum, aut quidquam in eo facere aliter ac deceret, & in ipso armorum strepitu, ac tumultu militaris licentia templorum jura sancta, & inviolata servabat. Hebræorum templorum quantam venerationem haberet, omnibus compertum est; & certe nemo non intelligit, quam venerandus, & collendus esset locus, quem ipse Deus sanctum se tecisse affirmaverat, quem suam domum elegerat, & spoponderat se auditurum preces quae in eo funderentur (2).

(1) Si terras obeas, inquit Plutarchus, invenire possis urbes muris, literis, Regibus, domibus, opibus, numismate carentes: urbem templis, diisque carentem nemo uspiam vidit. Ita videlicet ethnicus homo loquitur.

(2) Isai. LVI. 7. Genes. XXVIII. 17. Exod. III. 5. Machabæor, II.

III. 12. Reg. III. VIII. 13. & seq. & IX. 3.

- \$ XXII. Christiani suorum reverentia templorum non Hebraeis, non reliquis gentibus concedere, imo vero cunctis praestare debuerunt. Nam in eorum Ecclesiis non hircorum, aut vitulorum sanguis offertur, sed ipse Christus sine cruore immolatur, atque ipse adest Deus reali praesentia sua, qua in re Hebraeos vincunt; uti cultu etiam vincunt caeteras gentes, quae non verum, ut ipsi, colebant effectorem, & dominatorem rerum omnium Deum, sed Deos hominum voluntate confictos, & omnium scelerum contagione contaminatos.
- \$. XXIII. Hinc Ecclesiae à Christianis semper pro sacris usibus, cultuque Religionis adhibitae, exclusaque omnia, quae non aliquo modo ad pietatem tenderent, vel proxime ad eam essent referenda (1); Episcopi mori maluerunt, quam Ecclesias ab haereticis violari sinerent (2); Reges Ecclesiam ingressuri diadema deponebant, atque extra illam custodias relinquebant (3); cuncti autem fideles manus, atque os lavabant, ut significarent innocentiam, ac puritatem, quam omnes in illo tam pleno reverentiae, ac majestatis loco praeseferre oportebat (4), calceosque detrahebant (5); in ipso vestibulo caput, ac genua flectebant (6), osculabantur, & circumplicabant amplexu januas, atque columnas (7); denique Ecclesia tutissimus erat rerum servandarum locus & perfugium miseris, quos eo vocaverat spes tutelae, & metus publicae calamitatis (8).
- (1) Itaque ne quod in Ecclesiis scelus latenter admitteretur, prohibitæ sunt fæminæ in iis vigilias agere. Concilium Eliberitanum Can. 35. col. 254. s. 1. Collect. Harduini. Eademque de causa vetita sunt in Ec-

clesia convivia. Concilium Carthaginense III. Can. 30. col. 964. t. 1. Collect. Harduini. Itemque vetitæ, aut certæ imminutæ agapæ, scilicet convivia illa caritatis, quæ in Ecclesia fiebant, quæque Apostoli instituerant Concilium Laodicenum Can. 28. col. 785. t. 1. Collect. Harduini. Hinc Synodus Gangrensis duos edidit canones, videlicet Can. 5. & 6. col. 534. & 536. t. 1. Collect. Harduini adversus hæreticos Eustathianos, Massalianos, atque alios, qui inter Ecclesias, privatasque domos discrimen non faciebant, quæque in Ecclesia peragebantur ecclesiastica officia, etiam domi peragi posse existimabant. Quis vero ignorat factum Christi Servatoris, qui è templo emptores, ac venditores, & cæteros negotiationem exercentes ejecit? Matth. XXI. 12. & 13. Joann. II. 14. & seq.

(2) S. Ambrosius Ep. 1. q. 7. n. 13. col. 869. & seq. t. 3. ed. Ven. 1751.

(3) S. Jo. Chrysostomus Orat. post redit. ab exil. t. 3. p. 428. Idemque habetur in Serm. 1. in Pentecost. int. spur. t. 3. p. 791. ed. Paris. 1721., Vide etiam Edictum Theodosii post Leg. 4. Cod. Theodos. de Iis qui ad Eccles. confug. t. 3. p. 398. ed. Lipsiæ 1738.

(4) Hujus consuetudinis crebra mentio est apud Chrysostomum, Eusebium, Tertullianum, Synesium, Paulinum, & cæteros, quorum

supra testimonia descripsi.

(5) Memorat hanc consuetudinem Joannes Cassianus de Instit. cænob. 1. c. 10. p. 12. ed. Francofurti. 1722., non tamen ea generatim ubique videtur obtinuisse.

(6) Quamquam nulla certa hujus consuetudinis demostratio dari possit, tamen eam valde probabilem esse, ostendit Binghamus Origin. ecclesiast. l. 8. c. 10. §. 7. t. 3. p. 344. cit. ed. laudatque Chrysostomi testimonium, unde intelligimus, candidatos baptismi procidere, seque in genua projicere consuevisse, cum ad baptisterium accedebant.

(7) Ambrosius Ep. 20. n. 26. col. 908. t. 3. ed. cit., Paulin. Not. 6. Felic. p. 433. vers. 250. ed. Veronæ 1735., Prudent. Hymn. 2. in S. Laurent. vers. 520. p. 131. ed. Paris. 1687., Cassiod. Histor. tripart. l. 9. c. 30. p. 344. t. 1. ed. Rotomagi 1679., Auctor Eccles hierarch. c. 2. §. 4.

t. 1. p. 252. ed. Antuerpiæ 1633.

- (8) S. Augustinus de Civit. Dei l. 1. c. 1. col. 3. opp. t. 7. ed. Ven. cit. S. Hieronymus Ep. 127. ad Princip. n. 13. col. 954. opp. t. 1. ed. cit., S. Gregorius Turonensis Histor. l. 5. c. 4. col. 105. ed. Paris. cit., Orosius, l. 7. c. 39. p. 573. ed. Lugduni Batavorum 1738., Casiodorus Var. l. 12. c. 20. p. 197. t. 1. ed. cit., Sozomenus Histor. l. 9. c. 10. p. 376. ed. Valesii Cantabrig. 1720. Ac sæpe ipsi hostes eos quibus parcere volebant, ad Ecclesias ducebant, ut ibi tuti essent ab aliis, qui ipsis vim, & injuriam inferre potuissent.
- §. XXIV. Ipse sensus Religionis impressus, atque insitus hominum animis fecit, ut Christiani ita colerent, & venera-

rentur Ecclesias suas; atque hic ipsi sensus intimus ecclesiasticae immunitatis origo, & fundamentum est. Non enim Écclesiarum inmunitas inducta est à legibus, ut quidam putant, sed inducta est à Religione, sive à reverentia, qua in Religionem ferri debemus; & proinde Ecclesiasticae Potestatis, cujus est moderari res Religionis, ejus est etiam de ecclesiastica immunitate leges constituere.

\$. XXV. Duae sunt immunitatis partes, quarum prima est, ut nullus profanus actus, qui minus decet loci sanctitatem in Ecclesia exerceatur. Quare procul ab ea judicia criminalia; item judicia civilia, quae ad Forum saeculare pertinent (1); procul ludi theatrales, convivia, comœdiæ, choreae, & cantus non pietatis, sed oblectionis causa instituti (2); procul civiles conciones, & profana concilia, procul nundinae, contractus, negotiationes (3). Acta in Ecclesiis sæcularia judicia irrita etiam sunt, criminalia non tantum irrita, sed etiam pænam afferunt excommunicationis (4); contractus tamen valent.

(1) Cap. 1. & 5. de immunit. Eccles.

(2) Can. 1. dist. 92., Cap. 12. de Vit. & honest. cleric., Concilium Tridentinum Sess. 22. decret. de observan. & vitan. in miss.

(3) Cap. de Immunit. in 6.

(4) Cap. 5. et 7. de Immunit.

§. XXVI. Pars altera immunitatis eo spectat, ut debitores, & rei criminum ad Ecclesiam confugientes tuti sint, neque illinc divelli possint. Quod jus asyli appellamus. Quemadmodum homines cum in periculis versantur, à Deo openn, & auxilium postulant, ita ad Ecclesias confugiunt, quoniam in illo preces, & obsecrationis loco se facilius à Deo, id, quod optant, consequi, atque ibi tutum habere perfugiunt sperant, quod loci sanctitas, & reverentia pollicetur. Natura ipsa, atque in animis impressa vis Religionis omnes vocat ad hoc commune praesidium, per quod quasi se in Dei tutelam recipiunt, & unde eos non videntur dejecturi caeteri homines, qui Ecclesias reverentur. Quare Ecclesiasticum asylum pars est reverentiae, quae Ecclesiis debetur, atque hanc reverentiam ipsa vis Religionis induxit.

- 5. XXVII. Ita natum est Ecclesiarum asylum; & vero antiquissimae, quae de eo sunt, leges non asylum constituunt, sed jam antea constitutum, & ubique receptum ostendunt (1). Scilicet ut publice Christiana Religio dominari in civitatibus, atque in provinciis cœpit, is statim habitus à cunctis est honos Christianorum Ecclesiis, ut qui ad eas confugissent, loci sanctitate, ac reverentia defenderentur. Adeo verum est, nullis opus fuisse humanis legibus, quae stabilirent jus asyli; quod jam affixum Ecclesiis, & earum venerationi communis omnium consensus agnoverat.
- (1) Vetustissima, quæ extat de Ecclesiarum asylo, est L. 1. Cod. Theod. de his qui ad Eccles. confug. Verum hæc lex non asylum constituit, sed potius illud omnium moribus, & consensu jampridem fuisse constitutum, lateque patuisse demonstrat; quod ipsi etiam animadvertunt Scriptores, quorum hac in re testimonium repudiare non possunt, qui ægre ferunt asylum Ecclesiarum, Jacobus Gothofredus in Not. ad d. Leg. 1. Cod. Theodos. t. 3. p. 338. ed. Lips., Binghamus Origin. eccles. 1. 8. c. 11. 6. 1. p. 353. cit ed., Van-Espenius Diss. canonic. de Asyl. semplor. c. 1. S. 1. Revera Gothofredus, & Binghamus I. c. complura collegerunt antiqua monumenta, ex quibus patet, jam Ecclesiarum asylum obtinuisse multo ante, quam Theodosiana illa lex in manus hominum perveniret, & nulli unquam auctorum, uti inquit Binghamus, dubium fuit, quin id privilegium Ecclesiarum à tempore Constantini esse cœperit, licet nulla leges Theodosio vetustiores, sive in Justinianeo, sive Theodosiano Codice de hoc ipso reperiatur. Atque neque alia lex extat Constantini, que Ecclesiarum asylum constituat, neque in antiquis monumentis ulla hujusce legis mentio, aut indicium est. An non id argumento est plane maximo, nullam ea de re legem à Constantino editam fuisse, que aut nunc extaret, aut saltem aliqua ejus mentio esse deberet apud Eusebium, qui Constantini vitam accurate conscripsit, atque apud cæteros scriptores, qui eorum temporum historiam literis mandarunt? Quod si Constantini ztate jam asylum vigebat, neque illud erat ulla lege constitutum, planum est, illud induci debuisse à moribus, atque à consensu Christianorum in ipso imperio Constantini, hoc est eo ipso tempore, quo publicus Christiana Religionis cultus obtinere cœpit. Hic autem mos, & communis omnium consensus, qui statim erupit, cum primum erumpere libere potuit, unde ortus, nisi ortus est ex intimo sensu Religionis, atque ex impressa firmiter in omnium animis reverentia Ecclesiarum? Atque huc sane spectat S. Gregorius Nazianzenus Orat. 20. de Laud. Basil. p. 353. t. 1. ed. Colon. 1690., qui narrat, S. Basilium protexisse viduam, que ad altare confugerat, atque ait, eum feccise id, quod Tom. II. Gg

non tantum M. Basilius, sed etiam quivis alius Sacerdos facere debuisset, scilicet ut eam adsereret, retiperet, omni cura tueretur, Dei clementiæ, & legi, quæ altaribus honorem haberi jubet, manum porrigeret &c. Ita scilicet Nazianzenus, antequam illa Theodosii lex prodiret, ecclesiasticum asylum referebat ad Dei legem, que altaribus honorem haberi jubet. Quam ecclesiastici asyli originem minime compertam, atque exploratam habent, qui eam à civilibus legibus repetendam putant; cum revera civiles hac de re leges omnium, que extant, & quarum mentio habeatur, antiquissimæ multo antea ecclesiarum asylum constitutum ostendant. Anonymus quidem Scriptor, qui anno 1763. Florentiæ libellum edidit cum titulo Discorso sopra l'Asilo Ecclesiastico, falsis, & absurdis ratiunculis, quas à Paulo Sarpio pene omnes accepit, demonstrare conatus est, Christianorum asylum ex ethnica supersitione procedere; illud initio nonnisi meram Clericorum, & Episcoporum intercessionem fuisse, quæ non dabat spem certam perfugii, sed tota erat posita in prece, & obsecratione, quam Princeps audiebat, & despiciebat suo arbitratu; denique totum hoc de asylo negotium ad laicum Principem pertinere, quoniam illud ab ejus beneficio, & auctoritate profectum est. Mitto cæteros errores, quibus hic libellus abundat, & quos refutarunt Josephus Aloysius Assemamus de Eceles. reveren. & asyl. animadvers. in Discurs. p. 79. & seq., ac Jacobus Pistorozzius opere peculiari. Tantum dico, quod si Christianorum asylum ethnica superstitionis arguitur, propterea quod illud etiam ethnicis fuit, jam erit etiam superstitio Christianis habere templa, & cultum externum Religionis, quoniam etiam ethnici utrumque habuerunt. Imo vero quod hæc reverentia templis ethnicorum, & statuis Principum exhiberetur, multo magis eam immortali, ac præpotenti Deo, ejusdem domui à Christianis exhibendam esse, ostendunt Nicolaus I. in Respons. ad consult. Bulgar. c. 95. col. 382. t. 1. Collect. Harduini, Concilium Matisconense II. Can. 8. col. 462. t. 3. Collect. Harduini, & Theodosius Junior in celebri edicto, quod extat post Leg. 4. Cod. Theod. de His qui ad Eccles. confut. t. 3. p. 396. ed. cit. Præclare Isidorus Pelusiota Ep. 174. p. 35. ed. Ven. 1745. ita firmum, certumque esse vult ecclesiasticum asylum, ut illud violare non solum crudelitatis, sed etiam impietatis esse dicat. Et sane si ita Ethnici colebant, ac venerabantur Deos, quos veros putabant, superstitio erit Christianis colere, ac venerari Deum, quem unum verum esse certo sciunt? Nihil hoc magis absurdum, & magis impium dici potest. Quod de intercessione Clericorum, & Episcoporum Anonymus scriptor addit, id ab ipsa refutatur Theodosii lege, cujus supra est facta mentio, & quam omnium antiquissimam esse dixi, que de Ecclesiarum asylo disserat. Legis verba sunt hæc : Publicos debitores si confugiendum ad Ecclesias crediderint, aut illico extrahi de latebris oportebit; aut pro his ipsos, qui occultare probantur, Episcopos exigi. Lex hæc memorat disertissime debitores ad Ecclesias confugientes, & memorat

etiam corum extractionem, que verba referri certe non possunt ad Episcoporum, & Clericorum intercessionem. Neque vero, antequam illa Theodosii constitutio emitteretur, Episcoporum intercessionem, sed verum, ac germanum, quale nobis est, ecclesiasticorum a sylum memorant Nazianzenus I. 2., cum narrat, Basilium desendisse viduam, quæ contra vim sibi à Præfecto Ponti illatam ad altare confugerat. Similiter Altaris, atque Ecclesiæ asylum, non Episcoporum intercessionem habet Ambrosius Ep. 20. n. 8. col. 903. t. 3. ed. cit. et Ammianus Marcellinus l. 15. n. 5. p. 51. & l. 26. n. 3. p. 365. ed. Lips. 1773. Atque eadem semper fuit sententia eorum omnium, qui post hane ztatem floruerunt. Cyriacus, qui in locum Joannis Jejunatoris fac+ tus est Patriarcha Constantinopolitanus vertente anno 595., pro asylo, ne templi sanctitas violaretur, adversus Phocam ipsum Imperatorem stetit, nec passus est, uti narrat Theophanes in Chronograph. p. 246. ed. Paris. 1655., ab Ecclesia educi Constantinum Mauritii, et tres ejus filias, nisi antea Phocas, eas salvas fore juratus confirmasset. Confer etiam S. Gregorium M. Ep. 37. l. 1. W Ep. 38. l. 10. opp. t. 2, col. 527. & 1068. ed. Paris. 1705. Concilium Arelianense I., et IV. Can. 21. col. 543. W 1368. t. 5. Conc. Labbai ed Ven., et Matisconense II. Cap. 8. t. 6. col, 676. Non igitur Episcoporum intercessio cum ecclesiastico asylo confundi debet; intercessio obsecratio erat, et spem ponebat in venia, atque in misericordia Principis, sed asylum tuebatur reum jure sanctitatis loci, et reverentiæ, qua Christianos Dei domum prosequi oportebat. Denique quod dicitur, ecclesiasticum asylum niti beneficio Principis, atque à civilibus legibus esse profectum, id falsum esse demonstravimus, cum illud induxerit ipsa vis Religionis, et reverentia Ecclesiis debita, legesque civiles jam communi omnium consensu stabilitum demonstrent asylum, multo antequam ulla de eo civilis lex ederetur. Quod si non à civilibus legibus asylum procedit, sed à sensu intimo Religionis, atque à reverentia, que Ecclesiis debetur, manifestum est, ejus curam, et regimen non ad Civilem. Potestatem, sed ad eum pertinere, cui Religionis cura, et Ecclesiarum regimen commisa, et commisum est. Quod si interdum laici Principes pietate præstantes de Ecclesiarum asylo leges tulerunt, non id ab ipsis factum est, ut primum asylum stabilirent, aut quod eorum legibus indigeret Ecclesia, ut haberet perfugium, quod dabat eius sanctitas, ac reverentia, atque ipsa vis Religiomis, neque ideo dici potest, quod illorum esse debeat de asylo leges constituere. Ciwiles illæ leges eo spectant, ut asyli jura sancte custodiantur, et earum etiam imperio, et auctoritate templorum veneratio firmetur, atque omnes metu quoque civilis coercitionis à sacrilega violatione deterreantur. Non dissimiles Imperatorum leges extant in utroque Codice, atque Novellis, de Fide, et Sacramentis; de Religione ipsa Christiana, de hæreticis, apostatis, excommunicatis; neque tamen eam ob causam Catholicus homo dixeria, jus Religionis, ac Religio-Gg 2

nem ipsam Christianam, ac Fidem à Principum auctoritate, et clementia pendere. Certe inter civiles leges, quibus ecclesiasticum asylum confirmatur, celebre est Edictum Theodosii Junioris, cujus paulo ante facta mentio est, et ibi quidem Imperator asylum, quod jampridem erat constitutum, repetit ex vi ipsa Religionis, atque ex naturali, et omnium animis insita reverentia Ecclesiarum. Neque aliud serri debet judiciam de antiquis Patribus, quos interdum ad Principes ivisse constat, ut Ecclesiarum asylo leges impetrarent; unde in Codice c. 56. apud Justellum Biblioth. Jur. Canon. t. 1. p. 154. ed. Paris. 1661. scriptum est: ut pro confugientibus ad Ecclesiam quocumque reatu involutis legem de gloriosissimis Principibus mereantur, ne quis audeat cos extrahere. Imo et Patres illos legasse scimus Epigonium, et Vincentium ad Honorium Imperatorem, ut concederet asylum Ecclesiis Africanis, que lex confirmata est à Justiniano Novell. de Eccles. constit. in Afric. col. 10. Nam eorum Patrum consilium fuit, ut Imperatoris gladio Ecclesia, ac Religionis honos, et cultus defenderetur. atque ut Imperatores ipsi sacrorum Canonum decreta auctoritate, imperioque suo ad exitum perducenda curarent. Similiter Episcopi pluries ad Imperatorem confugerunt, ut de Christiana Religione decreta firmaret, ut ecclesiasticam libertatem adsereret, ut catholicam fidem vindicaret; et multa harum rerum monumenta sunt tum in Codice Canonum Africanorum, tum in Codice Justiniani, et Theodosii, atque in Novellis Constitutionibus. Sed non ideo quisquam dixerit, Sanctissimos illos Episcopos potestatem in res sacras, ac Religionis, Ecclesizque regimen, et curam laico Principi commitere voluisse. Szculo IV. Eutropius Bunuchus Arcadium Imperatorem impulit ad tollendum jus asyli lata lege, que est L. 3. Cod. Theod. de His qui ad Eccles. confug.; sed postea confugere ipse ad Ecclesiam debuit, ut vitam tueretur suam, atque ita suomet facto, ut inquit Chrysostomus Hom. 1. in Eutrop. opp. t. 3. col. 383. ed. Paris. 1721., legem suam primus abrogavit.

S. XXVIII. Quod si ecclesiarum asylum ex ipsa earum sanctitate, & reverentia p ocedit, consequens est, ut regatur auctoritate ejus, cui regimen ecclesiasticarum rerum commissum est. Certe ecclesiasticis legibus & ampliati, & arctati sunt asyli fines, uti rerum ratio postulare videbatur. Naturalis reverentia in Ecclesias fecit, ut ex jure asyli fruerentur; deinceps illud traductum est etiam ad ea loca, quae visa sunt reverentia, & obsequio digna vel propter usum, cui sunt addicta, vel propter dignitatem eorum, qui in illis habitant.

S. XXIX. Hodie igitur asyli jure fruuntur omnes, Ecclesiae,

etiam quae consecratae non sunt, earumque porticus, &

atria (1); quin & locus, in quo, primo lapide solemniter jacto, Ecclesia aedificanda est (2); itemque oratoria Episcopi auctoritate constituta, ac perpetuo divinis addicta, non autem oratoria, quae sunt in domibus privatorum, quamquam in iis cum venia Sedis Apostolicae res divina peragebatur; similiter palatium Episcopi; domus, quae ad parochiam pertinet, & in qua parochus habitat; domus canonicales, & sodalitiorum, quae eorum ecclesiis conjuctae sunt; turris campanaria, quæ intra passus triginta ab Ecclesia distat; xenodochia, & cœmeteria (3); domus Regularium; denique etiam sacerdos Eucharistiam deferens ad se confugientibus asylum praestat (4).

(1) Can. 8. 9. 20. 36. c. 17. q. 4., Cap. 5. & 9. de Immunit. Eccles. Quin etiam Can. 6. & 35. caus. 17. q. 4. jus asyli traducitur ad passus 40. extra Ecclesiam cathedralem, ad passus 30. extra Ecclesiam inferiorem; verum hujus loci asylum nunc antiquatum esse, tradit Card. de Luca disc. 12. n. 27. Miscell., ac solum obtinere ostendit Pignatellus Consult. 426. t. 1., ubi consuetudine receptum est.

(2) Sacr. Congregatio Immunitatis in Januen. 3. Octobris 1688.

(3) Cap. 10. de Immunit. Eccles.

(4) Consule Fagnanum in cap. Ecclesiæ 9. de Immunit. eccles. per tos. 3. Ferrarium Biblioth. verb. Immunitas art. 2., Giraldum Exposit. Justis Pontific. part. 1. sect. 637. p. 471., à quibus hæc omnia, quæ ad asylum pertinent ecclesiarum, latissime explicantur.

§. XXX. Publicas tamen ob causas factum est, ut rei graviorum quorumdam criminum ab asyli beneficio excludantur. Atque hi quidem sunt, qui publice, & impudenter aliena bona diripiunt; qui agros depopulantur; qui hominem in Ecclesia, vel ejus cœmeterio interficiunt, aut ei menibrum amputant; sicarii, qui scilicet alieno jussu alicui mo tem inferunt, & qui tanti facinoris causa eorum operam conducunt, aut eos domi excipiunt; homicidae, nisi vel casus, vel justa sui defensio homicidio causam dederit; Judaeus, qui susceptam antea christianam religionem deseruit; haereticus, nisi ad Ecclesiam confugerit ob aliud crimen, quam haereseos; laesae majestatis reus; qui vim inferunt confugientibus ad Ecclesiam, atque eos inde violenter abducunt; qui in literis Apostolicis falsi crimen admiserunt; qui Montem Pietatis, aut alia similia loca administrantes falsi, aut furti patrato crimine, ita publicam

arcam minuunt, ut poenae mortis subjiciantur; qui aureas, & argenteas monetas privatim cudunt, aut vitiant, & conrumpunt; qui mentito Curiae nomine sese in alienas domos inferunt, & intrudunt, atque ibi rapinas faciunt, & homines tructidant, aut membra caedunt (1).

- (1) Late de his omnibus agitur in cap. 6. & 10. de Immunit. Eccles. in Bulla cum alius 17. Gregorii XIV. Bullar: t. 5. part. 1. p. 271., in Bulla Ex quo 73. Benedicti XIII. t. 12. p. 1., in Bulla in supremo 171. Clementis XII. t. 14. p. 17., & in Bulla Officii 29. Benedicti XIV. t. 3. p. 160. ed. Romz ejus Bullarii seu Ven. 1754. Consule Benedictum XIV. Instit. Eccles. Inst. 41. §. 3. & seq. & Giraldum Exposit. jur. Pontific. part. 1. l. 3. sect. 635. p. 464. & seq. Recte autem animadvertit Benedictus XIV. l. c. §. 9. n. 33., quod præter ea scelera, quibus omnis immunitas jure negatur, si cætera quoque gravia sint; vel sæpius admittantur, auctoritate Summi Pontificis, vel Sacr. Congregationis Immunitatis, in carceres Ecclesiastici Judicis ex loco immuni rei detrudi possunt nomina Ecclesiæ, causaque ipsorum cognita pæna constitui paulo quidem mitior, ut simul & rei pænam perferant, & ecclesistici asyli ratio habeatur.
- §. XXXI. Qui se criminibus inquinarunt tantorum facinorum, ac tam atrocium, dimovendi ab Ecclesia sunt, ut meritis plectantur pœnis. Qua in re certa est adhibenda ratio, ne quis imprudenter, & temere privetur beneficio, quod ad se confugientibus Ecclesia praestat. Nimirum ab ecclesiastico Judice videndum est, num reus patrarit crimina, propter quae immunitate prorsus indignus habeatur, ejusque auctoritate, ac praesente viro ecclesiastico, quem ipse designavit, reus de asylo dimovetur.
  - (1) Benedictus XIII. vit. Constit. Ex quo.

### SECTIO IIL

De capelis, et oratoriis.

XXXII. Quid Capella, & oratorium. torii distinctio.

XXXIII. Publici, & privati Ora- XXXIV. Altare portatile.

## S. XXXIL

Capellae (1), & Oratoria sunt sacella, quae in agris sedent,

aut in civitatibus, aut in magnatum domibus, quaeque sacris extraordinariis addicta sunt. Duplex oratorii genus, publicum, & privatum. Publicum est, quod publicam habet januam, & quod cuivis è populo patet privatum, quod in privatis, domibus, & quod domini arbitrio constituitur.

- (1) Du-Cangius in Glossar. med. & infim. latinit. verb. Capella hoc nomen repetit à capa, hoc est parva veste S. Martini, quæ in Oratorio Regis Galliarum servabatur. Contra alii Capellæ nomen factum ostendunt à capa, hoc est theca reliquiarum S. Martini, & aliorum, quam Galiarum Reges in oratorio habebant, & quam secum deferre solebant, cum ad bellum proficiscerentur. Nimirum capella orta est à Cap, sive Capa & Cap vox Celtica est, uti tradit Leibnitius Collect. ethymolog. p. 2., suaque origene significat capitis tegmen, ac generatim quodvis corporis tegumentum, ampliorique sensu rerum pretiosarum thecas, et conditoria. Evodius l. 1. de Miracul. B. Stephani capella argentea, inquit, in qua erat reliquiarum portio. Consule Pithœum Glossar. ad libr. capitular. verb. Capella, et Bignonium in Not. ad Marculf. formul. 48. l. 1., utrumque apud Baluzium Capitular. Reg. Francor. t. 2. col. 491. & 626. ed. Ven. 1773.
- §. XXXIII. Publicum oratorium Deo semel dicatum in profanos usus converti nequit (1); quod de privato oratorio non est ita (2). Neque tantum in publicis oratoriis preces ad Deum mituntur, sed etiam divinum sacrificium super altari rite consecrato peragitur. Hinc ea cum Episcopi auctoritate aedificari, ac benedici debent (3), & campanam habent, per quam populos ad rem divinam, atque ad fundendas preces publice vocatur (4).

(1) Cap. 51. de Regal. jur. in 6.

(2) Vulgatum est illud, quod post Glossam, et cæteros Juris Canonici interpretes tradit Fagnanus in cap. auctoritate 27. de Censib. in 6. quod hodie privatum oratorium est, cras poterit sieri caniera, cum non sit locus Deo dicatus. Videndi in primis sunt Jo. Baptista Gatticus, Josephus de Bonis, Fortunatus à Brixia, qui peculiaribus operibus de oratoriis publicis, & domesticis late, ac diligenter agunt.

(3) Can. 10. c. 18. q. 2.

- (4) Cap. 16. de Excess. Prælat. In privato tamen oratorio publicam campanam retineri vetat Cælestinus III. in cap. 10. de Privileg.
  - \$. XXXIV. Privatum oratorium domi habere unusquisque

potest, sed in eo Missam celebrare non licet, nisi haec facultas à Sede Apostolica impetrata sit (1). Verum Episcopi eo privilegio fruuntur, ut ad rem divinam faciendam non tantum domi suae oratorium habeant, sed etiam altare viaticum seu portatile, ut vocant, erigere possint in alienis quoque domibus, in quibus vel visitationem obeuntes, vel iter facientes hospitio excipiuntur, quin etiam in iis domibus, in quibus commorantur, cum probatis de causis absunt à diœcesi sua (2).

(1) Can. 33. de Consecr. dist. 1., Concilium Tridentinum Sess. 22. in Decret de Observan. de censibus, & evitan. in celebr. Miss. Confer Fagnanum in cit. cap. 27. n. 27., qui hoc Concilii decretum diligenter

expendit.

(2) Cap. 12. de Privileg. in 6. Quod quidem Episcoporum privilegium à Tridentina Synodo minime fuisse sublatum, eoque potiti Episcopos electos, & confirmatos, quamvis consecrati non sint, ostendit Fagnanus in cap. Quod nonnulis n. 6. V seq. de Privileg. Cum autem Bonifacii Decretalis in cit. c. 12. comprehendat Episcopos; eorumque superiores, manifestum est, idem privilegium etiam ad Cardinales pertinere, qui præeminentia, & dignitate, non tamen ordine, sunt Episcopis superiores. Consule Fagnanum l. c. n. 5. W 10. W seq., et Passerinum in cit. c. 12. De jure altaris portatilis, quo fruuntur Episcopi, videnda in primis est Innocentii XIII. Constitutio Apostolici ministerii 34. S. 24. p. 263. t. 11. Bullarm. Roman. ed. Mainardi, qua quidem Constitutione declaratum est decretum ea de re editum à Clemente XI. die 15. Decembr. anno 1703., illamque confirmavit Benedictus XIII., atque descripsit in Appendice Concilii Romani, ut ab omnibus observaretur. Confer etiam Benedicti XIV. literas Magno datas ad Primatem, Archiepiscopos, Episcopos Poloniæ atque in ejus Bullario descriptas n. 48. l. 3. p. 216. ed. Ven. 1754.

### SECTIO IV.

De sacris vestibus, vasis, cæteris ad Ecclesiam pertinentibus.

XXXV. Res sacræ in hominum sa, eorumque benedictio. XXXVII. Campanæ. XXXVII. Campanæ.

### §. XXXV.

Sacram supellectilem constituunt sacra indumenta sacerdotum, et ministrorum, vasa, quae adhibentur, cum res divina conficitur, omnia demum ecclesia, & altaris ornamenta. Cuncta hæc, quæ Deo data, ejusque honori, ac cultui dicata erant, Majores nostri anathemata appellabant, quod essent à communi usu remota, atque sejuncta (1). Nam semper omnibus fixum, certumque fuit, res Deo consecratas revocari non posse in commercium hominum, in quo res profanæ versantur (2).

(1) Justinus Mar. Resp. 121. ad Ortodox. p. 493. ed. Paris. 1742., Cyrillus Alex. l. 5. de Adorat. p. 144. t. 1. ed. Lutetiæ 1638., Eusebius de Vit. Constant. l. 3. c. 38. p. 599. ed. Cantabrig. 1720., Zonaras, & Balsamon in Can. 3. Concil. in templ. Sophiæ apud Beveregium Pandect. Canon. t. 1. p. 563. ed. Oxonii 1672. Confer Svicerum Thes. verb. ἀπάκμαθημ & Selvagium Antiquit. Christian. par. 1. l. 2. c. 4. §. 1.

- (2) Notum est, qua constantia & firmitati animi S. Ambrosius obstiterit Valentiniano Imperatori, qui ab eo sacra vasa tradi volebat. Cum esset propositum, inquit in Serm. contra Auxent. n. S. opp. t. 6. p. 56. ed. Ven. 1781., ut Ecclesiæ vasa jam traderemus, hoc responsi reddidit me, si de meis aliquid posceretur, aut fundus, aut domus, aut aurum, aut argentum, id quod mei juris esset, libenter offerre; templo Dei nihil posse decerpere, nec tradere illud, quod custodiendum, non tradendum acceperim. Confer etiam canonem Apostol. 73. apud Cotelerium PP. Apostol. t. 1. p. 451. ed. Amstelæd. 1724. acta S. Laurentii apud Ruinartum Act. Mart. sincer. p. 164. ed. Veronæ an. 1731., Concilium Arelatense I. Can. 13. t. 1. cancil. Collect. Labbæi col. 1452. ed. Ven., S. Agustinum, qui Silvanum Donatistarum Episcopum proditorem judicat, quo Imperatoris ministris argenteam lucernam tradidisset Ep. 53. al 165. c. 2. n. 4. t. 2. opp. col. 161. ed. Ven. 1759.
- \$. XXXVI. Sacerdotem sacris operam daturum non communi, sed peculiari, & magis augusto habitu uti oportere, compertum est; quem ritum ab Apostolica ætate profectum (1) ad nos Ecclesia transmisit, quamquam lapsu temporum aliqua in vestium numero, & forma rerum facta mutatio sit (2). Maxime autem decet, benedictione primum sacris usibus initiari vestes, quæ sunt ad sacrificium necessariæ (3). Consecrantur etiam, ac benedicuntur vasa, quibus in sacrificio opus est, & in his quidem sacrum chrisma adhibetur (4); præterea benedicuntur lintea, & cuncta altaris instrumenta. Utraque consecratio, & benedictio ad Episcopum pertinet (5).
  - (1) Quandonam Apostoli primum sacrificium confecerint, & num Tom. II.

in eo conficiendo communibus, & quotidianis, an potius certis, et peculiaribus usi sint vestibus, non satis convenit inter eruditos. Illud plane compertum est, eos post Christi mortem per triduum sese à sacrificio abstinuisse; sed quæritur, num statim hoc elapso triduo primum sacrificium obtulerint, an potius illud distulerint ad Pentecosten, qua de re disputant Theophylus Raymundus de Prima missa sect. 1. c. 2. & 3. opp. t. 6. p. 530. seq. ed. Lugduni 1665., et Cardinalis Bona Rer. liturgic. l. 1. c. 5. S. 1. t. 1. p. 68. & seq. ed. Taurin. 1747. Verosimillum est, Apostolos solum post Pentecosten rem divinam fecisse, quod ante illud tempus lex Evangelica nondum satis promulgata fuisset. Confer etiam Salam in Not. ad Bonam. I. c., ubi quoque ostenditur, primam Missam non à Jacobo, sed à Petro celebratam fuisse. Magna etiam uti dicebam, controversia est, num Apostoli peculiaribus induti vestibus rem divinam confecerint. Paulus in II. ad Timoth. IV. 13. memorat penulam, quam Troade reliquerat apud Carpum, à quo hospitio exceptus fuerat. Si vera esset sententia illorum, qui penulum interpretantur casulam, qua nunc Sacerdotes utuntur, satis quidem ex hox loco constaret, Apostolos rem divinam conficientes sacra indumenta adhibuisse. Verum Guillelmus Estius in Comment. ad d. Paul. Ep. penulæ nomine veteris testamenti libros comprehendi arbitratur. Contra Josephus Vicecomes penulam casulam esse putat. Baronius ad an. 58. n. 67. & 68. t. 1. p. 514. ed. Luce utramque sententiam in medium affert, atque integrum ea de re judicium cuique relinquit, sed magis placet, inquit, ut volumen sacræ legis intelligi debeat. Cardinalis Bona L. c. lib. 1. c. 24. S. 8. t. 2. p. 235. magis probare videtur sententiam illorum, qui penulam vestimenti genus fuisse censent, idque etiam late ostendit Robertus Sala in Not. n. 1. p. 237. Eadem est sententia Augustini Calmeti in disc. Histor. sac. script. verb. penula t. 2. et Philippi Bonaroti in unimadvers. ad quæd. vitr. fragmen. figuris distinct. ex cæmeter. Roman. effos. tab. 16. fig. 2. Sed quavis de Apostoli penula verior opinio habeatur, illud profecto multo probabilius est non solum viros Apostolicos, sed ipsos etiam Apostolos peculiares, atque à communibus distinctas adhibuisse vestes, cum rem divinam conficiebant. Cathari, quos peculiari opere refutavit Ven. Moneta, et sequioris ætatis hæretici usum sacrarum vestium execrati sunt ad summam impudentiam. At injuria. Nam eas vetustissimas esse ostendunt Bellarminus de Eucharist. L. 6. c. 14., Meratus ad Gavant. Thesaur. sacr. rit. par. 1. in Rubric. general. Catalanus de Codic. S. Evangel. l. 2. c. 7., w in Prolegomen, ad Pontific. Roman. c. 6., Card. Bona l. 1. c. 5. S. 2., et Sala in Not. n. 1. t. 1. p. 70. W seq. W in Appendic. p. 409. cit. ed., Thomassinus Vet. & nov. Eccles. disciplin. p. 1. l. 2. c. 45., Suassajus Panopl. sacerd. par. 1. 1. 6. de Casula c. 6. Benedictus XIV. de Sacrific. Missæ sect. 1. c. 38. & Inst. 21. n. 4. Georgius de Liturg. Sum. Pontific. l. 1. c. 3. n. 7. & c. 5. Hæc autem sacra indumenta, præsertim post Constantinum, serica, atque auro, argentoque contexta, ut pluismum, fuisse observat Cardinalis Bona l. 1. c. 24. §. 1. t. 1. p. 211., et antiquissimis quoque temporibus varii coloris erant, uti nunc sunt, quod late ostendit Robertus Sala in Not. ad illum Bonæ locum n. 3. p. 213., ubi etiam refutatur Joannes Dallæus Calvinianus homo, qui illam in sacris vestibus colorum diversitatem amænam quidem, sed antiquis Christianis ignotissimam esse, impudenter affirmat.

(2) Vestes omnes Episcoporum, Sacerdotum, Ministrorum inter

cæteros accurate describit Card. Bona l. c. tot. c. 24.

(3) Can. 42. de Consecr. dist. 1. S. Thomas par. 3. qu. 83. artic. 3. Licet autem Hospinianus, homo videlicet hæreticus, de Origin. dedicat. c. 3. & 4. hunc sacrum benedictionis ritum tantum sæculo IX. inductum putet, tamen ejus rei sæculo IV. certissima sunt monumenta. Nam, uti narrat Sozomenus Histor. l. 2. c. 26. p. 81. ed. cit., cum Imperator Constantinus regali munificentia Hierosolymitanum templum ædificasset: Episcopi Hierosolymam delati Ecclesiam consecrarunt, simulque ornamenta, & donaria ab Imperatore transmissa.

(4) Cap. unic. §. Ungitur de Sacr. unct. De harum vero consecrationum, ac benedictionum antiquitate late agit Dominicus Georgius Li-

surg. Rom. Pontific. l. 2. c. 14.

(5) Confer Benedictum XIV. Instit. Eccles. inst. 21., ubi etiam agitur de benedictione cinguli, pluvialis, et pyxidis.

- 5. XXXVII. Pertinent etiam ad Ecclesias campanæ (1), seu tintinnabula, per quæ populus ad templum vocatur, atque ad fundendas preces excitatur. Antiquissimus est campanarum usus (2), atque earum etiam benedictio sane pervetus est (3). Spectat hæc benedictio ad Episcopum, qui eam expedir certis quibusdam ritibus in Pontificali descriptis; campanæ autem, cum benedicitur, alicujus Sancti nomen imponitur, sive ut ea quasi ejus tutelæ commendetur, sive ut populus quodammodo cœlitum voce ad templum vocari videatur (4).
- (1) Campanæ nomen grandioribus tintinnabulis circa finem sæculi VII. impositum fuisse suspicatur Card. Bona Rer. liturgic. l. 1. c. 22. §. 6. p. 135. t. 2., ac deinceps octavo, nonoque sæculo ab omnibus passim usurpatum affirmat. Sed ipsum campanæ vocabulum hac ætate antiquius faciunt Martenius de Antiq. eccles. ritib. l. 4. c. 2. §. 11. p. 6. t. 3. ed. Antuerp. seu Ven. 1764., et Pagius Brev. gest. Pontifi. in vit. Sabiniani P. n. 2. Antequam vero tintinnabula adhiberi cæpissent, Christiani ad templum vocabuntur per tubam, aut tabulas ligneas, id quod pacatis tantum Ecclesiæ rebus fieri potuit. Nam ethnicis dominantibus credibile est, Christianos secreto monitos per Diaconum, aut per alium ab Episcopo designatum virum, ut ad Ecclesias convenirent. Hh 2

Cuncta hæc late explicant Martenius l. c. S. 7. & seq. p. 5., Bona si-militer l. c. S. 1. & seq. p. 126. & seq. ibique Sala in Not. n. 2. p. 127., Ba-

ronius ad an. 58. n. 103. t. 1. p. 327. ed. Lucæ.

(2) Angelus Rocca de Campan. c. 1. originem campanarum repetit à S. Hieronymo; quoniam earum mentio est in regula Monachorum, quæ Hieronymi nomine circumfertur. Verum hanc regulam Hieronymi revera non esse, inter eruditos constat, sed eam ex illius scriptis compositam à Lupo Olivetano, et à Martino V. Pontifice post an. 1417. approbatam scribit Guillelmus Caveus de Script. Ecclesiast. in Hieronymo. Multi sunt, qui tintinnabuli usum tribuunt S. Paulino Nolano Episcopo, qui medio saculo V. vita functus est, verum cum Paulinus Ep. 32. ad Sever. col. 164. seq. ed. Veronæ, in qua diligenter Ecclesiam ab se ædificatam, ac singulas ejus partes describit, nihil de tintinuabulis, aut de turri dicat, non obscurum inde educitur argumentum ipsum, revera tintinnabula non adhibuisse, sicuti animadvertunt Theophilus Raynaudus t. 15. punct. 7. p. 411. ed. Lugduni 1665., et Card. Bona l. c. S. 3. p. 130. Polydorus Virgilius de Invent. rer. l. 6., Onuphrius Pamvinius in Ep. de Roman. Pontif. I. 1. n. 71., Ciacconius, aliique complures tintinnabuli usum referunt ad Sabinianum Pontificem, qui initio saculi VII. Pontificatu maximo functus est; sed cum Anastasius in Sabiniani vita nullam ejus rei mentionem faciat, plane non intelligitur, quomodo hæc opinio probari possit. Illud dici potest, szeulo VI. in Ecclesia Occidentali campanarum usum fuisse receptum. quoniam in vita S. Columbæ primi Abbatis Hyensis, qui obiit an. 599., quam vitam edidit Mabilionius sec I. Benedictin. p. 349. t. 1. ed. cit. scriptum est c. 22, eum media nocte pulsante campana, ad Ecclesiam ivisse, et cap. 25. tradicum illum quadam die ministro suo campanam subito pulsare pracepisse, cujus sonitu Fratres excitati Ecclesiam protinus sunt ingressi. Confer Martenium et Pagium I. c.

(3) Baronius ad an. 968. n. 93. t. 16. p. 192. ed. Lucæ tradit, Joannem XIII. campanæ benedictionem tribuisse, eamque consecrasse, antequam in turri Lateranensis Ecclesiæ collocaretur, qui ritus, inquit, in Ecclesia perseveravit. Verum Capitularia Caroli Magni, quæ ducentis fere annis Joannis XIII. ætate antiquiora sunt, an. 789. c. 3. n. 18. apud Baluzium t. 1. col. 178. ed. Ven. cit. campanarum benedictionem memorant; atque in libris Ritualibus Joanne antiquioribus expresse describitur campanarum benedictio, uti ostendit Hugo Menardus in Not. ad Sacrament. S. Gregor. not. 587. opp. S. Gregor. t. 3. col. 438. ed. Paris. Ex quibus manifestum est, campanarum benedictionem non ab Joanne XIII. esse repetendam, sed multo vetustiorem esse. Consule Bonam Rer. liturgic. l. 1. c. 22. S. 7. ibique Salam in Not. n. 1. p. 137. & seg. t. 2., Pagium in Brev. Roman. Pontific. in vit. Joan. XIII. n. 12., 1. 2., Roccham de Campanis c. 6. §. de Campan. consecr., Theophilum Raynaudum Heteroclit. spiritual. opp. t. 16. sect. 2. punct. 9. p. 245. ed. Lugduni 1665., Martenium de Antiq. eccles. rit. l. 2. c. 21. t. 2. p. 296.

V seg, ed. cit. Campanarum autem benedictio Baptismus dicitur, quod vocabulum non adoptavit Ecclesia, sed tantum tolerat, ut aliorum fidei, ac simplicitati indulgeat. Quod Baptismi nomen ex eo profectum est, quod populus in campanarum benedictione quam adhiberi, nomenque imponi videat, aliaque fieri, que in administrando Baptismo fiunt, sicuti observat Du-Cangius Glossar. med. & infim. latinit. verb. campana. Sed minus proprie baptismi vocabulum cum benedictione confunditur, eo fere modo, quo Ivo par. 2. Serm. 4. de Sacr. dedic. p. 269. ed. Paris. 1647. baptizari dixit Ecclesiam, que proprie consecratur. Quare se deridendos præbent Hæretici, cum id Catholicis vitio vertunt, quasi ipsi verum Baptismum campanis conferri arbitrentur. Confer Du-Cangium I. c. Coccium t. 2. I. 3. art. 6., Durantum de Sacr. Eccles. rit. 1. 1. c. 22. n. 6., Suarecium 1. 2. Defens. c. 16., Gretserum 1. 2. de Bened. c. 45. & 46., Del-Rio Disquisit. magic. l. 6. c. 2. sec. 3. in fin., Card. Hosium I. 5. contra Brentium. Et certe in vetusto ordine, atque in Pontificali Romano, cunctisque libris ritualibus Ecclesiarum quos Thiersius de Superstition. l. 2. c. 7. diligenter collegit, nunquam Baptismi, sed benedictionis nomine campanarum consecratio appellatur.

(4) Videndus P. Petra Sancta de Rit. eccles. catholic. 1. 2. c. 2. Martinius Del-Rio Disquisit. magic. 1. 6. c. 2. sect. 4. qu. 4., Pouget Instit.

Catholic. t. 2. c. 8. S. 6. p. 905. ed. Paris. 1725.

### TITULUS VIIL

De reliquiis & veneratione Sanctorum.

L Intercessio Sanctorum.

II. Sacrarum Reliquiarum vene-

### S. I.

Sacræ res sunt etiam Reliquiæ Sanctorum, quibus honorem, & reverentiam haberi jubet Ecclesia, quoniam illorum ope, ac precibus multa homines à Deo beneficencia consequentur. Quare bonum, atque utile est eos suppliciter invocare, atque ob beneficia impetranda à Deo per ejus filium Christum Dominum ad eorum orationes, opem, auxiliumque confugere, & honoranda sunt monumenta illorum, quos in cœlis cum Christo regnare scimus (1).

(1) Concilium Tridentinum Sess. 25. in Decret. de Invocat. venerat. V reliq. Sanctor. V sac. imagin.

- §. II. Sacrarum reliquiarum veneratio ab ipsis Ecclesiae primordiis est repetenda (1). Saepe enim sacrae reliquiae causa erant Ecclesiae dedicandae (2), saepe altaria super Sanctorum corpora erigebantur (3), & iis imponebantur reliquiae thecis inclusae (4), easque fideles ad os, oculos, caeterosque sensus admovebant, & osculabantur (5). Sed praesertim antiquissima, & ubique recta consuetudo fert, ut martyrum reliquiae in Ecclesiarum consecratione adhibeantur (6). Eosdem nunc retinet Ecclesia venerationis justae ritus; sed nullae colendae sunt novae reliquiae, nisi à Sede Apostolica approbatae fuerint (7).
- (1) Mortuo Polycarpo, uti constat ex ejus actis apud Eusebium Histor. Eccles. l. 4. c. 15. p. 171. ed. Cantabrig. cit. urgebant Judæi, ut ejus corpus combureretur, ne Christiani ejus reliquias auferrent, ac venerarentur. Addit Auctor eorumdem actorum post narratum Polycarpi martyrium: Atque ita nos demum ossa illius gemmis pretiosissimis cariora, & quovis auro puriora colligentes, tollentes, ubi decebat, deposuimus. Quo etiam in loco, nobis, si fieri poterit, convenientibus, in exultatione, gaudio, præbebit Dominus natalem martyrii ejusdem cum hilaritate, & gaudio celebrare, tum in memoriam eorum, qui glorioso certamine perfuncti sunt, tum ad posteros hujusmodi exemplo erudiendos, & confirmandos. Ex quo intelligiture, qui cultus esset, quem Christiani Martyribus initio ipso Ecclesiæ præbebant. Nimirum eorum reliquias colebant, tam splendide eas colligebant, ac si aurum, purissimum, aut pretiosissimæ gemmæ fuissent; decoro loco ponebant; ibique cum gaudio anniversarium martyrii diem celebrabant. Atque illud his solemnitatibus erat eis propositum, non tantum ut Sanctorum memoriam colerent, verum etiam ut fideles exempla ad imitandum haberent. Eadem nunc est, quæ semper fuit, Ecclesiæ mens, cum Sanctorum cultum, venerationemque proponit. Hujus quoque venerationis in sacras reliquias illustria sunt monumenta in actis S. Cypriani, in ejus vita à Pontio Diacono conscripta, & apud Cyprianum ipsum. Hic enim Ep. 6. p. 176. ed. Amstelæd. 1700. declarat lætitiam incredibilem, qua perfunderetur, si amplecti posset martyrum corpora, & eorum ora osculari. Præclara etiam sunt acta martyrii ipsius Cypriani, quæ extant ante opera ipsius Cypriani p. 15. ed. Amsteled. 1700., & ex quibus constat, fideles ante eum linteamina misisse, ne ejus cruor defluens à terra abserveretur. Denique Pontius Diaconus, qui ejus vitam conscripsit, narrat, quemdam Cypriano suas obtulisse vestes, cum ipse multo sudore madidus sederer, ut illas commutaret: qui videlicet, inquit Pontius in ejus Vit. opp. Cyprian. p. 10. ed. cit., nihil aliud in rebus oblatis ambiebat, quam ut proficiscentis ad Deum Martyris sudores jam sanguineos

possideret. Late sacrarum reliquiarum venerationem tuentur, & laudant Ecclesiæ Patres ; atque inter cæteros Augustinus de Civit. Dei l. 8. c. 27. t. 7. col. 217. ed. Ven. cit., Hieronymus contra Vigilantium n. 5. t. 2. col. 391. ed. Veronæ, Isidorus Pelusiota contra Hieracem l. 1. Ep. 55. p. 17. ed. Paris. 1638., Cyrillus Hierosolymitanus Catech. 18. p. 293. ed. cit. ostendunt, quam merito, quam recte, quam catholice fideles Sanctorum reliquias venerentur. Quinimo ipsa reliquiarum conditoria Majores nostri summa reverentia prosequebantur, & illorum contactum esse credebant sanctificationem, ac benedictionem, ut inquit Gregorius Nyssenus Orat. in S. Theodor. opp. t. 2. p. 1012. ed. Paris. 1615., quod etiam testatur Chrysostomus Orat. de S. Ignac. n. 5. p. 600. & seq. t. 2. ed. Paris. Curabant autem potissimum, ut essent ornata eleganter, atque magnifice conditoria, quæ sacra ne Java, seu reliquias continebant. Serico enim opere, aut argenteo, aut aureo sæpe conficiebantur, quo spectat Prudentius Himn. 3. de S. Eulalia p. 244. vers. 195. seg. ed. Paris. 1687. Et reliquias, quas thecis inclusas, colloque appensas Christiani gestabant, memorat Gregorius Turonensis de Glor. martyr. c. 83. & 84. p. 816. 817. ed. indic.; Chrysostomus vero tantam sua ætate fuisse indicat sepulcrorum martyrum magnificentiam, ut ea ipsis Principum palatiis anteferre non dubitaverit Hom. 26. in Ep. 2. ad Corinth. n. 5. opp. t. 10. p. 625. ed. Paris. cit. Facile hinc intelligitur, quam absurdus sit, ac semper ab Ecclesia refutatus error Vigilantii, Eunomii, Eustathii, & aliorum, quos imitati sunt recentiores hæretici Zuinglius, Calvinus, Lutherus, ac cæteri similes, qui sacrarum reliquiarum venerationem improbant, ac superstitiosam ducunt. Hottingerus præsertim, Dallæus, Medus, Juriæus, Basnagius; omnes ex grege hæreticorum homines, multa absurda, falsa, plenaque impudentiæ scripserunt adversus venerationem sacrarum reliquiarum; sed eos copiose refutant, & catholicam veritatem tuentur Natalis Alexander Histor. eccles. sæc. 5. Diss. 25. t. 5. p. 311. ed. cit., Card. Gottus Ver. Christ. Eccles. t. 2. par. 2. art. 15. t. 16. Theolog. qu. 7. de Cult. Sanctor. dub. 4. & verit. Relig. Christ. c. 50. S. 2. n. 11. t. 7., Ludovicus Rusca Jud. Eccles. confirm. t. 3. c. 3. art. 8. p. 410., Bossuetus Histor. variat. Eccles. Procest. t. 3. l. 13. n. 23. et seq.

(2) Consule Augustinum contra Faus. Manich. l. 20. c. 21. opp. t. 8. col. 347. ed. cit., Gregorius M. l. 8. Ep. 4. l. 9. Ep. 25. opp. t. 2. col. 897. & 947. & l. 1. Dialog. c. 10. eod. t. 2. col. 193. ed. Paris. 1705., Sozomenum Histor. l. 5. c. 9. p. 192. & l. 8. c. 19. p. 351. ed. Valesii

Cantabrig. 1720.

(3) Augustinus seu potius Auctor Serm. 221. de Sanct. seu 4. de Innocent. in App. t. 5. col. 365. W in Apoculips. Homil. 6. col. 1150. t. 3. par. 2., Ambrosius Ep. 22. ad Marcellin. n. 1. col. 927., W Exhortat. Virgin. c. 2. n. 10. col. 848. t. 3. ed. cit., Paulinus Poem. 19. W 26. p. 471. W 637. ed. Veron. Id autem à Felice I. Summo Pontifice constitutum tradit Anastasius in ejus vit. ut supra sepulcra, aut memorias martyrum mis-

sæ celebrarentur. Verum Baronius ad an. 275. n. 2. t. 3. p. 192. ed. Luc. Felicis ætate antiquiorem esse inquit, quam sententiam 'præ cæteris sequuntur Bollandistæ act. SS. April. t. 1. p. 23., & Tillemontius His-

toir. ecclesiast. t. 4. p. 364. ed. Paris. 1696.

(4) Leo IV. Homil. ad Presbyter. & Diacon. apud Labbæum Concil. s. 8. p. 33. ed. Ven. Ratherius Orat. Synodic. ad Presbyter. n. 6. col. 414. ed. Verone 1765. Reliquiarum aut ex cruce pendentium, aut super altaribus impositarum antiqua monumenta habes etiam apud Martenium de Antiq. monach. rit. l. 3. c. 14. § 36. c. 15. §. 3. & l. 4. c. 1. t. 4. p. 138. 141. & 178. ed. cit. In Regula S. Benedicti c. 58. apud Holstenium Cod. Reg. t. 1. p. 131. ed. Aug. Vindelic. 1759. memorantur reliquiæ in oratoriis Monachorum.

(5) Dignus est, qui describatur, S. Gregorii Nisseni locus Orat. de S. Theod. p. 1012. opp. t. 2. ed. cit. Nam ipsas attingere reliquias, inquit, si quando aliqua ejusmodi prospera fortuna contingat, ut id facere liceat, quam optabile sit, et summis votis expetitum munus, norunt quicumque sunt experti, et hoc suo desiderio potiti sunt. Hi enim tamquam vivum suum corpus, et florens videntes osculantur, et ad oculos, ad os, ad aures,

ad omnes sensus admovent.

(6) S. Ambrosius Ep. 22. ad Marcellin. §. 9. col. 930. t. 3. opp. ed. cit., Evagrius Hist. l. 1. c. 16. p. 271. ed. Cantabrig. 1720., S. Paulinus Ep. 31. ad Sever. col. 189. ed. Veron. cit., Consule Joannem Ferrandum Disquisit. reliquiar. l. 1. c. 3. sect. 2., & Dominicum Georgium de Liturg. Roman. Pontific. l. 3. c. 9. n. 9. et seq.

(7) Cap. 1. et 2. de Reliq. et venerat. SS.

## TITULUS IX.

# De sepulturis.

Cœmenterium unde dictum?
 Fidelium cadavera primum extra Ecclesiam, postmodum in Ec-

clesia sepulta.

III. Cœmenteria loca religiosa.

IV. Sepulturæ electio.

V. Sepultura gentilitia, & paro-

chialis.

VI. Jus Parochi in deferendis cadaveribus ad sepulturam.

VII. Jura funeris.

VIII. Quarta funeraria.

IX. Quibus eclesiastica sepultura denegetur?

### §. I.

Loca sepeliendis Christianorum cadaveribus destinata jam inde ab antiquis Ecclesiae temporibus appellata sunt cœmeteria, quasi fidelium corpora jacerent in loco dormitionis, unde Christo adveniente excitarentur (1). Loca haec ini-

tio erant extra moenia civitatis, cum Romanæ Leges, quibus etiam Christiani paruerunt (2), ubi nihil in ils inerat, quod eorum Religioni adversaretur, neminem intra Urbem sepeleri permitterent (3).

- (1) Apostolus I. ad Thessal. IV. 12. nolumus, inquit vos ignorare fratres de dormientibus, quem in locum inquit Hieronymus Ep. 75. n. 12. opp. t. 1. col. 448. ed. Veron. cit. unde & beatus Apostolus vetat de dormientibus contristari, ut quos dormire novimus, suscitari posse credamus.
- (2) S. Joannes Chrysostomus Hom. de fide & lege naturæ opp. t. 1. n. 2. p. 829. Hom. 37. al. 38. in Matth. n. 5. p. 424. t. 7. & Exposit. psalm. 5. n. 5. p. 36. t. 5. ed. Paris., L. 6. Cod. Theod. de Sepuler. violat. Revera in Urbis suburbanis erant Romana coemeteria, quæ circiter quadraginta tria numerat Baronius ad an. 26. n. 9. t. 2. p. 574. & 475., eorumque nomina singillatim Panvinius describit de Cometer. c. 12. per tot. Similiter extra civitatem erant Neapolitana coemeteria, de quibus agunt Gilbertus Burnetus Ep. 4., Mabillonius Mus. Isul. tit. 1. p. 14., & Mazochius in Kalendar. Consule Paulum Aringhum Rom. subterran. l. f. c. 1. n. 9.

- §. II. Lapsu temporum quorumdam cadavera intra Civitatem, non tamen intra Ecclesiam (1) humo tradi cœperunt. Eo privilegio potiti sunt Imperatores, & Reges, qui, ut plurimum, in Ecclesiae atrio, & porticibus sepeliebantur (2). Postea loca, hae patuerunt etiam populo universo (3); & interim illis una cum Abbatibus, ac viris pietate praestantibus intra Ecclesiam sepultura concessa est (4), quam pridem Episcopi ante cæteros habuerant (5). Denique omnibus in Ecclesia permissus sepulturae locus (6); quae hodierna est, quæ jamdudum utimur disciplina.
- (1) Vide Concilium Bracarense II. Can. 18. apud Labbæum t. 6. col. 522. ed. Ven. & Auctore Vitæ S. Fulgentii apud Bollandum t. Januar. Leg. 2. Cod. de Eccles. Atque hæc quidem erat consuetudo, quæ generatim obtinebat; non tamen desunt, uti paulo postea demonstration. II.

bo, hae etiam ætate exempla aliquorum, qui in Ecclesia sepulturam habuerunt.

(2) Id de Constantino narrant Eusebius Vit. Constantin. 1. 4. c. 71. p. 668. ed. Cantabr., & S. Joannes Chrysostomus Homil. 26. in 2. ad Corint. n. 5. opp. t. 10. p. 625. ed. Paris., de Tueodosio Seniore, Arcadio, ac Theodosio Juniore Nicephorus 1. 14. cap. 58. p. 581. tit. 1. ed. Paris. 1630.

(3) Concilium Nannetense Can. 6. tit. 7. part. 1. col. 358. Collect. Harduini, & Moguntiacum Can. 52. col. 1016. t. 4. ejusd. Collect., unde illa desumpta videtur regula, quæ est in Capitularibus Caroli M. 1. 1.

c. 15. apud Baluzium t. 2. col. 493. ed. Ven.

(4) Clodoveum Francorum Regem, qui vita functus est an. 511. in Basilica S. Petri sepultum fuisse testatur Gregorius Turonensis Histor. 1. 2. c. 43. col. 100. ed. cit. Evagrius autem Histor. 1. 4. c. 31. p. 12. t. 3. ed. Valesii Cantabrig. 1720. narrat, à Justiniano Imperatore zdificatum fuisse templum SS. Apostolorum in quo Imperatores, ac Sucerdotes sepeliri mos est. Vide etiam Concilium Moguntiacum anni 813. cit. Can. 52. t. 9., & Triburiense anni 895. Can. 17. apud Labbzum t. 11. col. 638. ed. Ven. Eodem honore etiam Ecclesiarum conditores affecti sunt, quod demonstrat Sozomenus Histor. 1. 9. cap. 2. p. 366.

ed. Cantabrig.

(5) Ætate Ambrosii, hoc est, IV. sæculo Episcopos in Ecclesia sepeliri solitos fuisse, constat ex ipso Ambrosio, qui Mediolani subtus altare sibi sepulturam paraverat, at eo illatis Gervasii, & Protazii reliquiis, hunc, inquit, Ep. 22. n. 13. opp. t. 3. col. 631. ed. cit. mihi locum prædestinaveram... sed cedo sacris victimis dexteram portionem. Eamdem quinti sæculi fuisse disciplinam, ostendit Pulcheriæ Augustæ epistola ad S. Leonem M., quæ inter ipsius Pontificis epistolas extat post 59. p. 244. t. 2. ed. Rom. cit., unde constat Flaviani Episcopi Constantinopolitani corpus fuisse conditum in Basilica Apostolorum, in qua consueverant prædecessores Episcopi sepeliri. Similiter corpus S. Joannis Chrysostomi, qui hæc vivens dixerat Orat. quod Christus sit Deus n. 9. p. 570. t. 1. Paris, Constantinopoli Reges nostri magnam gratiam putant, non si prope Apostolos, sed si vel extra corum vestibula corpora sua sepeliantur, fiantque piscatorum ostiarii Reges, Chrysostomi inquam mortui corpus Constantinopolim delatum, atque in Ecclesia SS. Apostolorum sepultum fuisse, scribit Socrates Histor. 1. 7. c. 45. p. 393, ed. Cantabrig. Alia permulta ea de re monumenta collegit Martenius de Antiq. Eccles. rit. 1. 3. cap. 13. 6. 11. & seq. t. 2. p. 372. cit. ed. Haud tamen desunt antiquissima etiam ætate exempla laicorum quorumdam pietate præstantium, qui in Ecclesia sepulti sunt.

(6) Kepperus, hæreticus videlicet homo, Polit. eccles. l. 1. cap. 15. ritum sepeliendi Christianos in Ecclesia superstitionis arguit, atque banc consuetudinem ex Monachorum, & Sacerdotum avaritia, aclaicorum ambitione repetit. Eadem fere habent Binghamus Origin.

eccles. l. 22. c. 1. S. 9. t. 10. cit. ed., & Van-Espenius Jus eccles. univers. part. 2. t. 38. c. 2. §. 33. & 34. Fateor equidem, Christianos olim extra sacras ædes sepeliri consuevisse; sed cum ea res tota sit disciplinz, quæ Ecclesiæ voluntate mutatur, non video, quamobrem Ecclesia non potuerit decernere, ut fideles intra sacras ædes sepeliantur. Cæterum nova non est, nec antiquis ignota Patribus consuetudo sepeliendi in Ecclesia fideles, eaque procul habest à superstitione, cæterisque vitiis, quorum arguitur. Mitto tria priora Ecclesiæ sæcula, in quibas Christianis templorum locum erant cœmeteria, ibique suos agebant conventus. & rem divinam conficiebant. Scio formidolosis iflis temporibus Christianos non quovis loco vellent rebus sacris, atque divinis operam dare potuisse; sed certe si aliqua fuisset superstitio facere rem divinam, precesque fundere, ubi mortuorum cadavera jacebant, alio potius quocumque loco, quam in cœmeteriis illud Christiani præstitissent. Sed mitto hoc nascentis, & undique vexatæ Ecclesiæ tempus; quamquam hoc quidem gravissimum sit, & omnem plane, quæ fingitur, superstitionis notam abstergat. Certæ vix data Ecclesiæ pace Constantinus, uti narrat Eusebius in Vit. Constantini l. 4. c. 71. p. 668. ed. cii., juxta Apostolos sepeliri vehementer cupiebat, eaque de causa illorum nominibus appellatam Basilicam excitavit. An hoc desiderium pius Imperator præsetulisset, si quid in ea superstitionis inesse putasset ! Paulinus Poem. 19. col. 475. ed. Veron. an. 1736. memorat cellulas, & eas quidem intra Basilicam, Ep. autem 32. ad Sever. n. 12. col. 203. cubicula Ecclesia, seu capellas, in quibus defunctorum corpora condebantur. Ambrosius, qui, ut mox narravi, sibi in Ecclesia subtus altare sepulturam paraverat, Satyro fratri suo, licet laico, in Ecclesia secus tumulum S. Victoris sepulcrum posuit. Eamdem Taurinensis Ecclesiæ consuetudinem fuisse, testatur S. Maximus Homil. 81. col. 261. ed. Roma 1784., Africana autem S. Augustinus 1. 2. Retract. c. 64. col. 63. t. 1. ed. cit. Ita etiam Casarius Gregorii Nazianzeni frater, ac Paula in Ecclesiis sepulturam habuerunt, quod ostendunt Gregorius Nazianzenus Orat. 10. p 167., opp. & Hieronymus Ep. 108. n. 29. col. 717. opp. t. f. cit. ed. Veronæ. Quibus adde exempla, que supra descripsi, Episcoporum, Regum, ceterorum, qui in Ecclesia sepulti sunt, & facile intelliges, nihil superstitiosum, nihil non religiosum urbana in Ecclesia sepulcra, Patrum omnium judicio. continere. Veram autem causam, propter quam inducta est consuetudo fideles in Ecclesia sepeliendi, appertissime indicant S. Maximus, & Augustinus, uterque loc. mox cit. Hic enim inquit : quod vero quisque apud memorius Martyrum sepelitur; hoc tantum mihi videtur prodesse defuncto, ut commendans eum etiam Martyrum patrocinio, effectus pro illo supplicationis augeatur. Ille autem habet hæc. : Ideo hoc à Majoribus provisum est, ut Sanctorum ossibus nostra, cerpora sociemus.... Cum Sanctis ergo Martyribus quiescentes evadimus inferni tenebras. Pium hoc desiderium patrocinii Sanctorum, quibus se Fideles commendant, &

quibus morientes suum quasi credunt corpus, ut studium ostendant, quo in eos feruntur, vera causa est, propter quam & olim sepelirentur, & nunc Christiani in Ecclesia sepeliantur; non autem superstitio, aut hominum ambitio, aut avaritia Clericorum. Consule Muratorium Dissert. 17. ad calc. opp. S. Paulini col. 838. & seq. ed. Veron. 1736., qui illos, quos indicavi, Paulini locos illustrat, ac de antiquis Christianorum in Ecclesia sepulturis copiose, & accurate disputat.

- §. III. Nunc quamquam Christianis omnibus in Ecclesia sepultura permittatur, tamen in multis locis cœmeteria sunt, in quibus mortuorum corpora humo teguntur (1). Sunt autem cœmeteria loca religiosa, solemni Episcopi benedictione (2), humandis fidelium cadaveribus addicta, eaque prope ipsas Ecclesias sita esse solent. Ubi nulla sunt cœmeteria ab Ecclesiis distincta, Christiani in ipsis Ecclesiis sepeliuntur; nefas autem est eorum aliquem in loco profano sepulturam habere (3).
- (1) Ubi viget antiqua consuetudo, inquit Rituale Romanum editum jussu Pauli V. tit. de Exequiis, sepcliendi mortuos in cœmeterio, retineatur, w ubi fieri potest, restituatur. Vide etiam Concilium Mediolanense I. part. 2. c. 61.

(2) Benedictio cometerii jam vigebat ætate S. Gregorii Turonensis, uti patet ex l. de Glor. Confessor. c. 106. col. 986. ed. cit. Benedictionis ritus descriptos ex antiquis libris Ritualibus habet Martenius de antiq. Eccles. rit. l. 2. cap. 20. t. 2. p. 294. & seq. ed. cit.

(3) Cap. 3. de Sepultur, ibique Gonzalez.

§. IV. Integrum cuique est sibi Ecclesiam eligere, in qua ejus cadaver sepeliatur; modo Ecclesia sepeliendi jus habeat. Quo jure gaudent Ecclesiae Cathedrales, ac Parochiales, quæque illud consuetudine, aut privilegio adeptae sunt (1). Quare etiam uxor, invito marito, & filius pubes, quamquam sit in patris potestate, liberam sepulturae optionem habent (2). Sed filio impuberi ob inopiam consilii pater eligit sepulturam, si id loci consuetudo patiatur (3); secus enim aut in sepulcro Majorum, aut in Parochiali Ecclesia conditur (4). Similiter neque Regularibus, qui suo carent arbitrio, sibi eligere sepulturam licet; nisi procul à suis monasteriis decedant, ita ut ad ea transferri commode nequeant (5).

- (1) In Clem. 2. de Sepultur. Dominicanis, & Franciscanis conceditur sepeliendi privilegium in eorum Ecclesiis, quod privilegium aliis quoque Regularibus concessum fuisse, observat Pirhingius Jur Canonic. 1. 3. tit. 28. n. 30.
  - (2) Cap. 3. & 4. de Sepultur. in 6.
  - (3) Cap. 7. de Sepultur.
  - (4) Cap. 4. eod. in 6.
  - (5) Cap. ult. de Sepultur. in 6.
- §. V. Si quis sibi sepulturam non eligit, eam habet in sepulcro majorum, vel si eo careat, in Ecclesia parochiali (1). Mulieres autem si non elegerint sepulturam, cum viris suis sepeliendae sunt (2), & si plures habuere viros, cum eo sepeliuntur, cui postremo nupserunt (3). Monachi etiam, & Regulares humantur in Ecclesia, vel cœmeterio sui monasterii, quod ipsis parochiae loco est (4); & similiter canonici, ac beneficiati in Ecclesia sui capituli, vel beneficii sepeliuntur. Cadaver, quod contra interdictum extra propriam Ecclesiam humo traditum fuit, si petatur, effodiendum est, ac propriae Ecclesiae restituendum (5).
  - (1) Can. 2. cap. 13. quæs. 2., Cap. 1. de Sepultur., Cap. 3. eod. in 6.

(2) Can. 2. & 3. c. 13. quæst. 2.

(3) Can. 3. cit., Cap. 3. de Sepultur. in 6.

(4) Cap. ult. eod. in 6.

- (5) Cap. 5. de Sepult. Neque cadaver solum sed etiam funeris emolumenta propriæ Ecclesiæ restituenda sunt. Id autem locum habet sive alienæ Parœciæ hominem quis in sua Ecclesia sepeliverit, sive etiam hominem Parœciæ suæ, qui sibi in alia Ecclesia sepulturam elegit. Vide bis Giraldum Expos. Jur. Pontif. part. 1. 1; 3. Decret. sect. 487. p. 319.
- §. VI. Cum cadaver extra parœciam sepelitur, antequam domo educatur, à parocho benedicendum est, eoque comite ad sepulcrum deferendum. Haec quidem consuetudo est, quae ubique in Italia viget; sed in ultramontanis quibusdam regionibus exequiae in parœcia celebrantur, quod jus Decretalium est (1).
  - (1) Confer Interpretes ad Cap. 9. de Sepultur.
    - §. VII. Vetus est disciplina, per quam oblationes pro mor-

- tuis fiunt (1) easque Ecclesia recipiebat, si christiani in ejus communione decessissent. Hujusmodi oblationes initio ex sola fidelium voluntate procedebant; sed postea conversae sunt in laudabiles consuetudines; & nunc heredes cogi possunt ad praestandas oblationes, quae populorum moribus receptae sunt (2). Atque haec sunt jura, quae funeraria dicuntur, quaeque ob curam animarum parocho debentur.
- (1) Oblationes, que pro defunctis fiant, memorat Tertulianus de Exhort. castit. cap. 11. & de Monogam. cap. 10. p. 523. & 531. ed. Ven. 1744., et de Coron. c. 3. p. 102. laudat oblationes pro defunctis, & alia que in Ecclesia observabantur, postremo dicit hec: harum, et aliarum hujusmodi disciplinarum, si legem expostules, nullam invenies. Traditio tibi prætendetur auctrix, consuctudo confirmatrix, et fidex observatrix. Videndi sunt exiam S. Cyrillus Hierosolymitanus Cathec. 23. mystag. 5. num 9. seq. p. 328. ed. Paris. 1720. , S. Epiphanius Expos. Fidei Cathol. n. 23. t. 1. opp. p. 1106. ed. Colon. 1682. , S. Joan. Chrysostomus Hom. 21. in act. Apostol. n. 4. opp. t. 9. p. 157. et Homil. 41. in Ep. I. ad Cor. n. 4. seq. p. 592. seq. t. 10. ed. Montfaucon. Paris. , S. Augustinus Serm. 172. de Verb. Apost. c. 2. n. 3. opp. t. 7. col. 828. de Cur. geren. pro mort. c. 18. col. 1875. t. 8., in Enchirid. de Fide, spe et char. c. 110. col. 620. t. 11. ed. Ven. 1756., S. Ambrosius Ep. 39. n. 4. opp. t. 3. col. 1014. ed. Ven. 1751. cæteri demum Patres, quos collegit Leo Allatius de Utriusq. Eccles. Occid. atque Orient. perpet. in dogmat. de Purgat. consens. p. 43. et seq. et p. 336. seq. ed. Rom. 1655.

(2. Cap. 42. de Simon.

S. VIII. Quod si aliquis extra Ecclesiam parochialem tumulo mandetur, ex iis rebus, quae ad aliam Ecclesiam funeris causa delata sunt, pars aliqua detrahitur, quae dicitur quarta funeraria, seu canonica, & parœciae tribuitur. Nam justum visum est aliquid ex iis rebus dare Ecclesiae parochiali, quae defuncto curam spiritualem impendit (1). Haec autem portio non eadem ubique est, sed alibi quarta, alibi tertia, alibi major, aut minor pro gentium moribus (2); verum, quantacumque sit, semper quarta appellatur; atque ex consuetudine, pactisque conventis noscitur, quibus ex rebus detrahenda sit. Generatim tamen non detrahitur ex donationibus inter vivos, neque ex legatis missarum, & anniversariorum, atque ex cæteris, quae pia relicta dicuntur (3).

- (1) Cap. 1. Sepultur. Plures sunt Romanorum Pontificum Constitutiones, per quas Regulares, quorum in Ecclesiis fidelium cadavera sepeliuntur, ab hujus quartæ solutione liberantur; cunctasque memorat Gaudentius à Janua de Visit. Prælat. regul. t. 2. c. 7. dub. 20. sect. 3. n. 35. S. 1. Sed Concilium Tridentinum Sess. 25. c. 13. de Reform. sancivit, ut ii Regulares, qui annis ante ipsum Concilium quadraginta quartam solvere consueverant; eam etiam in posterum solvere deberent, cæteri, qui ante hoc tempus nunquam solverunt, eodem onere non tenerentur. Decretum hoc Synodi Tridentinæ declararunt S. Pius V. Const. Etsi Mendicantium 58. Bullar. t. 4. par. 2. p. 373., Gregorius XIII. Const. In tanta 15. p. 271. t. 4. part. 3., Paulus V. Const. Decent. 6. p. 150. t. 5. par. 3. Denique Benedictus XIII. Const. Romanus 51. p. 394. t. 11. omnia sustulit privilegia post Clement. Dudum de Sepultur., & post Concilium Tridentinum concessa Regularibus, qui sunt in Italia, atque in Insulis ad eam pertinentibus; de non solvenda quarta parochiæ defunctorum, qui in corum Ecclesiis sepeliuntur. Hodie igitur hac lege Benedicti XIII. reguntur monasteria Regularium in Italia, atque in finitimis Insulis; cæteri Regulares, qui extra has regiones commorantur, Tridentinæ quam memoravi, legi subjiciuntur.
- (2) Cap. 9. eod. (3) Cap. 10. eod., Cap. ult. de Testam. Confer S. Pium V. cit. Const., Etsi Mendicantium, & Benedictum XIII. cit. Const. Romanus.
- §. IX. Ecclesiastica sepultura pars est christianæ communionis, quae etiam post mortem manet, ideoque ab illa repelluntur, qui viventes ea communione carebant, atque ab Ecclesia sejuncti ex hac vita migrarunt (1). Quamobrem ecclesiastica sepultura privantur judaei, ethnici, infideles omnes, atque etiam infantes mortui sine baptismo (2), apostatae, hæretici, schismatici manifesti (3); nominatim interdicti (4); excommunicati vitandi, qui nimirum palam in clericum violentas manus injecerunt, & quos Judex Ecclesiasticus nominatim excommunicatos declaravit (5); qui sibi mortem consciverunt, nisi eos furore actos id egisse constet (6); qui in singulari certamine (7), aut in torneamentis, quae mortis periculum habent (8), interfecti sunt; qui in Paschatae Pœnitentiæ, & Eucharistiae sacramentum voluntarie omiserunt (9); usurarii manifesti (10); monachi mortui cum peculio (11); fures, & latrones in crimine deprehensi, & occisi (12); raptores Ecclesiarum, qui non satisfecerint (13); denique omnes publici peccatores, qui sine pœnitentia decesserint (14). Quod si horum ali-

quis in loco sacro sepulturam habuerit, ejus cadaver, modo internosci possit, è sepulcro educendum est, atque in loco profano collocandum (15).

(1) Cap. 12. de Sepultur.

(2) Can. 27. & 28. de Consecr. dist. 1. Rituale Romanum tit. de Exeq. rubr. Quib. non licet. dar. eccles. sepult.

(3) Cans. 24. qu. 1. per tot.

(4) Cap. 10. de Sepult., Cap. 17. de Verb. signific., Cap. 20. de Senten.

excom. in 6., Clement. 1. de Sepultur.

(5) Excommunicati vitandi, secundum celebre decretum Martini V. editum in Concilio Constantiensi, ii tantum habentur, quos Judex Ecclesiasticus palam excommunicatos pronunciavit, atque eos uti tales speciatim, & expresse declaravit. Eodem è genere sunt, quos ob manus in clericum injectas ita certum, atque exploratum omnibus est incidisse in sententiam latam à Canon. Si quis suadente diabolo, ut eorum factum neque celari, neque excusari aliqua ratione possit. Quibus Benedictus XIV. in Const. Detestabilem 6. §. 9. t. 4. ejus Bullar. p. 22. ed. cit. addidit decedentes in certamine singulari, vel etiam procul à loco certaminis, sed ex eo tamen accepto vulnere, quamquam vitandi declarati non fuerint. Hi omnes, tamquam excommunicati vitandi nunc ab ecclesiastica sepultura excluduntur.

(6) Can. 11. & 12. c. 23. qu. 5.

(7) Concilium Tridentinum Sess. 25. c. 19. de Reform. Vide etiam cit. Constit. Detestabilem Benedicti XIV.

(8) Cap. 1. & 2. de Torneamen, Gregorius XIII. Constit. Ad tollendum 140. Bullar. t. 4. par. 4. p. 19., & Clement. VIII. Const. Illius vices 30. t. 5. par. 1. p. 385. cit. Bullar. ed. Rom. ultit.

(9) Cap. 12. de Panitent. & remiss.

(10) Cap. 3. de Usur., Cap. 2. eod. in. 6. (11) Cap. 2. & 6. de Stat. monachor.

(12) Cap. 2. de Furtis.

- (13) Cap. 2. et 5. de Raptor.
- (14) Can. 16. c. 13. qu. 2.
- (15) Cap. 12. de Sepultur.

## TITULUS X.

### De Monasteriis.

I. Monasterium quid? terio observandum?
II. Quid in novo erigendo monas. III. Exemptio monasteriorum.

Monasterium proprie significat locum, in quo solitarii vitam agunt, & vero monasteria initio erant domicilia eorum, qui è civitate in solitudines discedebant. Sed postea visum est in Urbes vocare Monachos, ut Christianam Religionem tuerentur, & amplificarent (1); lapsu autem temporum multi Regulares in mediis urbibus initio sunt instituti, ut in procuranda salute animarum clericis opem ferrent. Hodie igitur monasteria dicuntur omnia loca, in quibus plures habitant, qui certa obstricti regula communem vitam ducunt, & qui pro diversa sui instituti ratione Monachi, Mendicantes, Canonici Regulares, Clerici Regulares appellantur.

(1) S. Basilium monasteria in urbe constituisse, ut Monachi contra Arianos catholicam fidem tuerentur, narrat Socrates Histor. L. 4. c. 26. p. 247. ed. Cantabrig. Cum vero Monachi in Civitates deducti sunt, ut, subsidio essent clericis, novum hoc officium, quod suscipere debebant, eos deserere cogit laborem manuum, quo pridem vitam transigebant, cum omnibus soluti curis in solitudine versabantur. Non enim se amplius poterant in hoc labore exercere, qui suam in totius Christiani, populi utilitate operam collocare debebant. Accedit quod priscis monachis, quibus nulli erant ad vitam agendam reditus, necessarius erat manuum labor, ut per eum sibi ad vitam necessaria compararent. Sed. cum suam pro Christiano populo operam impendere cœperunt, zquum profecto, & omni Juri consentaneum fuit, ut necessaria acciperent ab iis, quibus sua erat addicta opera, & occupatio. Hi dederunt, uti par erat, hujus operæ remunerandæ causa bona, cum quibus Monachi vitam traducerent; & ita sua sponte desiit manuum labor, cui, non amplius Monachi aliis distenti curis vacare poterant, & quam vitæ necessitas non amplius postulabat. Tunc autem illi sese dederunt studiis, atque laboribus, qui in rei Christianæ publicæ utilitatem redundarent, quique non solum ad Religionis officia, sed etiam ad studia literarum pertinerent. Quanta autem ad nos delata sint bona ex his Monachorum curis, atque laboribus, ignorat nemo, idque, ut cateros mittant demonstrat Mabillonii opus de Studiis monasticis, demonstrant praclara opera Maurinorum, aliorumque complurium, quorum studiis. atque occupatione magna omnibus utilitas allata est. Neque vero illa, in qua nunc Monachi versantur, occupatio eorum instituti sanctitati adversatur, quod ipse fatetur Eybellyus Int. oduc. in jus eccles. tit. 4. lib. 2. cap. 11. S. 335. Not. 1.; nec certe aliquis reprehendat Monachos, quod pro commodo, atque utilitate Christianz Reipublicz ope-Tom. II.

ram terunt. Consule F. G. Ziebrecht. c. 4. S. 35. seq., qui peculiari libro Bassani edito an. 1783. refutavit Rautenstrauchium, qui opere, cui titulus Septem capita de Religiosis, Monachos ad priscum vitæ institutum, manuumque laborem revocare vellet. Cæterum falsum est, quod omnes Monachi initio manuum labore sibi victum quærerent, cum Monachorum, qui piis operibus, & studiis vacarent literarum, multa sint exempla apud Athanasium Ep. ad Dracont. opp. t. 1. p. 207. ed. Patov. 1777., & Sozomenum Hist. Eccles. 1. 6. c. 28. & 29. p. 236. seq. c. 30, 31, 32, p. 241, & seq. ed. Taurin. 1747., & Concilium Constantiense propositionem 24. Wiclessi ajentis: Fratres tenentur per labo-res manuum victum acquirere, & non per mendicitatem, damnavit in prima parte tamquam scandalosam, & præsumptuose assertam, pro quanto sic generaliter, & indistincte loquitur, in altera tamquam erroneam, pro quanto siserit, mendicitatem frattibus non licere t. 16. Conc. Labbæi col. 757. ed. Ven. Vide-sis Manachium Del diritto libero Uc. par. 1. t. 3. c. 2. p. 326. 337. 370. Atque id quidem pertinet ad antiquos Monachos, qui initio ea lege instituti sunt, ut in solitudine vitam agerent, ac manuum labori vacarent. Nam ineprum esset, contraque instituti legem ad solitudinem, ac manuum laborem vacate cateros Regulares, quos recentiori ztate pii homines longe aliis regulis instituerunt, ut Christianis auxilio sint. Visum est hæc monere, & edicere, ut satisfactum sit Scriptoribus Annalium Ecclesiasticorum Florentiz, qui mihi sententiam adscribunt, à qua longe absum. Nimirum, quod harum Institutionum 1, 1, tit. 1, §. 9. not. 5. Clerica licere dixi labore manuum suarum, et honesto artificio sibi victum comparare, ita hanc meam sententiam interpretati sunt, quasi illis videar assentiri, qui monachos revocari vellent ad manuum laborem, in quo sese olim solitariam agentes vitam exercebant. Sed omnes facile intelligunt, quam longe alia, ac diversa sit sententia ajentis, quod liceat clerico labore manuum suarum, et honesto artificio sibi victum comparare, ac sententia illorum, qui falso putant, Monachos ad hunc laborem omnino esse cogendos. Hac adversus Annalium Scriptores monenda esse duxi, ut omnes intelligant, quam valde dissentiam ab iis opinionibus, quibus ipsi contra omnem recti, verique speciem assentiuntur. De cæteris, quorum causa me reprehendendum putarunt, non laboro; quoniam mihi non molestum, sed gloriosum est, à quibusdam reprehendi, quod omnibus comperta esse volo jura certissima Summi Pontificis, quem Christus Dominus non solum honore, ac dignitate, sed etiam imperio, et jurisdictione præsse voluit Ecclesiæ universæ.

§. II. Novum monasterium sine venia Episcopi, ac Sedis Apostolicæ excitari non potest (1). In primis autem cavendum est, ne novum opus in grave aliorum detrimentum redundet. Quare Episcopus veniam non concedit, nisi primum vocave-

rit, atque audiverit Præfectos, vel Procuratores antiquorum monasteriorum, quæ sunt in locis circum positis per quatuor millia passuum, atque etiam Parochum, intra cujus parœciæ fines novum monasterium erigitur (2). Præterea nullum extruie tur novi monasterii ædificium, nisi in eo duodecim saltem Monachi, seu Religiosi habitare, atque en reditibus, & consuetis fidelium eleemosynis sustentari possint (3). Denique Monialium monasteria nonnisi in urbibus sita esse debent, ne obnoxia sint praedae, ac caeteris pravorum hominum cupiditi-Section and the facility of bus (4).

- (1) Nova monasteria sine Episcopi consensu ædificari non posse, statuit Concilium Tridentinum Sess. 25. c. 3. de Regul. Tridentinam hanc legem explicarunt Clemens VIII. Const. Quoniam ad Institutam, Bullar. t. 5. par. 3. p. 14., & Gregorius XV. Const. Cum alias 70. t. 5. par. 5. p. 47. Verum cum Tridentina Synodus, ac Romani Pontifices Episcopi veniam postulant, ut novum monasterium erigatur, nihil detrahunt de antiquo jure, quod etiam Sedis Apostolicæ veniam requirit in Cap. unic. S. Confirmatos de Relig. domib. in 6, W in Cap. unic. de Exces. Prælut. in 6. Qua de re edita est ab Innocentio X. Constitutio Instaurande 157. Bullar. t. 6. par. 3. p. 233., qua sancitum est, ut sine venia Sedis Apostolica novum monasterium excitari nequest atque ut primum Congregatio Episcoporum, & Regularium diligenter videat, num præsto sint omnia, quæ requirentur, ut rite monasterium ædificetur. Quæ constitutio quamquam ad Italiam, atque ad ejus Insulas pertineat, tamen etiam extra Italiam, ubique servatur. Quare in novo monasterio erigendo & Episcopi, & Sedis Apostolicæ venia neccesaria est. Confer Benedictum XIV. de Synod. diaces. 1. 9. c. 1. n. 9.
- (2) Clemens VIII. cit. const. Quoniam, & Gregorius XV, cit. const. Cum alias. Bullar. ed. Rom. ulv.

  - (4) Concilium Tridentinum Ses. 25. de Regul. c. 5.
- §. III. Regularium monasteria de Episcopi potestate subtracta, sive exempta, & uni Pontifici subjecta sunt. Quae exemptio antiquissima in Ecclessia est (1), eaque repetitur ex amplissima potestate, per quam Summus Pontifex certos Episcopis subditos adimere potest, eosque vel aliis, vel sibimet uni subjicere. Etiam Patriarchae Orientales in sui Exarchatus monasteria amplissimum habebant imperium (2), & nunc etiam Kk 2

apud ipsos viget jus stauropegii, & id, quidem non fraude, ac violenter arreptum, sed antiquissima consuetudine acquisitum (3), quod in eo positum est, ut in monasterii, fundatione Patriarcha, si velit, crucem figat, eoque actu novum monasterium ab Episcopi jurisdictione subtrahat, sibique uni obnoxium faciat (4). An quod licet Orientalibus Patriarchis, multo magis non licebit Summo Pontifici, qui non tantum habet jura Patriarchatus in toto Occidente, sed etiam divinitus constitutus est Princeps, Caput, Gubernator omnium Christi Ecclesiarum? Verum etiam in monasteria exempta interdum Episcopus jurisdictionem exercet, qua de re copiose egimus libro superiori. Id unum nunc monemus, Episcopo subjecta esse monasteria, in quibus duodecim Religiosi non habitant (5).

(1) Confer ea, quæ dicta sunt Lib. I. tit. IX. S. XII. not. 6.
(2) Consule Thomassinum I. c. lib. 1. c. 9. n. 15. et c. 16. n. 1.

(3) Vide Christianum Lupum Dissert. de S. Leonis IX. act. c. 16.

opp. t. 4. p. 487. ed. Ven. 1725.

(4) Confer Benedictum XIV. Const. Inter plures 98. 6. 19. t. 1. ejus Bullar. p. 214. ed. cit. Imo non Patriarcharum modo, sed etiam Metropolitarum, qui certos ex Episcopi jurisdictione subditos subtraxerunt, atque cos sibi tantum subjectos voluerunt, in ecclesiasticis monumentis luculentissima exempla sunt. Ecce saculo V. Primates Carthaginenses quædam sibi monasteria subjecerunt, eaque à suorum Episcoporum jurisdictione exemerunt. Confer Concilium Carthaginense anno 525., in quo veneranda Patrum constituta de jure Primatis Carthaginensis memorantur t. 2. Concil. col. 1071. seq. Collect. Harduini, et confer etiam Mabillonium Annal. Benedictin. ad an. 525. n. XIII. seq. t. 1. p. 38. seq. ed. Luce 1739. Cumque Liberatus prima sedis Byzacena Episcopus monasterium in sua diœcesi positum sibi subjicere tentasset, S. Bonifacius Primas Carthaginensis coacta synodo graviter conquestus est, quod idem Liberatus, capta injustissime querele occasione, privilegia Saucte Carthaginensis Ecclesie subtrahere moliretur. Episcoporum autem, qui ad synodum convenerant, una fuit sententia, et vox una, integra esse oportere jura prima Sedis Africana, ab se autem illi exhiberi quod antiquitas ejus prædecessoribus detulisset! Concilium Carthaginense mox laudatum c. 1084. seq. loc. ind. Vide etiam Concilium habitum sub Reparato Carthaginensi an. 534., quod memorat ipse Mabillonius I. c. s. XVIII. p. 40., et quo sancitum est, ut firma, immotaque essent, quæ sub S. Bonifacio in universali concilio gesta fuerant Mabillonius ibid. n. 19. Quid? Cum Carthaginensis Episcopus jura Primatus, quem in 'Africa habebat alienos subditos ordinabat, nonne eos subtrahebat ex

suorum Episcoporum jurisdictione, eosque sibi submittebat? Atque in Concilio Africano Aurelius Carthaginensis Episcopus queri voluit, num sibi propter solicitudinem, quam gerabat cunctarum in Africa Ecclesiarum, alienos subditos etiam proprio Episcopo invito, ordinare liceret? Nemo autem ex Episcopis, qui aderant, fuit, qui non id suo jure Carthaginensi Episcopo licere fateretur, etiamsi illi subjectus Episcopus unum tantum haberet Presbyterum, quique non agnosceret, hanc semper fuisse superioris ztatis legem, et consuetudinem. Consule Concilium Africanum c. 22. apud Pithœum Cod. Canon. Eccles. Roman. p. 148. ed. Paris. cit. Quod licuit Carthaginensi Episcopo, quem tantum Jus Ecclesiasticum Africz Primatem fecerat, nonne magis licebit Summo Pontifici, quem Christus ipse totius Ecclesize Primatem constituit?

(1) Innocentius X. Cons. Instauranda 157. & in Decret. Ut in parvis Bullar. t. 6. par. 3. p. 233. & 270. è medio sustulit, et extinxit parva virorum monasteria, in quibus sex saltem Religiosi non erant, et si quæ adhuc extarent hujusmodi monasteria, Episcopo, tamquam Sedis Apostolicæ delegato, subjecta esse voluit. Innocentius autem XII. apud Giraldum Exposit. Jur. Pontif. par. 2. sect. 156. p. 1028. Episcopo subjecit monasteria, in quibus duodecim Religiosi non habitant. Innocentii XII. Constitutio comprehendit etiam conventus, seu domus regulares, quæ à præcipuo aliquo monasterio pendent, quæque Granciæ latiori significatione appellantur, quod illi conjunctæ sunt, atque ejus veluti prædia, seu membra habentur. Nam Granciæ proprie sunt domus rurales, seu prædia rustica, quæ ad monasterium pertinent, et in quibus non monachi, sed tantum conversi pro colendis agris commorantur. Atque hæ Granciæ neque ecclesiam habent, neque publicum oratorium Episcopi auctoritate constitutum, et loca non sacra, aut feligiosa, sed temporalia, ac profana sunt. Videndi sunt Fagnanus in Discept. de Granciis post tit. de Censib. exaction., et -Giraldus Expos. Jur. Pontific. par. 1. 1. 3. tit. 39. p. 409. et seq.

### TITULUS XI.

### De seminariis clericorum.

I. et II. Seminariorum ortus, et progresus.
III. Qui in seminario recipiendi, et quibus studiis hi dare ope-

ram debeant?

IV. et V. Seminarii Deputatorum electio, et officium.

### S. I.

Nihil est, quod magis pertineat ad publicam utilitatem,

quam quod optime regantur juvenes, atque ad omnem sapientiam instituantur. Recte igitur, atque sapienter Majores nostri ab antiquissimis usque temporibus Episcopalia Seminaria instituenda curarunt, in quibus sub Episcopi cura, & gubernatione educarentur, atque in spem cleri alerentur Adolescentes, qui optimis imbuti moribus, doctrinisque eruditi inter clericos cooptari, sacrisque initiari ordinibus possent. Sunt qui Episcopalium seminariorum vestigia deprehendisse se putant in Synodo Nicæna (1); sunt qui primam eorum origenem ab Augustino repeti posse arbitrantur (2). Illud compertum, exploratumque est, sexto saeculo constitutas jam fuisse communes domus, hoc est seminaria, in quibus clerici communem vitam traducerent, atque ad omne clericalis officii munus instruerentur (3).

(1) Si certa esset fides Nicznorum Canonum, quos ex Arabico ia Latinum sermonem conversos primum Franciscus Turrianus, deinde Abrahamus Ecchellensis evulgarunt, merito statui posset in Concilio Niczno non obscura extare vestigia hujusmodi seminariorum. Nam in Can. qui apud Turrianum est 55. apud Ecchellensem 59. t. 2. Conc. Labbzi col. 317. & 341. ed. Ven. jubentur Chorepiscopi instituere Ministros, eosque distribuere per Ecclesias, & Monasteria, & providere, ut discant: ut reddantur apti, & idonei ad ædificationem Monasteriorum, & Ecclesiarum, & aliorum locorum, quæ horum opera indigebunt. Quæ quidem verba considerans notarum Auctor scribit hæc: Cernitur in hoc canone ratio quædam seminarii Ministrorum Ecclesiæ, seu vestigium quoddam seminariorum, quæ nuper, secundum decretum Concilii Tridentini, instituta sunt. Verum hujus Canonis nulla certa fides, quoniam non pertinet ad illos viginti canones, quos revera à Niczna Synodo editos fuisse, inter omnes constat.

(2) S. Augustinus, uti ipse testatur præsertim Sermi 355. opp. t. 7. par. 2. col. 1379. ed. Ven. 1763., in Episcopali domo monasterium habuit clericorum. In eo clerici communem agebant vitam, atque ita Episcopus de illorum iadole, moribus, vocatione, & progressu certior fiebat, neque aliquem ordinabat Augustinus, nisi qui mecum, inquit l. c. n. 6. col. 1383., vellet manere; ut si vellet discedere à proposito, recte illi tollerem clericatum, quia desereret sanctæ societatis promissum, cæptumque consortium. Hoc certe monasterium Clericorum veluti seminarium erat; verum hi clerici suis sese bonis abdicare, neque proprium aliquid habere debebant. Benvenutus in Vit. S. Augustini l. 4. c. 2. n. 7. late agit de universa ratione, quam ipse Augustinus servabat in his instituendis, quibus erant ecclesiastica officia committenda. Videbis Thomassinum Vet. & nov. Eccles. disciplin. par. 1. l. 3. c. 2. seq.

- (3) Concilium Toletanum II. an. 531. c. 1. t. 5. Conc. Labbæi col. 877., & Toletanum IV. an. 633. c. 24. t. 6. col. 1459. Concilium autem Vasense III. an. 529. c. 1. col. 821. t. 5. cit. non unum tantum in unaquaque diœcesì, sed in cujusvi Parochi domo clericorum seminarium esse jubét idque in totius Italiæ moribus positum esse confirmat. De seminariis Episcopalibus copiose agit Joannes de Joanne Histor. Seminar. Clerical., quo quidem opere horum ortum, & progressum late, explicatum habes.
- §. II. Labentibus annis negligi cœperunt Episcopalia Clericorum seminaria, quia forte satius visum est Episcopis, clericos ire ad scholas Monachorum & Academiarum, quae ea tempestate auctae, propagataeque sunt (1). Sed cum deinceps in Academiis tantum scholarum pompa, & studia literarum in pretio haberentur, pietas autem pœne opressa languesceret. neque amplius inter Episcopos, & Regulares vigeret arcta illa, quae antea fuerat, conjunctio animorum, de Episcopalibus seminariis restituendis actum est. Reginaldus Polus Cardinalis cum de instaurando, emendandoque Anglicano Clero cogitaret, animum etiam adjecit ad juvenes, qui instituerentur in seminariis, quorum regimen, rationemque proposuit (2). Sed rem omnem absolvit Synodus Tridentina, lata lege, qua Episcopi jussi sunt prope Ecclesiam Cathedralem, aliove idoneo loco collegium, aut seminarium instituere in quo Clerici ad studia literarum, atque ad rem Ecclesiasticam instruantur (3).
- (1) Monachi scholas ubique habebant, in quibus pueri erudiebantur; verum aliæ erant scholæ exteriores & canonieæ, quæ patebant cleris sæcularibus, aliæ interiores, seu claustrales, in quibus Monachi, & pueri monasterio oblati versabantur. In his sæcularibus clericis nullus erat locus. Videndus Mabillonius Act. SS. Ord. S. Benedict. Præfat. ad sæc. III. §. 4. n. 40. p. XVI. ed. Ven. 1734.

(2) Reformationis capita à Cardinali. Polo proposita extant apud Harduinum Concil. t. 10. col. 408., seminarii autem forma describitur Dec. 11.

(3) Concilium Tridentinum Sess. 23. de Reform. c. 18. Videndi sunt etiam Benedictus XIII. Const. Creditæ nobis 67. p. 409. t. 11. Bullar. ult. ed., Benedictus XIV. Const. Ubi primum 2. §. 2. t. 1. ejus. Bullar. p. 3. ed. Rom. seu Ven. 1754. & Inst. Eccles. 59., & S. Carolus Borromeus Conc. Provint. I. Act. Eccles. Medielan. par. 1. t. t. p. 11. ed. Patav. 1754. Secundum Tridentini Concilii legem Pius IV. Clericorum seminaria

Romæ, aliisque in Urbibus excitanda curavit, uti narrat Raynaldus ad an. 1564. n. 53. t. 15. p. 427. ed. Lucæ.

5. III. Itaque omnes Episcopi habere debent seminarium in quo recipiantur, qui ad minimum duodecim annos, & ex legitimo matrimonio nati sint, ac legere, & scribere noverint, & quorum indoles, atque voluntas spem afferat, eos perpetuo ecclesiasticis ministeriis adictos fore (1). Qui juvenes in seminario addiscere debent grammaticam, cantum gregorianum, computum ecclesiasticum, theologiam, aliarumque bonarum artium disciplinam, sacros ritus, caeremonias, caetera, quae ecclesiasticos viros callere oportet (2). Nam hoc seminarium locus esse debet, unde diœcesis accipiat sacros ministros, quibus opus habet; & recte in pluribus Diœcesibus seu lege, seu consuetudine receptum est, ut nemo sacris initietur ordinibus. nisi vel plures annos, vel saltem definitum temporis spatium in seminario traduxerit (3).

(1) Concilium Tridentinum loc. cit.

- (2) Benedictus XIII. cit. Const. Creditæ §. Postremo.
  (3) Consule Concilium Romanum tit. 30. c. 2., Benedictum XIV. de Synod. diaces. 1. 11. c. 2. n. 11., Joannem de Joanne Histor. semin. cleric. c. 6. n. 15. & seq.
- 5. IV. Seminarii administrandi, beneque gerendi onus omne est Episcopo impositum, quod ipse sustinere, tuerique diligentissime debet (1). Sed ut res gravissima diligentiori gubernatione regatur, Episcopus eligere debet Canonicos duos, quorum consilio in iis utatur, quae ad juvenum ejusdem seminarii institutionem, disciplinam, moresque pertinent. Duo item sumendi sunt è Capitulo, quorum alterum Episcopus, alterum Capitulum ipsum eligit, ac duo item è Clero Civitatis, & horum alter similiter ab Episcopo, alter à Clero constituitur. Horum est adhibendum consilium in iis, quae temporalium rerum administrationem, ac rectam seminarii procurationem respiciunt.
- (1) Videndus S. Carolus Borromeus Conc. Provinc. V. Act. Eccles. Mediolan. par. 1. p. 220. t. 1. p. 220. t. 1. ed. Patav. 1756.

§. V. Itaque his consultoribus uti debet Episcopus; cum gestæ administrationis rationem postulat, quæ à seminarii administratoribus unoquoque anno reddenda est (1); & cum seminarii egestati consulturus legem, modumque constituit solutionis, quæ ex reditibus Mensæ Episcopalis, & Capituli, atque omnium, quæ in diœcesi sunt beneficiorum, seminario quotannis tribuenda est (2). Horum omnium adhibendum est consilium, quod tamen sequi non cogitur Episcopus, cui integrum est ea facere, quæ pro sua pietate, ac prudentia potiora judicat (3); & omnes semel electi à commisso munere sine justa causa removeri nequeunt (4).

(1) Concilium Tridentinum loc. indic.

(2) Ne unquam propter redituum inopiam seminaria pereant, sapientissime à Concilio Tridentino eod. loc. statutum est, ut ex reditibus Mensæ Episcopalis, & Capituli, omniumque beneficiorum, quæ in diæcesi sunt, certa vis pecuniæ detrahatur, quæ Seminario singulis annis solvenda est. Hujus solutionis lex, & modus ab Episcopo constituitur. Quin etiam eadem Tridentina lege cautum est, ut simplicia quoque beneficia ab Episcopo seminario uniantur, sive conjungantur. Quomodo autem hæc unio facienda sit, late explicat Benedictus XIV. de Synod. diæces, l. 9. c. 7.

(3) Consule Giraldum Expos. Jur. Pont. part. 2. sect. 109. w 110.

p. 983. seq.

(4) Videndus Giraldus loc. mox indic., à quo etiam cuncta declarantur, in quibus duo illi ex Capitulo, duoque ex Clero electi consulendi sunt.

# TITULUS XII.

## De hospitalibus.

I. Hospitalia apud Christianos antiquissima. IV. Loca pia.

H. Variæ eorum species.

# §. I.

Magnam sibi semper Ecclesia curam assumpsit fovendorum, ac recreandorum pauperum, qui aliena ope indigerent; & in ipso quidem Christianae Religionis initio Fideles bonorum pre-Tom. II. tium Apostolis offerebant, ut illud inter pauperes distribuerent (1). Sed data Ecclesiae pace, publicas etiam aedes Christiani aedificare coeperunt, quibus pauperes exciperentur hospitio, ac necessaria quaeque obtinerent (2). Praesertim vero
Christiani Occidentales ea de re laborarunt octavo, & nono
saeculo; qua tempestate omnia fere monacorum, & canonicorum monasteria conjunctas habebant aedes, quae praesidio
erant pauperibus, aegrotis, peregrinis. Alia etiam ejusdem generis diversoria constituta sunt, potissimum ut hospitalis domus fere ubique pateret iis, qui sacras peregrinationes suscipiebant (3).

(1) Act. Apostol. IV. 37.

(2) Sæculo IV. jam plura ædificata fuisse hospitalia certum est. Unum certe hospitale circa annum 330. Constantinopoli erexit Zoticus Senator, uti narrat Baronius ad an. 330. n. 28. t. 4. p. 231. ed. Luce, cujus quidem hominis etiam mentio fit in L. 34. C. de Episc. V Cleric., ubi plura hospitalium genera memorantur. Gregorius Nazianzenus Orat. 3. n. 95. p. 102. opp. t. 1. ed. Colon. 1690. Julianum Apostatam ridet, quod infidelibus Christianorum exemplum proponens eos hortetur ad excitanda xenodochia χαταγώγια και θεώνας. Ipse Gregorius Orat. 20. p. 359. ptocotrophia à S. Basilio extra Urbem Episcopalem magnificentissime extructa memorat. Celebre est etiam xenodochium Roma à Pammachio, Nosocomium à Fabiola erectum, uti narrat Hieronymus, Ep. 66. ad Pammachium n. 11. et Ep. 77. ad Ocean. n. 6. opp. t. 1. col. 399. et 457. ed. Vallarsii Veronæ. Denique Theodoretus Histor. I. 5. c. 19. p. 219. ed. Cantabrig. narrat, Flacillam Augustam Theodosii M. uxorem in Ecclesiæ xenodochiis abjecta quæque munera exercuisse. Confer etiam S. Joann. Chrysostomum 1. 3. ad Stagyr. à demon. vexat. n. 13. p. 223. t. 1. opp., et homil. 45. in art. Apostol. n. 3. p. 342. t. 9. ed. Paris. 1718., S. Augustinum Tract. 97. in Evangel. S. Joan. n. 4. opp. t. 4. col. 976. ed. Ven. 1760., Concilium Chalcedonense act. 3. col. 1275. act. 11. col. 1606. et Can. 8. col. 1686. t. 4. Conc. Labbai ed. Ven., ubi & aliorum hospitalium mentio est.

(3) Consule Thomassinum Vet. et nov. Eccles. disciplin. part. 2. l. 2.

c. 89. et seq. Confer Muratorium Antiq. Italic. dissert. 37.

§. II. Loca hospitibus, ac peregrinis excipiendis destinata proprie hospitalia dicuntur, at eo nomine vulgo vocantur omnia loca, quae alendis, educandis, sustentandis quibusvis hominibus ope egentibus addicta sunt. Hinc plura sunt hospita-

lia, quae propriis nominibus designantur, veluti xenodochia, quibus hospites excipiuntur, Orphanotrophia orphanis educandis, Nosocomia aegrotis curandis, Ptochotrophia pauperibus sustentandis, Gérontocomia alendis senibus, Brephotrophia nu-

triendis infantibus comparata.

S. III. Omnia haec loca subjiciuntur Episcopo diœceseos, in qua sita sunt, nisi exempta probentur, aut aliud postulent leges, quae in eorum fundatione constitutae sunt. Quin etiam exempta poterit Episcopus, ubi opus fuerit, visitare, atque corrigere, exceptis hospitalibus militarium ordinum, aut religiosorum, quibus antiqua institutionis decreta servanda sunt (1), itemque exceptis hospitalibus, quae sub immediata Regum protectione sunt (2). Verum & horum locorum, quamquam à laicis regantur, Administratores, quovis anno reddere Episcopo debent gestae administrationis rationem, nisi aliter in corum fundatione cautum sit (3). Quod si lege aliqua, privilegio, aut consuetudine haec ratio aliis reddenda sint, tamen cum iis etiam Episcopus erit adhibendus.

 Clem. 2. §. Præmissa de Relig. domib.
 Concilium Tridentinum Sess. 22. c. 8. de Reform. Vide Giraldum Exposit. Jur. Pontif. part. 2. sect. 82. t. 2. p. 922., ubi explicatur, quæ hospitalia sint, quæ sub immediata Regum protectione esse dicantur, quæque Episcopi visitationi non subsint.

(3) Concil. Tridentinum Sess. 22. c. 9. de Reform.

- §. VI. Quod de hospitalibus dico, id etiam dictum volo de caeteris piis locis, uti sunt confraternitates, quas vocant, collegia, caetera similia, quae cuncta Episcopo subsunt, quamquam à laicis administrentur. Ac de Confraternitatibus praesertim decet animadvertere, eas erigendas esse auctoritate Episcopi, qui earumdem etiam statuta cognoscere, atque approbare debet (1).
  - (4) Clemens VIII. Const. Quacumque 250. Bullar. c. 5. part. 3. p. 85.

#### TITULUS XIII.

## De rebus temporalibus Ecclesiæ.

I. Communia bona omni hominum societati necessaria.

II. Semper communia bona Ecclesia fuerunt.

III. Quo jure fuerint?

IV. & V. Non sub Christianis mo-

do, sed etiam sub ethnicis Imperatoribus Ecclesia habuit bona immobilia.

VI. & VII. Distributio bonorum eclesiasticorum.

#### S. I.

Ventum est ad res temporales Ecclesiae, quae scilicet ecclesiasticis usibus addictae sunt. Nulla enim Universitas sine bonis communibus stare potest; cum necessario multae faciendae sint impensae, ut ministri stipendium habeant, ut agantur conventus, ut omnia societati necessaria comparentur. Ecclesia hominum societas est, ideoque, ut caeterae societates, communibus his bonis carere non potest. Hinc ei sua fuerunt ab ipso initio Christianae Religionis bona, unde aleret Episcopos, Presbyteros, Ministros, curam gereret orphanorum, virginum, viduarum, pauperum, hospitalitatem exerceret, ferret opem fidelibus Religionis causa aut carcere detentis, aut ad metalla damnatis, necessaria quaeque compararet pro luminaribus, sacris vasis, libris, agapis, quod ecclesiastici convivii genus erat.

- §. II. Ipse Christus, cum hanc societatem instituit, ei communia bona esse voluit, hoc est pecuniam collectam ex fidelium oblationibus (1), habuitque loculos (2), cum quibus Apostolis, discipulis, pauperibus opitularetur. Christi exemplum sequuti sunt Apostoli (3); deinde vero, cum eorum successores Ecclesiae regimini praefuerunt, eadem omnino ratio rerum fuit (4).
- (1) Euntes emamus ducentis denariis panes, scriptum est apud Marcum VI. 37., apud Lucam IX. 13. seq. eamus, et emamus in omnem hanc turbum escas, apud Joannem IV. 8., discipuli ejus abierant in civitatem,

ut cibos emerent. An emi aliquid potuisset, nisi aut Christus, aut cum ejus consensu Apostoli ab offerențibus pecuniam accepissent?

(2) Joannes XII. 6. XIII. 29. Vulgata habet loculos; sed in Græco texto à fidelibus oblatum possitum dicitur è τῶ γλωσσοκόμω in marsupio, quod fiscum Reipublici Domini appellat Augustinus Enarrat. in psalm. 146. n. 17. opp. t. 4. col. 1548. ed. cit.

(3) Actor II. 44. IV. 34. V. 1. seq. Confer Tertulianum de Fug. in persequut. c. 12. p. 542. ed. Ven. 1744. Origenem Hom. 15. in Matth. c. 15. p. 673. seq. t. 3., S. Cyprianum Testimon. ad Quirin. l. 3. n. 3. p. 46.

et de Oper. et eleemosyn. p. 144. ed. Amstelæd. 1700.

(4) S. Julianus M. Apol. 1. n. 67. p. 83. ed. Paris. 1742., Tertulianus Apolog. cap. 39. p. 31. ed. cit. Adeundus Doctissimus Mamachius del Diritto libero della Chiesa di acquistare, è possedere l. 2. c. 2. §. 2. p. 251. seq., à quo hæc omnia copiose, diligenterque explicantur. Confer præterea Anselmum Design. in opère, cui titulus Se le riechezze del Clero nocevoli sieno alla Repubblica.

- §. III. Haec autem bona non aliqua hominum lege, sed Christi voluntate, & exemplo Ecclesia acquisivit. Nam Christianorum Respublica contra eorum, qui tum imperio potiebantur, voluntatem à Christo fuerat constituta, neque civiles leges, quibus tunc orbis terrarum regebatur, cœtum hominum non earum jure sociatum aliquid acquirere, ac retinere permittebant. Quare si haec societas contra id, quod esset humana lege praescriptum, bona habuit, auctoritate ipsa Christi; consequens est, ut ab Ecclesia divino jure acquirantur, ac retineantur bona; atque hoc jus divinum agnoverint Apostoli, & eorum successores, qui hæc Ecclesiæ bona esse voluerunt, cum eadem esse vetarent leges ethnicorum, quorum tunc dominatu omnia tenebantur. (1).
  - (1) Consule Mamachium loc. cit.
- §. IV. Donec ethnici rerum potiti sunt, Ecclesiæ bona præsertim fuerunt res mobiles, quæ in illis ærumnis facile celari, asportari, ac distribui poterant. Verum & hac tempestate non defuerunt bona immobilia; & sane edicto Constantini, ac Licinii ethnici jussi sunt Christianis ea restituere, quæ hoc temporis intervallo rapuerant (1). Data Christianis pace à Constantino, Ecclesia bonis immobilibus abundare cœpit, & multa ei per contractus inter vivos tributa, multa testamento relicta

sunt. Ipsi etiam Christiani Imperatores certam pecuniæ vim ex publico ærario Ecclesiæ solvi voluerunt (2); quam liberalitatem à Juliano Apostata sublatam Marcianus restituit (3), & sæpe etiam ethnicorum templa, eorumque reditus Ecclesiis adscripserunt (4).

(1) Confer Eusebium Histor. l. 10. c. 5. p. 482., et de Vit. Constant. l. 2. c. 39 p. 555. ed. Cantabrig. cit. et Lactantium de Mort. persecut. c 48. p. 244. opp. t. 1. ed. Paris. 1748. Hos autem Eusebii, et Lactantii locos solide, ac diligenter expendit Cl. Mamachius del Diritto libero &c. l. 2. c. 2. §. 8. 3. 358. seq.

(2) Vide Eusebium Histor. 1. 10. cap. 6. p. 186. et Sozomenum

Histor. l. 5. c. 5. p. 186. indic. de Cantabrig.

(3) Leg. 12. Cod. de Sacros. Eccles.

(4) Leg. 20. Cod. Theodos. de Pagan.

- §. V. Scilicet ut Gentes Christiani Religionis lucem aspicere cœperunt, consequens erat, ut Ecclesia, quam Ethnici inter vetita collegia recensebant, & ideo nihil ei donari, aut testamento relinqui sinebant (1), civilibus quoque legibus sanctissima, & omni jure instituta societas haberetur. Cur igitur frui
  non debebat juribus societatum, quae legibus probatae erant,
  quibus aut per contractum inter vivos, aut per testamentum
  quidquid acquirere licebat? Itaque civiles leges hoc jus Ecclesiae agnoverunt, & confirmarunt (2); quin etiam actum est
  de conservandis bonis Ecclesiarum, quorum est vetita alienatio (3); deque acquirendis bonis clerici, aut monachi sine heredibus, ac sine testamento morientis, quae adscripta sunt Ecclesiae, aut monasterio, cui vivens addictus fuerat (4).
  - Leg. 8. Cod. de Hered. instit.
     Leg. 1. Cod. de Sacros. Eccles.

(3) Leg. 14. Cod. de Sacros. Eccles., Auth. de Non alien. aut permut. cap. 1. et 3. collat. 2.

(4) Leg. 1. Cod. Theodos. de Bon. cleric.

§. VI. Initio omnium Ecclesiae bonorum cura, & administratio erat penes Episcopum, qui illam Œconomo, aut Archidiacono commitebat, & hi finito officio gestae administrationis rationem Episcopo reddere debebant (1). Unus erat corum

bonorum cumulus, unde alebantur Episcopus, & clerici, qui Ecclesiae erant addicti, pauperes opem accipiebant, detrahebantur impensae, quas pro Ecclesiae fabrica, ornatu, supellectile, caeterisque rebus facere oportebat. Postea visum est bona Ecclesiastica in certas veluți partes dividere, & sua Episcopo, sua clericis, sua item pauperibes, sua denique Ecclesiae fabricae pars attributa est (2). na dia mandra dia mpikamban di

(1) Cdn. 24 c. 1. q. 7.

- (2) Hand in quatuor partes divisionem bonorum Ecclesia memorant, Simplicius P. Ep. 3. ad Florent, apud Labbæum Concil. t., 5. col. 96. ed. Ven.; Gelasius P. Ep. 9. ad Episc. Lucan. c. 27. col. 321. eqd. loc. et Gregorius M. Ep. 11. l. 4. col. 691. Ep. 12. l. 5. col. 737. Epist 7. 1. 8. col. 900. Ep. 64. l. 11. col. 1150. W 1151., W Ep. 44. l. 13. col. 1249. opp. t. 2. ed. Paris. cit. Verum Synodus Bracarensis I. Can. 71 col. 351. t. 3. Collect. Harduini tantum constituit partes tres, quarum unam Episcopo, alteram clerieis, tertiam ædificiis, & Ecclesiæ luminaribus adscribit. In hac autem partitione Episcopo hospitalitas exercenda relinquebatur. a translake basisa se yee
- §. VII. Denique certi reditus Parochialibus Ecclesiis adscripti sunt, & clericis, qui pridiem ex Ecclesiae, cui erant addicti reditibus alebantur, certa concessa sunt Ecclesiae bona, quorum curam gererent, & ex quibus perciperent necessaria ad vitam honestate traducendam. Hodie igitur sua sunt bona clericis, & sua item Ecclesiis, quae utraque separatim administrantur. Bona haec temporalia dicimus, quod eorum reditus impenduntur in temporales usus Ecclesiarum, & clericorum; verum cum semper ecclesiastica sint, eo censenda sunt jure, quo censentur bona Ecclesiarum, quae sine legitima venia distrahi nequeunt, & quibus nenio, tanquam profanis bonis, uti, & abuti potest suo arbitratu.

# TITULUS XIV.

# De præbendis, & beneficiis.

1. Ouid beneficium? II. Beneficiorum inter clericos dis- guntur.

III. Beneficia à præbendis distin-2 tributio. IV. & IV. Eorum indoles.

VI. Przeipuum elericorum offi- IX. Majora, et minora. cium.

X. Sæcularia, et regularia.

VII. & VIII. Beneficia residentia- XI. Collativa, electiva, patronata. ria, et non residentiaria.

S. I.

Beneficii nomen apud Latinos scriptores significat prædium fiscale, quod ducibus, ac militibus optime de republica meritis ab Imperatoribus concedebatur, ut ex eo perciperent necessaria ad vitam traducendam, suoque deinceps sumptu stipendia facerent (1). Praedia haec etiam Ecclesia tribuere coepit clericis de ea bene meritis, ut iis fruerentur, dum ipsis vita suppeditaret, eaque praedia beneficia, beneficiati autem dicti sunt clerici, qui eadem obtinuerant. Rarae initio erant hujusmodi concessiones, atque, ut plurimum, breve temporis intervallum comprehendebant (2), quo finito, vel mortuo clerico, cui. data fuerant, praedia ad Écclesiam revertebantur (3).

(1) Consule Du-Cangium Glossar. med. & infim. Latinit. verb. Benesicium, Baronium ad an: 502. t. 9. §. 23. p. 20. ed. Luca, Thomassinum Vet. et nov. Eccles. disciplin. part. 2. l. 3. c. 13. n. 5.

(2) Concilium Agathense Can. 7. et Can. 22. col. 999. et 1000. t. 2. Collect. Concil. Harduini, Aurelianense I. Can. 13. col. 1011. ibid. Symmacus P. Ep. 5. ad Casar. Arelaten. c. 1. col. 425. t. 5. Concil. Lab. bæi ed. Ven.

(3) Can. 61. c. 16. qu. 1.

S. II. Verum lapsu temporum hujusmodi concessiones frequentissimae evaserunt (1), & eo denique res venit, ut clerici non amplius ex communi Ecclesiae aerario alimenta acciperent. sed peculiares haberent praebendas suas in praediis, sive beneficiis, quae ipsis concedebantur, donec vitam agerent. Ita factum est, ut jus percipiendi reditus ecclesiasticos, quod olim affixum erat ordinationi, per quam clericus certae adscribebatur Ecclesiae, cujus ex aerario alebatur, nunc haereat beneficiis, unde clericus reditus percipit, quibus honeste, & decenter vivat. Nimirum semper clericis jus fuit, propter ecclesiasticum officium, de altari vivere. Modus autem, quo clericus

ecclesiasticis bonis frui debet, pertinet ad disciplinam, quae non eadem omni aetate est.

- (1) Primum parochlalibus Ecclesiis, & iis quidem ruralibus adscriptæ videntur oblationes, quæ ad altare fiebant, salva earum tertia aut quarta parte, quæ ad Episcopum pertinebat. Can. 7. c. 10. qu. 1. Paulo post iisdem ruralibus ecclesiis certi etiam ex fundis reditus tributi sunt. Concilium Aurelianense II. Cun. 5. col. 1424. t. 2. Conc. Collect. Harduini. Certe IX. sæculo omnis ruralis Ecclesia suas proprias decimas, & fundos obtinebat Can. 25. c. 23. q. 8. Urbanæ quoque parochiæ eamdem disciplinam postea acceperunt; & tum potissimum, inducta partitione bonorum, certa clericis data sunt prædia, quæ ipsi administrarent, & ex quibus ad vitam necessaria perciperent.
- §. III. Proprie beneficium à præbenda distinguitur. Haec enim tantum comprehendit fructus, reditus, & emolumenta, quae clericis certo obveniunt, ecclesiasticorum officiorum, & beneficiorum causa. Hinc eam saepe etiam beneficii dotem appellamus, sive consistat in praediis rusticis, aut urbanis, sive in pascuis, silvis, aut similibus, sive in illis juribus, quae fructum vicem obtinent, & rebus immobilibus aequantur, uti sunt census, & reliqua generis ejusdem. At vero beneficii nomen latius patet, quoniam non ea tantum, quae praebenda, comprehendit, sed etiam ecclesiasticum officium, & magistratum. De magistratibus, & officiis, quae beneficiis adjuncta sunt, superiore libro actum est. Nunc in beneficiis potissimum spectamus reditus; quamquam in reditus nonnisi propter ecclesiasticum officium, & magistratum percipiantur.

§. IV. Beneficium est perpetuum jus percipiendi fructus de bonis ecclesiasticis officii causa, ecclesiastica auctoritate institutum. Perpetuum inquam, hoc est, donec beneficiarius vitae usura fruitur, beneficium esse debet; quia per hoc certo in Ecclesia obeundo muneri addicitur, quod cum perpetuum

sit, perpetuum quoque jus ad reditus esse debet.

S. V. Praeterea ecclesiastica auctoritate, videlicet Summi Pontificis, aut Episcopi, opus est, ut beneficium constituatur. Cum enim ecclesiastici reditus, & multo magis sacra ministeria, quae duo beneficium complectitur, sine Ecclesiae auctoritate dari nequeant, manifestum est, sine hac auctoritate nul
Tom. II.

Digitized by Google

lum esse, & haberi beneficium posse. Quare omnes reditus, licet perpetuo clericis ob spirituale aliquod officium attributi, uti legata pia, & cappellaniae, beneficia non sunt, nisi Episcopi accedat auctoritas, sed mera stipendia, aut eleemosynae censentur.

§. VI. Denique beneficium propter spirituale officium institutum est. Non enim clericos otiosos, & nihil agentes ex ecclesiasticis reditibus vivere oportet. Praecipuum clericorum officium positum est in altaris ministerio, atque in precibus, quas ad Deum mittere pro cunctis debent; & vero Ecclesia certas constituit preces, quae unoquoque die à beneficiariis fundendae sunt, ut eo, quo tenentur in primis, fungantur munere. Atque hae sunt horae canonicae, quas omnes beneficiarii quotidie recitare debent, & quae divini officii, ac breviarii

nomine appellantur.

§. VII. Sed praeter hoc officium, quod omnibus beneficiariis commune est, quidam sunt, qui & aliud habent ministerium, personatum, dignitatem, aut curam animarum. Haec beneficia duplicia, caetera in quibus illa non insunt, simplicia appellantur. Ex simplicibus beneficiis quaedam sunt, quae adjunctam habent legem residentiae, uti sunt Canonicatus, & Capellaniae perpetuae ecclesiastica potestate constitutae, & hæc beneficia residentiaria, caetera, à quibus onus illud abest, proprie simplicia, & non residentiaria dicuntur. Verum Canonicatus, quamquam inter beneficia simplicia recenseantur, tamen accedunt ad dignitates (1), ideoque in odiosis simplicium beneficiorum nomine non continentur. Neque vero haec beneficia tamquam inania, & oriosa habenda sunt, quod eorum Rectores nullum peculiare officium exercent. Nam rem praeclaram, & magnam praestant, qui preces pro populo fundunt, & cum alii sint clerici, qui omnibus funguntur muneribus, quae pro Christianorum regimine, & salute sunt necessaria. recte Ecclesia quosdam alit clericos, quorum occupatio in fundendis precibus. & altaris ministerio defixa est (2).

(1) Cap. 2. de Rescript. in 6.

<sup>(2)</sup> Hujusmodi clericorum, quorum tantum erat altari servire, ac precibus, & orationi vacare, jam III. sæculo habebat Ecclesia, & eo-

- §. VIII. Cuncta olim beneficia residentiae lege tenebantur, sed lapsu temporum reditibus imminutis beneficiorum, addeout ex iis clerici necessaria percipere non possent, consuetudine inductum est, ut beneficio donati fructus caperent, licet in beneficii loco non morarentur, ut sibi victum alibi compararent (1). Nunc igitur qui his beneficiis fruuntur, tantum deferunt tonsarum, ac vestes clericales, & horas canonicas quotidie persolvunt.
  - (1) Consule Gonzalez in c. Conquerente n. 2. de Cleric. non residen.
- § IX. Rursus alia beneficia sunt, quae majora, alia quae minora appellantur. Majora sunt, quibus haerent principes in Ecclesia gradus cum cura animarum, & sacra jurisdictione, qualia beneficia obtinent Summus Pontifex, Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi, & Abbates cum quasi episcopali jurisdictione. Reliqua, quae infra haec sunt, minora beneficia dicuntur. Caeterum majora illa beneficia communi beneficii nomine non comprehenduntur; quin ne dignitatis quidem vocabulo, cum potius sint apices dignitatum.
- §. X. Dividuntur etiam beneficia in saecularia, & regularia. Saecularia sunt, quae nonnisi saecularibus clericis, regularia, quae tantum regularibus tribuuntur, unde eorum nomen tractum est. Hinc abbatiae, caeteraque officia claustralia suis propriis donata reditibus, beneficia sunt regularia, ac talia generatim censentur omnia, quae à regularibus regi consueverunt. Beneficia regularibus addicta demonstrantur vel fundatione, cujus nimirum lege cautum est, ut ea regularia haberi debeant; vel incorporatione, cum monasteriis adnexa sunt; vel praescriptione annorum quadraginta, cum eo temporis intervallo semper à regularibus administrata fuerunt.
- §. XI. Denique sunt beneficia collativa, quorum collatio ad eos pertinent, quibus conferendi jus est, electiva, quae per electionem, patronata, quae ad patroni praesentationem conceduntur. De his omnibus superiore libro actum est.

Mm 2

#### SECTIO I.

## De vetita beneficiorum multitudine.

XII. Clericus duabus Ecclesiis non XV. Et Tridentini. adscribendus.

XIII. Beneficia compatibilia, & incompatibilia.

XIV. Decretum Concilii Latera-- nensis.

XVI. Pœna retinentium plura incompatibilia beneficia.

XVII. Quæ beneficia plura numero simul retineri possint?

## S. XII.

Omnes Clerici, ex veteri disciplina, cum ordinabantur, certae adscribebantur Eclesiae, cui servire debebant, & à qua necessaria quaeque accipiebant. Cum autem unus idemque clericus eodem tempore duabus Ecclesiis servire non posset, consequens erat, ut neminem duabus Ecclesiis adscribi, vetus disciplina pateretur (1). Haec quidem generatim obtinebat regula canonum, cui tamen locus non erat, cum aliud Ecclesiae utilitas, aut necessitas postularet. Non enim antiquiori etiam ætate exempla desunt clericorum, qui pluribus uno, & eodem tempore Ecclesiis addicti erant (2).

(1) Concilium Chalcedonense Can. 10. & 20. col. 606. & 610. t. 2. Collect. Harduini; & Niczenum II. Can. 15. col. 495. t. 4. Collect. cit.

- (2) Concilium Emeritense Can. 19. t. 3. col. 1005, Collect. Harduini. Celebre est autem, quod de Euphronio narrat Basilius Ep 228. opp. 1. 3. p. 351. ed. Paris. 1730. qui ab Episcopatu Coloniensi ad Metropolim Nicopolitanam translatus utrasque deinde Ecclesias administravit.
- §. XIII. Postquam beneficia ab ordinatione sejungi cœpta sunt, etiam interdictum est, ne cui plura simul beneficia tribuantur, cum unus clericus simul gerere non possit plura officia, quae beneficiis conjuncta sunt. Sed imminutis, uti supra dictum est, lapsu temporum beneficiorum reditibus, oportuit residentiae lege solvere clericos, qui alibi quaerere debebant victum, quem à beneficio habere non poterant. Tunc igitur uni clerico concedi cœperunt plura beneficia, ut quod unum

non dabat, haberet ex pluribus, eaque dicta sunt beneficia compatibilia; quoniam non residentiam, neque aliud habebant adjunctum onus, quod alterius beneficii possessionem impediret. Quibus beneficiis opponebantur incompatibilia, quae scilicet plura numero, ob onus singulis affixum, ab uno eodemque clerico simul retineri non poterant.

- §. XIV. Sed lapsa disciplina, plura simul incompatibilia beneficia uni clerico data sunt; quod malum longe lateque serpens plura, quae ea tempestate habita sunt, Concilia removere studuerunt. Praesertim Synodus Lateranensis III. ea de re laboravit, edita lege, ut nemo duas dignitates, aut duas parochias simul deinceps habere posset, addiditque sanctionem, ut accipiens secundum beneficium amitteret, dans autem largiendi potestate privaretur (1). Verum non adhuc avulso malo, Innocentius III. in Concilio Lateranensi IV. de eo plane tollendo acriore studio laboravit. Ergo sancitum est, ut nemo duas simul parochias, dignitates, aut personatus obtineat, ipsoque jure cadat primo beneficio, qui alterum sine venia Sedis Apostolicae adeptus est, ac utroque privetur, si forte illud velit retinere (2). Eadem quoque ratione praebendarum coacervatio vetita est (3).
  - (1) Cap. 3. de Cleric. non residen.
  - (2) Cap. 28. de Præben.
  - (3) Cup. 9. de Concess. præben.
- §. XV. Denique Tridentini Patres alias edidere leges, ut quae à Lateranensibus Conciliis fuerant constituta, diligenter observarentur. Itaque vetitum est uni clerico quovis titulo etiam unionis, aut commendæ plures simul conferre Ecclesias cathedrales, aut beneficia curata, & caetera, quae incompatibilia dicuntur, jussique sunt primo beneficio cadere, qui alterum consequentur. Ex reliquis vero beneficiis, quae compatibilia dicimus, uni clerico plura conferri possunt, quando unum satis non est, ut ille honeste, ac decenter vivat (1).

<sup>(1)</sup> Concilium Tridentinum Sess. 7. c. 2. & 4. & Sess. 24. c. 17. de Reform. Extat etiam de incompatibilibus beneficiis constitut o Joannis XXII. in Extrav. Exerabitis de Praben., de qua actum fuit i. 1. 14. >.

- sect. 3. p. 326., & qua sancitum est, ut secundum beneficium curatum, vel secundam dignitatem accipiens nisi statim primum dimittat, utroque privetur, atque in posterum à sacris ordinibus, & à beneficiis repellatur, atque ultimi beneficii collatio Summo Pontifici reservetur. Late ea de re disputat Rigantius ad Regul. 1. Cancellar. §. 8. per toti
- § XVI. Hodie igitur iis utimur legibus, quae à Tridentina Synodo constituta sunt. Duo incompatibilia beneficia, qualia sunt generatim omnia (1), quae habent curam animarum, quæ officium, personatum, dignitatem, onus residentiae, quaeque sub eodem tecto uniformia dicuntur (2), uni clerico concedi non possunt, & si concedantur, primum ipso jure vacuum efficitur. Quod si utrumque simul beneficium retinere quis velit, utroque privandus est. Vacatio autem ipso jure inducitur non collatione, sed pacifica alterius beneficii possessione, qualis ea censetur, quam quis sine ulla molestia apprehendit, aut apprehendere potuit. Ideo post acceptam alterius beneficii possessionem datur adhuc spatium duorum mensium, quo beneficiarius primum etiam beneficium retinere potest, ut interim noscatur, num aliquae de altero beneficio molestiae exoriantur (3).
- (1) Quæstio est, num altero impetrato beneficio generatim in omnibus incomputibilibus beneficiis vacatio ipso jure indicatur. Multi enim sunt, qui hanc ipso jure vacationem tantum referunt ad beneficia, quæ propter titulum incompatibilia existunt, uti sunt duo Episcopatus, duæ parochiæ, duo sub eodem tecto uniformia beneficia, non item ad ea, quæ tantum retentione incompatibilia habentur, uti sunt duo canonicatus in diversis Ecclesiis, & alia beneficia, quæ adjunctam habent residentiæ legem, sed sine animarum eura, dignitate, personatu, vel officio. Hæc enim beneficia tantum sententia judicis vacare arbitrantur. Sed Concilium Tridentinum omnium generatim incompatibilium beneficiorum ipso jure vacationem induxisse, ostendit Garcia de Benefic. par. 11. c. 5. n. 79. & seq.

(2) Beneficia uniformia sub eodem tecto, sive in eadem Ecclesia dicuntur, quæ ad eundem finem, idemque ministerium instituta sunt, habentque idem onus, ac officium eodem tempore persolvendum. Hujusmodi sunt duo canonicatus, duæque ejusdem Ecclesiæ capellaniæ.

- (3) Consule Rigantium in Regul. 1. Cancellar. S. 8. n. 154. & 155.
- 5. XVII. In caeteris beneficiis, quae compatibilia dicuntur,

servanda regula est, eorum plura ab uno eodemque clerico retineri posse, cum unum non tantum praestat, quantum est ad cultum, & ad victum necessarium. Si unius reditus satis sunt, ut clericus honeste, ac decenter vivat, nesas est plura in eo beneficia coacervare; & vero primum amittit, qui prae, ter necessitatem alterum beneficium adeptus est. Sed nunc ex consuetudine ubique recepta nemo in foro controversiam patitur, quod duo possidet beneficia, etiamsi unum satis praebeat ad vitam honeste traducendam, modo utrumque residențiam non requirat. Et licet Tridentina Synodus non definiverit, quinam reditus ad decentem clerici tuitionem sufficiant. tamen in comperto est, rem totam Episcopi arbitrio, respectu habito ad locorum consuetudinem, atque ad statum clerici, aestimandam, ac definiendam esse. Interdum Sedes Apostolicas cujus tantum est ea in re veniam concedere, justis de causis plura ab uno clerico etiam incompatibilia beneficia retineri permittit: cujus quidem rei sunt exempla praesertim in Germania, ubi uni plures Episcopatus conceduntur, ut firmioribus munitus praesidiis haereticorum conatus retundat.

# SECTIO II.

# De conjungendis, ac dividendis beneficiis.

XVIII. Beneficiorum unio quotu- XXI. Quis unionem recte expe-

XIX. Justæ unionis causæ quæ? XXII. Divisio beneficiorum, ejus-XX. Solemnitates in ea facienda que causæ, & solemnitates.

# §. XVIII.

Plurium Ecclesiarum, vel beneficiorum conjunctio, quae à legitimo Superiore justa ex causa facta est, beneficiorum unio appellatur. Ea vel temporanea, ac personalis, vel perpetua, ac realis est. Personalem, qua plures, veluti pallio ad beneficiorum multitudinem obtegendam, abutebantur, Synodus Tridentina (1), rejecit: perpetua, quae rite, atque ex justis cau-

sis fiat, ecclesiasticis legibus probatur. Haec autem conjunctio tribus modis fieri solet: confusione, cum duae, pluresve Ecclesiae, aut beneficia ita coagmentantur, ut ex pluribus una Ecclesia, aut unum beneficium fiat; subjectione, cum unum beneficium alteri subjicitur, ita ut ei quasi fundus accedat, & ejus privilegia, consuetudines, naturam assumat; denique alia est unio, quae dicitur aque principalis, cum neutrum beneficium alteri subjicitur, neque duo beneficia in unum quasi corpus coalescunt, sed utraque integra manent, suumque retinent gradum, ac titulum, sed ab uno eodemque ministro reguntur. Hoc modo cathedrales praesertim Ecclesiae conjungi solent.

§. XIX. Ecclesiarum, & beneficiorum conjunctio nonnisi ex justa causa, atque adhibitis solemnitatibus fieri debet (1). Justa causa, est evidens Ecclesiae necessitas, aut utilitas, puta si duo beneficia tenues habeant reditus, ex quibus vivere duo clerici nequeant (2), si valde sit diminutus populi numerus (3), si Ecclesiae temporis, vel hostium injuria vastatae sint (4), si reditus necessarii non sint ad adolescentes in seminariis educandos, yel alias ad Dei cultum sustinendum (5). Graviores autem requiruntur causae, ut curata, quam ut simplicia beneficia conjungantur; quin etiam beneficia sunt, quorum plane vetita conjunctio est. Nam diversarum beneficia diceceseon coagmentari nequeunt (6), neque item licer conjungere beneficia curata Monasteriis, Abbatiis, Dignitatibus, Praebendis Canonicorum, Hospitalibus, aliisque collegiis (7), beneficia autem liberae collationis beneficiis jurispatronatus, ne & ipsa juripatronatus obnoxia evadant (8).

(1) Can. 23. cap. 1. quæst. 7.

(2) S. Gregorius M. l. 2. Ep. 50. ad Joan. Episc. Velitern. opp. t. 2. col. 614. ed. Paris. indic. Concilium Tridentinum Sess. 21. c. 5. de Reform.

(3) S. Gregorius M. cit. Ep. 50., Concilium Toletanum XVI. Can. 5. col. 1796. t. 3. Collect. Harduini.

(4) Cap. 2. de Relig. domib.

(5) Concilium Tridentinum Sess. 23. c. 18. & Sess. 24. c. 15. de Reform.

(6) Conc. Tridentinum Sess. 24. c. 9. de Reform.

(7) Conc. Tridentinum Sess. 24. c. 13. de Reform. (8) Conc. Tridentinum Sess. 25. c. 9. de Reform.

- §. XX. Solemnitates pertinent ad vocandos, audiendosque omnes, quorum interest, atque ad legitimam ecclesiastici Superioris auctoritatem. Principio audiendus est Episcopus, cujus diœceseos beneficia jungenda sunt, vocandique, & audiendi sunt Abbates, Praelatique inferiores, & Patroni sive laici, quorum est collatio, vel praesentatio, item beneficiorum uniendorum possessores, & capitulum Ecclesiae cathedralis, sine cujus consensu Episcopus graviora negotia expedire non potest (1).
- (1) Capituli tamen consensum supplere solet Sedes Apostolica, vel Sacra Congregatio Concilii. Consule Carolum Gagliardum de Benefic. c. 4. s. 34.
- S. XXI. Legitima unionum faciendarum potestas pœnes Summum Pontificem, atque Episcopum est. Cathedrales Ecclesias tantum conjungit Summus Pontifex (1), qui etiam caetera beneficia conjungendi amplam habet potestatem. Episcopus beneficia consociat suae diœceseos, exceptis illis, quae ab ejus jurisdictione exempta sunt, quaeque Sedi Apostolicae immediate sunt subjecta, aut perpetuo reservata. Cavere autem in primis Episcopus debet, ne suae mensae beneficia conjungat, propter lucri suspicionem, à qua abhorrere debet (2).
- (1) Beneficia, quæ Sedi Apostolicæ perpetuo reservata non sunt, ab Episcopo uniri posse, modo hæc unio fiat ante eorum vacationem, tradit Garcia de Benefic. part. 12. c. 2. n. 102., atque ita Sac. Congregatione Concilii definitum testatur. Consule Fagnanum ad c. 8. de Exces. Prælat. n. 22 w seq., & Giraldum Exposit. Juar. Pontific. par. 2. sect. 57. p. 878.; in primis autem consule, qui ea de re accurate disputat, Benedictum XIV. de Synod. diæces. l. 9. cap. 7. Episcopi vero Italiæ, ac finitimarum Insularum, cum beneficia Sedi Apostolicæ reservata seminariis unire volunt, servare debent legem ea de re editam à Benedicto XIII. in Cons. Creditæ nobis cælitus 67. t. 11. p. 409. Bullar. Roman. ed. sæpe cit.
  - (2) Clement. 2. de Reb. eccles. non alien,
- §. XXII. Conjunctioni Ecclesiarum, ac beneficiorum opponitur eorum divisio, per quam ex una Ecclesia, aut beneficio Tom. II. Nn

duo efficiuntur. Divisio haec generatim est vetita, nisi eam postulet justa causa utilitatis, & necessitatis (1). In ea perficienda vocandi, audiendique sunt omnes, quorum interest, ac necessaria est auctoritas ejusdem, à quo conjunctio decernitur. Imo si non amplius existat causa, propter quam conjunctio facta est, puta quod cessaverit paupertas, aut vastatio, illa recte dissolvitur. Tunc autem beneficia recuperant naturam suam, eorumque collatio, aut praesentatio ad illos reddit, quorum ante unionem fuerat, nisi forte aliud constitutum sit.

(1) Cap. 8. 26. 36. de Praben.

#### SECTIO III.

# De commendis beneficiorum.

XXIII. ad XXVI. Commendarum origo, & earum concedendarum causæ.

XXVII. Varia de iis decreta.

XXVIII. A quo dentur commendæ, & qualis nunc earum natura sit?

XXIX. Clerici Commendatarii.

#### S. XXIII.

Beneficia interdum clericis commendantur, unde ortae beneficiorum commendae, quarum origo sane vetus est. Initio commenda, erat custodia aut administratio vacantis Ecclesiae, quae tandiu obtinebat, quamdiu ea careret Episcopo à quo regeretur (1). Simili modo commendabantur parochiae, & monasteria; atque hae comendae ad tempus erant, quoniam certo tempore cessabat causa, propter quam institutae fuerant (2).

(1) S. Ambrosius Ep. 2. col. 789. ed. cit. t. 3. Commendo tibi, fili, Inquit, Ecclesiam, quæ est ad Forum Cornelii. . . donec ei ordinetur Episcopus.

(2) Vide Concilium Aurelianense III. Con. 18. apud Labbæum r. 5. col. 1279. ed. Ven., S. Gregorium M. Ep. 38. l. 2. & Ep. 21. l. 6. opp.

z. 2. col. 601. w 808. ed. indic., Can. 16. 17. 18. 28. dist. 61.

- §. XXIV. Perpetuae dabantur commendae, cum eas perpetua causa postularet. Ita cum hostium impetu vastatae fuissent cathedrales Ecclesiae, atque illinc Episcopi discedere debuissent, Romani Pontifices vel illos aliis praeficiebant cathedralibus Ecclesiis, quae tunc vacarent, vel etiam ipsis Abbatias perpetuo commendabant, ut ex earum reditibus decenter viverent, ac simul Episcopalem potestatem exercerent (1). Sunt & alia commendarum, quae quidem perpetuae erant, exempla, potissimum cum clericus non tantum ex beneficio haberet, quantum ei esset necessarium (2). Itaque justis de causis commendae institutae sunt, neque eas improbare quis potest, cum Episcopatus, parochiae, monasteria commendantur Episcopis, & clericis ordine insignitis, quem beneficium postulat.
- (1) S. Gregorius M. Ep. 13. l. 3. col. 633. opp. t. 2. ed. Paris. 1705. Agnellum Fundorum Episcopum, vastata ab hostibus ejus civitate, Terracinensis Ecclesiæ Episcopum constituit ita ut, inquit, Fundensis Ecclesiæ Episcopus esse non desinas, nec curam, gubernationemque ejus prætereas. Itaque duplex uni Episcopo Ecclesia, altera in titulum, altera in commendam data est. Similiter cum Paulinus Tauri in Sicilia Episcopus post civitatem à barbaris vastatam Messanam secessiset, ibi ei monasterium à Gregorio M. commendatum est l. 1. Ep. 40. col. 528. opp. t. 2. ed. indic.
- (2) Multa hujus rei exempla sunt apud Joannem Diaconum in Vit. S. Gregorii M. l. 3. c. 22. l. 4. c. 86. 90. 93. 97. col. 95. 177. 180. 185. tom. 4. opp. S. Gregorii. Monasterium etiam S. Martini Episcopo commendatum fuisse, tradit Anastasius Bibliothecarius. Ita enim ille Martino Episcopo Narniensi, & Abbati cœnobii S. Martini suam de Martini P. exilio historiam in Biblioth. PP. t. 12. p. 842. ed. Lugdun. inscripsit: quia cum Episcopatus apice Præpositura sanctitati tuæ, ob meritum summæ religionis, B. Martini monasterii pænes urbem positi est à Summis Pontificibus delegata. Beda quoque. Histor. l. 4. c. 18. p. 302. ed. Cantabrig. 1643. memorat Joannem Archicantorem Ecclesiæ S. Petri, & Abbatem cœnobii S. Martini Romæ, quem Agatho Summus Pontifex in Angliam misit. Quin etiam cathedrales Ecclesias interdum Abbatibus commendatas constat, atque hujus rei, præter cæteros, monumenta sunt apud Du-Chesnium in Vita S. Leodegarii p. 604. & 618. t. 1. Histor. Franc. ed. Paris. 1636.
- §. XXV. Verum lapsu temporum laici ecclesiastica bona invadere cœperunt, potissimum vero P incipes ea militibus Nn 2

commendabant, ut opes ad gerendum bellum haberent (1). Pravum hunc morem, quem, invita Ecclesiastica jurisprudentia, turbulenta illa aetas induxerat, prorsus tollere studuerunt concilia ea tempestate habita; praesertim vero Romani Pontifices diligentem dedere operam, ut ad Ecclesiam redirent, quae violenter à laicis occupata fuerant (2). Ita factum est, ut sua denique Ecclesiae restituerentur bona, & tunc potissimum clericis multa sunt commendata eorum, quae pridem laici arripuerant, praesertim cum graves essent causae, propter quas commendae non permittendae solum, sed etiam probandae viderentur.

- (1) Consule Thomassinum Vet. & nov. Eccles. disciplin. part. 2. l. 3. c. 12.
  - (2) Late hac omnia persequitur Thomassinus l. cit. c. 10. ad 21.
- \$. XXVI. Scilicet ab infidelibus iterum occupatis locis sanctis, & inde ejectis Episcopis, opportunum visum est alios ipsis in Italia, & alibi Episcopatus, aut Abbatias commendare, ut his reditibus vitam ducerent. Accessit studium restaurandae monasticae disciplinae, quae in pluribus monasteriis pœne sublata, extinctaque erat, & plures etiam clerici sibi commendata monasteria acceperunt, ut ea tuerentur, atque defenderent. Neque vero Summi Pontifices, aut Concilia factum suum improbari unquam posse existimabant, cum Episcopis, aut aliis clericis dabant reditus, & fundos, qui ad Regulares pertinebant. Illud ipsis curae erat, ut laici Ecclesiae bona non diriperent; sed semper amplam Ecclesiae potestatem esse putarunt tribuendi ecclesiastica bona inter clericos, quibus ea magis pro temporum, locorum, ac personarum ratione concedenda videbantur (1).
- (1) Commendæ neque laudari, neque improbari generatim possunt, uti animadvertit Rigantius in Reg. 43. Cancellar. n. 49. & sæpe multæ sunt causæ, quæ illas non tantum utiles, sed etiam necessarias faciunt. Synodus Tridentina rem omnem ex prudentia, ac pietate Romani Pontificis, atque ex temporum ratione æstimari voluit. Hinc Sedes Apostolica nonnisi ex justis causis, rerumque, ac locorum habita ratione commendas concedit; quin etiam sæpe ab ea rejectas constat præces ipsas Principum, qui commendas postulabant: adeo falsum est Roma-

nos Pontifices, uti eos aliqui calumniantur, facile, ac sine delectu regularia beneficia clericis sæcularibus commendasse. Cuncta hæc late expendit Rigantius I. c. n. 49. & seq. Multa etiam de commendis habet Natalis Alexander Histor. Eccles. sac. 15. & 16. c. 7. art. 4. p. 193. seq. W Dissert. 12. art. 9. p. 552. t. 9. ed. cit.

§. XXVII. Aliquando tamen valde auctus sine justa causa commendarum numerus mala intulit, quae oportuit removere. Itaque Clemens V. commendas sustulit, quae non bene cognitis, expensisque rebus datae fuerant (1), & Benedictus XII., ac Leo X. commendas abrogarunt, quas in perniciem monasteriorum, atque ecclesiasticae disciplinae redundare animadverterunt (2). Synodus Tridentina monasteria in posterum vacatura tantum spectatae vitae Regularibus concedi jubet, eaque monasteria, quae sunt capita, ac primates Ordinum, jure commendae aliquem retinere prorsus vetat; reliqua vero monasteria jam commendata, quae suos habent conventus, Romano Pontifici comittit, ut iis pro sua pietate, & prudentia Regulares praeficiat, quantum ratio temporum ferre po-'test (3).

- Extravag. 2. de Praben. int. commun.
   Vide Raynaldum ad an. 1335. n. 67. & ad an. 1353. n. 31. p. 49. 199. w 590. t. 25. ed. Lucæ, & Bullam Reformationis editam à Leone X. in Concilio Lateranensi V. tit. 9. Conc. col. 1747. Collect. Harduini.
  - (3) Concil. Tridentinum Sess. 25. e. 21. de Regular.
- §. XXVIII. Hodie justis de causis commendae dantur, & dantur ab uno Romano Pontifice, cui tantum potestas est relaxandi canones, qui regularia beneficia clericis saecularibus concedi vetant (1). Verbis autem potius, quam re nunc à benesiciis Commendae disserunt, quoniam & hae in perpetuum dantur, & titulum praestant ad ordines suscipiendos (2), & clerici commendatarii iisdem ferme praerogativis, ac juribus, quibus beneficiari, fruuntur. Quare liberam habent redituum administrationem, & jus praesentandi, eligendi, conferendi; verum monasteria visitantur à regularibus superioribus, quibus subsunt, atque ad eos regimen, & cura pertinet regularis instituti (3).

(1) Cap. 27. de Elect., Cap. Cum de beneficio de Præben. in 6. Consule Tridentinum Sess. 14. c. 10. de Reform.

(2) Consule Giraldum Expos. Jur. Pontific. par. 2. sect. 54. n. 7.

p. 874.

- (3) Concilium Tridentinum Sess, 25, c. 20. de Regular, Vide etiam Constitutionem Pastoralis 183. Inocentii X. in Bullar, t. 6. par. 3, p. 281. T Constitutionem Exponi 29. Alexander VII. t. 6. par. 4. Bullar, p. 31.
- \$. XXIX. Clerici commendis aucti, ut plurimum, suam habent mensam à conventuali distinctam (1), & quartam ejus partem in Ecclesiae necessitates, aut in pauperum alimenta conferre debent (2). In Gallia coguntur sacros ordines suscipere; similiter in Italia, aliisque regionibus ad sacros capiendos ordines, & ad assiduam quoque moram adiguntur, ubi commendis animarum cura vel monachorum, vel saecularium adjuncta sit (3). Semper lautem beneficia commendata pristinam retinent naturam suam, quamquam longo usu iis concedantur, qui ejusdem ordinis, atque instituti, ac veri titulares non sunt (4).

(1) Gregorius XIII. Const. Superna 28. §. 9. Bullar. t. 4. par. 3. p. 275. Quæ constitutio quamquam loquatur de monasteriis Ordinis Cisterciensis; tamen conveniens est, inquit Fagnanus in c. 21. de Rescript. n. 2., ut servetur etiam in aliis ordinibus monachorum.

(2) Id vero pertinet ad monasteria commendata, quæ mensam habent separatam; nam cum communis mensa est, dari debet tertia pars omnium fructuum monasterii commendati pro omnibus illis oneribus supportandis, & sustentatione monachorum, ut inquit Leo X. Constit. Su-

pernæ 8. § 10. Bullar. t. 3. par. 3. p. 396. ejusd. ed. sæpe cit.

(3) Consule Fagnanum in c. 1. de Capel. monachor. n. 1. & seq., qui recte animadvertit, quod residentiæ lege tenetur, sacrosque ordines suscipere debet Commendatarius, cum ad ipsum, non item, cum ad monasterium, & conventum cura animarum pertinet. Vide etiam Gallemart. Adnot. ad Concil. Trident. Sess. 6. c. 2. de Reform.

(4) Vide Fagnanum l. c. n. 16.

#### SECTIO IV.

# De pensionibus ecclesiasticis.

XXX. Pensio quid? XXXII. Pensio realis, & persona-XXXI. Quis pensionem constituat? lis. XXXIII. Quibus de causis pensiones imponantur?

XXXIV. Quæ beneficia pensionibus non subjiciantur, & quis

eas habere possit? XXXV. Quomodo pensio extinguatur?

## §. XXX.

Pensio in re canonica est certa pars redituum, qui ex alieno beneficio detrahuntur, atque alicui clerico justa de causa, & legitima auctoritate assignantur. Antiquissima est origo pensionum, & earum in Chalcedonensi (1), atque Ephesino Concilio (2) exempla sunt. Nam aequum judicarunt Patres, ut clerici pauperes, qui justis de causis Ecclesiae suae non deservirent, ex ecclesiasticis bonis alimenta obtinerent.

(1) Concilium Chalcedoneuse act. 10. 12. t. 2. Concil. col. 544. 562. Collect. Harduini.

- (2) Concilium Ephesinum act. 7. Epist. ad Synod. Pamphil. t. 1. Concil. col. 1625. Collect. ejusd. Alia etiam occurrunt exempla pensionum, quæ concessæ sunt Episcopis vel senio confectis, vel hostium impetu Sede pulsis, vel clericis in monasterium ad agendam pænitentiam conjectis apud S. Gregorium M. l. 3. Ep. 55. l. 5. Ep. 12. l. 13. Ep. 5. col. 665. 737. 1218. opp. t. 2., & apud Joannem Diaconum in ejus Vit. l. 3. c. 27. & l. 4. c. 39. col. 97. & 152. t. 4. opp. ejusd. S. Gregorii M. ed. cit.
- §. XXXI. Initio pensiones detrahebantur ex Ecclesiae reditibus, qui in unam arcam confluebant; ideoque Episcopus poterat, cum justa adesset causa, ex communi aerario horum redituum partem decerpere, eamque clericis non servientibus assignare. At institutis beneficiis, & singulis adscriptis reditibus suis, jus constituendarum pensionum ad unum Romanum Pontificem delatum est. Cum enim per pensiones beneficia scindantur, aut iis onus imponatur, quod utrumque sacris canonibus vetitum est (1); necessario requiritur auctoritas Summi Pontificis, qui relaxatis canonibus pensiones constituat.
  - (1) Cap. 8. de Præben., Cap. 7. de Censib.

- §. XXXII. Nunc igitur ab uno Romano Pontifice pro ampia illa, qua in Ecclesia pollet, auctoritate pensiones imponi possunt. Haud tamen desunt, qui etiam Episcopo hanc potestatem adscribunt (1); sed omnes inter pensionem à Pontifice, atque ab Episcopo impositam magnum discrimen faciunt. Nam pensio Pontificis ipsi haeret beneficio, cum quo transfertur ad omnes ejus possessores; at Episcopi pensio solum afficit beneficiarium, cujus obitu extinguitur (2).
- (1) Consule Vallensem de Benefic. l. 4. tit. 2., Garciam de Benefic. par. 1. c. 5. §., & Fagnanum in c. 21. de Præsen. n. 14. & seq, qui late, ac diligenter totum hoc argumentum persequitur.

(2) Monet tamen Fagnanus l. c. n. 31., quod quidquid de jure sit usus Sedis Apostolica ubique receptus habet, ut pensiones à solo Pontifice

imponantur.

\$ XXXIII. Justis autem de causis pensiones imponuntur, veluti si beneficium sit litigiosum, ita ut inter duos de eo litigantes concilianda concordia sit (1); si illud permutetur, aut resignetur (2); si clericus de Ecclesia sua benemeritus, aut inops sit, aut mala valetudine laboret; denique clerico Ecclesiae utili pensio conceditur, ut inde honeste vivat. Pensio moderata esse debet, ut beneficiario supersint reditus, cum quibus vitam traducere possit, ac praeterea beneficii onera sustinere. Hinc in beneficiis, ex quibus pensiones detrahuntur, sola tertia, aut dimidia fructuum pars à Pontifice reservari solet (3).

(i) Cap. 21. de Præben., cap. 5. de Transact.

- (2) Cap. 4. de Cleric. ægrot. vel debilit., c. 6. de Rer. perm.
  (3) Consule Fagnanum in c. Nisi essent de Præben. n. 27.
- §. XXXIV. Cathedrales Ecclesias, quae annuos ducatos mille, & parochialis, quae centum suis fructibus non superant, Tridentina Synodus pensionibus onerari vetat (1). Sed nunc in parochis omnibus indiscriminatim pensiones non imponuntur, ut Parochus integros habeat reditus, cum quibus pauperibus opem ferre posit (2). Quamquam autem pensiones proprie beneficia non sint, tamen beneficii loco sunt, quoniam ex ecclesiasticis bonis decerpuntur, & ideo nonnisi clericis dantur (3),

ac per matrimonium amittuntur, nisi quem Sedes Apostolica lege solverit (4). Porro clerici pensione ditati officium B. Virginis quotidie recitare debent (5).

(1) Concilium Tridentinum Sess. 24. c. 13. de Reform.

(2) Benedictus XIII. Const. Quanta apud Ferrarium Bibliothec. verb. Pensio, qua porro constitutione confirmatum est edictum, quod pridem. Innocentius XII. ea de re emiserat.

(3) S. Pius V. Const. Sacrosanctum 98. t. 4. par. 3. p. 38. Bullar., & Sixtus V. Const. Cum Sacrosanctum 141. §. 2. t. 5. par. 1. p. 43.

ejusd. sæpe cit. ed. Rom. ult.

(4) Sunt qui privilegio Sedis Apostolicæ ecclesiasticas pensiones retinent, quamquam uxorem habeant, & quamquam clericali tonsura insigniti non sint. Consule Ferrarium Bibliothec. verb. Pensio.

(5) S. Pius V. Const. Ex proximo 186. §. 1. t. 4. par. 3. cit. Bullar.

p. 180.

\$. XXXV. Pensio tamquam usufructus extinguitur morte clerici, qui ea vivens fruebatur; nisi ipse à Sede Apostolica in alium transferendae pensionis facultatem obtinuerit. Quo privilegio fruuntur Cardinales, & alii, quibus illud à Summo Pontifice datum est; & hi quidem non integram pensionem, sed dimidiam ejus partem in alium transferre possunt (1). Tollitur etiam pensio per redemptionem, quæ fit repræsentatis, hoc est mature factis aliquot annuis pensionem solutionibus; sed ea in re Summi Pontificis auctoritas necessaria est (2). Denique pensio amittitur Religionis professione, matrimonio, degradatione, crimine haeresis, aut laesae majestatis, caeteris fere modis, quibus beneficia amittuntur (3).

(1) Innocentius XI. Const. Circumspecta 32. t. 8. Bullar. p. 43.

(2) Verum intra sex menses post captam beneficii possessionem redimi, ac deleri pensiones vetat Benedictus XIV. Const. In sublimi 30. t. 1. ejus Bullar. p. 43. ed. Rome seu Ven. 1754.

(3) Confer Cabasut. Theor. & prax. jur. Canon. l. 2. c. 14. n. 15. & seq.

### SECTIO V.

## De adipiscenda beneficiorum possessione.

XXXVI. Beneficii possessio ca- XXXVII. Juramentum à Benefipienda. clario præstandum. Tom. II. Oo

### S. XXXVI.

Satis non est, aliquem beneficium obtinuisse, nisi etiam ejus possessionem adipiscatur, ut fructus capiat, suosque faciat. Generatim qui beneficium conferendi, is etiam possessionis tradendae jus habet; sed hoc plerumque alteri committi solet, & olim quidem ad Archidiaconum pertinebat (1). Cum possessio traditur, externa quaedam adhibentur signa, quibus ea significatur. Ita ex. gr. Canonici accepto libro, pulsato tintinnabulo, cæterisque similibus signis, Parochi autem possessionem capiunt, cum Ecclesiam ingrediuntur.

- · (1) Cap. 7. de Offic. Archidiac.
- §. XXXVII. Qui possessionem tribuit merus minister est, qui rem totam gerit collatoris jussu, & auctoritate. Quare hoc tantum curat, ut collationis literæ exitum consequantur; neque ejus est judicare, num clericus beneficio donatus eo sit revera dignus, an secus; nisi hoc forte negotium ei commissum fuerit, quia tunc nonnisi re cognita beneficii possessio danda est (1). Capta possessione, qui beneficium obtinuerunt cum cura animarum, intra duos saltem menses coram Episcopo, aut ejus Vicario generali fidei professionem per semetipsos emittere debent (2); aucti vero Canonicatu, aut Dignitate in Ecclesia cathedrali non solum coram Episcopo, aut Vicario generali, sed etiam coram Capitulo idem præstant (3). Nisi id fiat, inutilis possessio est, neque fructus quis facit suos.

(1) Huc spectant literæ in forma dignum, aut in forma commissaria, de quibus actum est sit. 5. sect. 3, §. XLII. p. 333. Vide etiam Garciam de Benefic. part. 6. c. 2. n. 1. & seq.

(2) Fidei professio per procuratorem emitti non potest; qua in re emendandus est error illorum, qui id per procuratorem fieri posse arbitrantur. Consule Benedictum XIV. Instit. Eccles. 60. §. 3. & Giraldum Exposit. jur. Pontific. part. 2. sect. 136. p. 1011.

- (3) Concilium Tridentinum Sess. 24. c. 12. de Reform. Pius IV. Const. In Sacramenta 102. & Const. Injunctum 103. Bullar. t. 4. part. 2. p. 201. & 204. Canonici collegiatarum Ecclesiarum hujus faciendæ professionis nulla lege obstringuntur; sed tamen etiam hi pluribus in locis vel peculiari lege, vel consuetudine hanc professionem emittunt. Sic in locis, ubi obtinet Concilium Romanum habitum à Benedicto XIII. an. 1725., multi sunt, qui ea lege tenentur. Confer Giraldum loc. cit.
- \$ XXXVIII. Illud in primis efficit capta possessio, ut qui eam anni spatio retinuit, is inde dimoveri, aut beneficium alteri, qui illud impetrarit, adscribi nequeat, nisi primum iis petitorio judicio finita sit. Quod jus constituit Regula 35. Cancellariæ, quae vulgo dicitur de annali possessore, & quae duabus constat partibus. Nam sancitum est primum, ut qui beneficium, impetrat, quod alter per annum tranquillo, & quieto animo retinuit, significare debeat nomen, & gradum possessoris, proferre causam apertam, & perspicuam, propter quam ei retinendi beneficii jus esse negat, temporis, quo in ea possessione versatus est, cursum ostendere; deinde ut intra sex menses possessorem in judicium vocet, & causam intra annum usque ad sententiam persequatur (1).
- (1) Consule Rigantium ad hanc Regul. 35.
- §. XXXIX. Est & alia regula de triennali possessore, quae inter regulas Cancellariae est 36. numero, atque in re beneficiaria quadragenariae praescriptionis vice fungitur. Ea vero cautum est, ut qui procul à labe vitioque simoniae triennii spatio beneficium obtinuit quovis titulo, etiam colorato, ut vocant, iis nullis amplius molestiis affici, neque à possessione dimoveri possit, atque omnes ejus beneficii impetrationes, quas dicunt, irritae habeantur. Quae triennalis possessio ut tantum valeat, pacata esse debet, eaque ut explorata sit, satis est ostendere possessionem, quam quis revera adeptus est. Nam qui illam semel apprehendit, ac post triennium retinet, in ea semper perseverasse censetur, nisi secus ostendatur (1).
  - (1) Vide etiam Rigantium ad Regul. 36.

#### TITULUS XV.

## De censibus, exactionibus, et procurationibus.

I. Census quid? II. Quando census ab Episcopo V. ad VIII. Procuratio. constituatur? III. Cathedraticum.

IV. Subsidium charitativum. IX. Portio canonica.

#### S. I.

Non solis aluntur Clerici beneficiorum fructibus sed & alia habent emolumenta, aliasque obventiones, quibus fruuntur, ut honeste, ac decenter vivant. Eorum quaedam ad Episcopos, quaedam ad caeteros clericos pertinent. Proprii sunt Episcoporum census, quorum nomine hoc loco intelligitur certa vis

pecuniae, quae ex reditibus ecclesiasticis solvenda est.

- §. II. Porro Episcopus in Ecclesia recens fundata, & dotata, cum eam consecrat, censum constituere potest, consensu accedente fundatoris (1), vel patrono reservare (2), idemque recte praestat, cum annuente Capitulo Ecclesiam piis locis concedit, aut subtrahit à jurisdictione sua (3). Generatim tamen ædificata, & consecrata Ecclesia, nesas est aut veterem augere censum, aut novum imponere; nisi primum Apostolicae Sedis venia impetrata sit (4).
  - Can. 30. c. 18. qu. 2. cap. 16. de Censib. exaction. ibique Glossa.

(2) Cap. 23. de Jurepatr. (3) Cap. 6. de Relig. domib.

- (4) Onus, quod etiam mortuo Beneficiario maneat, sine venia Summi Pontificis imponi nequit. Eamdem hanc veniam pro onere temporario requiri, tradit Giraldus l. 3. t. 39. sect. 584. p. 397.
- §. III. Præter censum, alia etiam Episcopi tributa exigunt à clericis, & ecclesiis suae diœceseos, quae tributa vel ordinaria, vel extraordinaria sunt. Ordinarium tributum est Cathedraticum, aut Synodaticum, quod à singulis Ecclesiis quotannis solvitur in signum subjectionis, & honorem cathe-

drae Episcopalis (1). Penditur in synodo cathedraticum, unde factum est synodatici nomen (2), & penduntur duo solidi (3) ab Ecclesiis omnibus, & clericis, qui Episcopo subjecti sunt (4).

- (1) Cathedraticum, de quo hoc loco agimus, confundi non debet cum eo munere, tributo, seu pastello, quod olim in ordinatione dari solebat, quodque vehementer improbat Gregorius M. in Synodo Romana t. 3. Collect. Harduini col. 497. Concilium Tridentinum Sess. 21. c. 1. de Reform. Hoc quoque interdum dicitur cathedraticum, uti observant Gonzalez in c. Conquerente de Offic. ordin. in fin., & Christianus Lupus in Schol. & not. ad canon. Conciliar. tit. 2. cap. 3. p. 39. 4. ed. Ven. 1724. Que nominis similitudo quosdam in eum errorem induxit, ut crederent, generatim cathedraticum à sacris canonibus improbari. Verum certa illa pensio, quam proprie cathedraticum dicimus, quæque Episcopo singulis annis persolvitur non propter ordinationem, sed in subjectionis signum, & honorem cathedræ Episcopalis, nunquam à sacris canonibus vetita fuit, imo ejus antiquissimus est, & Ecclesiæ probatus usus. Id testassimum faciunt Concilium Bracarense II. Can. 2., & Toletanum VII. c. 4. t. 3. Collect. Harduini col. 386. & 622. ed. Paris., Alexander III. in c. 9. de Censib., Honorius III. in c. 16. de Offic. judic. ordin., Arnoldus Abbas Lubecensis, qui in Chronico Sclavorum I. 3. c. 21. p. 670. inter Scriptores Brunsvicent. t. 2. ed. Hannover. 1705., narrat, Hartwicum Archiepiscopum Bremensem, cum gravi premeretur inopia, ex solo cathedratico vitum traduxisse. In Concilio Ravenatensi an. 997. Can. 2. t. 6. Concil. col. 753. Collect. Harduini sancitum est, ut quovis anno, die S. Vitali sacro omnes Archipresbyteri censum Episcopo solverent duorum solidorum, atque hunc censum fuisse cathedraticum, ostendit Thomassinus Vet. W nov. Eccles. disciplin. pag. 3. l. 2. c. 34. n. 5. Mitto cætera monumenta, quæ multa sunt, & ex quibus patet, antiquissimum esse cathedraticum, ac semper sacris canonibus probatum fuisse. Concilium Tridentinum Sess. 24. c. 3. de Reform. quamquam novas exactiones Episcopis interdixerit, non ideo sustulit jus cathedratici, modo non in visitatione, ubi quidvis exigi concilium vetuit, sed vel in synodo, vel alio tempore solvatur; atque ita respondit Sacr. Congregatio Concilii, cujus decretum late exornat Fagnanus in c. Conquerente n. 48. et seq. de Offic. ordinar. et in cap Venerabili n. 16. et seq. de Censib. Hinc S. Carolus Borromeus, qui Tridentini concilii decreta diligentissime custodiebat, firmam ratam esse voluit cathedratici solvendi legem Act. Eccles. Mediol. part. 2. p. 346. atque idem constitutum est à Synodo Bituricensi an. 1584. tit. 3. Can. 7. t. 10. Collect. Harduini col. 1492.
- (2) Synodaticum Episcopo, cum diœcesim lustrabat, interdum solutum patet ex duobus Concilium Bracarensi II., & Toletano VII.

quorum paulo ante facta mentio est. Sed fere ubique solvebatur in Synodo, quæ cum plerumque post pascha haberetur, hinc ea solutio quandoque Paschalis est appellata, uti monet Cironius Paratith ad Decretal. 1. 3. tit. 39. n. 10. t. 1. p. 315. ed. Vindobon. 1761. Sed ut plurimum, à Synodo ea præstatio vocata est synodaticum, interdum etiam dicta Synodus uti constat ex Concilio Tolosano c. 10. t. 6. part. 1. Collect. Harduini col. 1045., atque ex Fulberto Carnotensi Ep. 58. Biblioth. PP. t. 18. p. 18. ed. Ludum; quamquam à Synodatico distingui synodus videtur in Indice ms. Beneficiorum Ecclesiæ Constant. apud Du-Cangium Glossar. verb. Synodaticum. Cum autem synodaticum in synodo persolvatur, quæri potest, num pendi debeat illis quoque annis, quibus synodus non habetur. Pluries de hac re quæsitum est coram Sacr. Congregatione Concilii, eaque semper respondit, cathedraticum, etiam non habita synodo, singulis annis esse solvendum, & vero in Amalphitana Cathedratici 5. Septembr. 1705. et 26. Februar. 1707. et in Cassanen. 21. Mart. 1735. l. 55. Decret. p. 326. et l. 57. p. 68. et l. 85. p. 188. nullo habitu respectu ad Synodum, cathedraticum à die adeptæ possessionis Episcopo solvi voluit. Quod idem antea constituerat Synodus Avenionensis an. 1366. c. 11., & altera similiter Avenionensis Synodus habita Alano Episcopo I. 4. Anecdotar. col. 585. c. 11. et 580. c. 15. ed. Paris. 1717., ubi statutum est, ut non solum ejus anni synodaticum, sed stiam arreragia temporis jum lapsi Episcopo solverentur. Diuturna tamen, ac legitima induta consuetudine fieri potest, ut nonnisi in synodo cathedraticum persolvatur. Quamquam enim ejus sodutionis onus consuetudine prorsus tolli, ac deleri nequeat, ut scilicet semper extet monumentum honoris debiti cathedræ episcopali, tamen cum hic bonos maneat, etiamsi illud non solvatur annis singulis, recte à consuetudine induci potest, ut tantum, cum Synodus habetur, cathedraticum pendi debeat. Consule Bottum de Synod. p. 3. n. 89. et seq., & Massobrium de Synod. c. 4. dub. 33. et 34.

(3) Duos solidos propter cathedraticum unoquoque anno solvi jubent Concilium Bracarense II., & Toletanum VII. loc. cit., atque Honorius III. in cit. c. 16. de Offic. judic. ordinar. Verum cum solidi pretium non semper idem, nec ubique fuerit, uti late inter exteros ostendunt Jacobus Gothofredus in Cod. Theodos. Leg. unic. l. 7. tit. 24. t. 2. p. 459. et seq. et Leg. 1. l. 12. tit. 7. t. 4. p. 597. ed. Lips. 1737. & PP. Maurini Addit. ad Glossar. Du-Cangii verb. Solidus; cum item incertum sit, aureus ne, an argenteus esset, & quanti valeret solidus Lucensis, quem memorat Honorius III. in cit. c. 16., hinc questium est, que nunc propter cathedraticum moneta pendenda sit Synodus Romana habita anno 1725. à Benedicto XIII. singulis solidis pretium attribuit unius aurei monetæ Romanæ, & eo propter cathedraticum solvi jubet viginti julios ejusdem monetæ, quamquam non integri solidi à singulis beneficiariis pendendi sint, sed ratione habita redituum beneficiorum, servatoque modo, qui in ea Synodo constitutus

est. Verum provinciale hoc concilium tantum in Romana provincia legem facit. Itaque cum nihil certi ea de re sit à Jure constitutum, ex receptis populorum moribus, & locorum consuetudine cathedrati-

eum Episcopo solvendum æstimandum est.

- (4) Pendendum est cathedraticum à quibuscumque parochis, beneficiariis, & Ecclesiis sæcularibus, non item regularibus, quæ monasteriis conjunctæ sunt, & in quibus regulares divina officia peragunt. Nam hæ solvendi cathedratici onere non tenentur. Can. Inter cetera 8. c. 10. qu. 3. & Cun. Quam sit. c. 18. qu. 2. Sodalitia vero laicorum, quæ confraternitates dicuntur, Episcopi auctoritate instituta, si propriam habeant Ecclesiam, non item si tantum capellam, aut altare in aliena Ecclesia habeant, cathedraticum pendere oportere, respondit Sacr. Congregatio Concilii in Firmana Cathedratici 24. Jul. 1734. W in Urbevetana Cathedratici 20. Marc. 1735. Similiter in Maceratem Cathedratic. 29. April. 1731. definitum est, ex omnibus quotquot sunt, beneficiis, etiam simplicibus, solvendum esse cathedraticum, exceptis tantum capellaniis laicalibus, & ad nutum amovilibus. Quod si plures clerici, qui uni, & eidem Ecclesiæ addicti sunt; communem habeant massam, non singuli discretam, atque distinctam præbendam, unum tantum ex ea massa cathedraticum esse solvendum, statuit Concilium Romanum anni 1725. tit. 8. c. 4.
- §. IV. Extraordinarium tributum est subsidium charitativum, scilicet pensio; quam Episcopus charitatis nomine exigit à clericis, & ecclesiis sibi subjectis (1) ad periculum aliquod depellendum, gravemque necessitatem evitandam (2). Justa autem, & gravis causa requiritur, ac praeterea capituli consensu opus est, ut recte hoc subsidium ab Episcopo indicatur (3). Sed nunc, saltem in Italia, jus viget ab Innocentio XI. constitutum, quo sancitum est, ut semel tantum Episcopus, videlicet in primo ingressu suo, hoc subsidium exigat, & verum tantum accipiat, quantum antea per annos quadraginta dari consuevit (4). Quare si qua postea gravis exoriatur causa, quae subsidium flagitet, Sedis Apostolicae venia opus est (5).

(2) Concilium Lateranense III. Can. 4. t. 6. part. 2. Concil. col. 1675.

Collect. Harduini, cap. 16. de Offic. judic. ordin.

<sup>(1)</sup> Subsidium hoc, uti etiam cathedraticum, ex lege diœcesana procedit, & ideo regulares, ac cæteri, qui exempti sunt, illius solvendi onere non tenentur, uti ostendit Giraldus Exposit. Jur. Pontific. part. 1. l. 3. Decretal. sect. 583. p. 397.

-time made at finiscoping rimenorum namine, cum dies Sampasagalis amas vet per and per vicinital carter vicinity, all a sistance, commande suego tu intra the constraints are differents. тип разм. От притеге ст mine Tristana religio in negra and man, & maderial mad THE REAL PROPERTY AND ADDRESS. Thumping B. S. - S. & B. THE LUCION LONDING THE PROPERTY OF TROOT SECURISION CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF continue infrastr. Course to the with permits time thing same THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. The same 22 Consultant versus more gives aim licrosite, q position order site case. In the case of CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE THE PERSON NAMED IN the second contract of the second second THE PERSON NAMED IN COLUMN on and their permittee there are Committee of the State of the S THE RESERVE OF THE PARTY OF militar spream discussion was burn the properties are mades of the Tribuit in No. 3. it light a an could a make content Digitized by Google

celerrime expediant. Et licet definitus non sit evectionum, ac dierum numerus, intra quem visitationem perficere oportet, tamen Sacr. Congregatio Concilii id totum visitantium conscientiæ, & prudentiæ reliquit, uti ostendit ipse Giraldus loc. cit.

(4) Consule Benedictum XIV. de Synod. diæc. l. 10. c. 10. §. 6.

§. VII. Danda est procuratio non solum Episcopo, aut alteri, qui ejus loco diœcesim lustrat, sed etiam vicario capitulari, cui post annum à die postremo habitae visitationis dicecesim visitare licet (1); & datur ab omnibus, qui visitantur, non tamen ab Ecclesiis civitatis, in qua Episcopus assidue commoratur (2); neque item ex privatis oratoriis, quae in monachorum granciis sita sunt (3). Subsunt autem Épiscopi visitationi Ecclesiæ omnes, etiam exemptæ, atque etiam regulares, quae conjunctam habent curam animarum (4), itemque commendata monasteria, etiam Abbatiae, Prioratus, Præposituræ, ubi non viget observantia regularis; præterea beneficia tam curata, quam non curata, sæcularia, & regularia, qualitercumque commendata etiam exempta (5), Parochiales annexæ Ordini Hierosolymitano (6), hospitalia, nisi sub immediata Regum protectione sint (7). Nam quæ Episcopus ordinario jure visitare non potest, qualia sunt loca exempta, ea visitat jure delegato.

(1) Vide Benedictum XIV. loc. mox indicat.

(2) Consule Fagnanum ad c. 15. de Censib. exaction., & Giraldum

Exposit. Jur. Pantific. par. 1. l. 3. Decretal. tit. 39. p. 403.

(3) Cap. 27. de Censib. exaction. Quæ decretalis consensu omnium interpretum Juris Canonici ad quæcumque privata oratoria traducitur, uti testatur Fagnanus in cis. cap. 27.

(4) Concilium Tridentinum Sess. 25. de Regul. c. 11., Gregorius XV.

Const. Inscrutabili 50. S. 4. Bullar. t. 5. par. 5. p. 1.

(5) Concilium Tridentinum Sess. 7. c. 8. & Sess. 21. c. 8. de Reform. Vide etiam ea de re decretum Ut in parvis 184. Innocentii X. Bullar. t. 6. par. 3. p. 270.

(6) S. Pius V. Const. Exposcit 187. Bullar. p. 3. t. 4. p. 180.

(7) Concilium Tridentinum Sess. 22. c. 8. de Reform.

s. VIII. Visitantur etiam ab Episcopo, quotannis monasteria monialium (1); sed tunc nullam ipse procurationem accipit, nisi quod in earum Ecclesiis beneficium sit (2).

Tom. II.

(3) Cap. 6. de Censib. enaction. Consule Giraldum loc. cit.

(4) Innocentius XI. Const. 43, §. 10. Bullar. t. 8. p. 61. Vide eumdem Giraldum loc. mon cit.

- (5) Confer Gandentium t. 1. de Visit. Pral. ecclesiastici dist. 6. n. 18.
- §. V. Pertinet quoque ad Episcopum procuratio, quae ei tribuitur alimentorum nomine, cum diœcesim visitat (1). Debent enim Episcopi singulis annis vel per se ipsos, vel legitime impediti per vicarium generalem, aliumve virum idoneum diœcesim visitare, totumque negotium saltem intra biennium absolvere; cum ita late patet diœcesis, ut uno anno universa lustrari non possit. Quo in munere curandum est diligenter, ut ubique Christiana religio integra observetur, pravique emendentur mores, & quidquid mali irrepsit, avertatur (2).

  - Cap. 6. et 23. de Censib. exaction.
     Concilium Tridentinum Sess. 24. c. 3. de Reform.
- §. VI. Cum autem aequum sit visitationem fieri sumptibus eorum, qui visitantur, inducta est procuratio, quæ comprehendit hospitium, alimenta, caetera necessaria (1), aut etiam certam vim pecuniae, quae nunc sponte data illorum loco accipi potest; modo sit una procuratio, cum plura eadem die loca lustrata sunt (2). Cavendum vero est Episcopis, ne inutilibus sumptibus graves sint Ecclesiis, quas visitant, & ideo modesto comitatu contenti esse debent (3); & si pluries intra anno eamdem Ecclesiam visitaverint, nonnisi unam procurationem accipiant (4).

(1) Cap. 6. et 13. de Censib. exaction.

(2) Cap. 2. et 3. de Censib. in 6. Ita à Bonifacio VIII. abrogatum est jus antiquam cap. 1. eod., quod procurationis causa pecuniam accipere vetabat. Eadem hæc optio duadi pecuniam loco victualium permisea

est à Concilio Tridentino Sess. 24. c. 3. de Reform.

(3) Concilium Lateranense in cap. 6. de Censib, exact, præfinivit numerum equorum, quibus Episcopi diecesim visitantes pro suo comitatu uti possunt; sed eo indiscriminatim uti nequeunt, quod recte monet Giraldus Exposit. Jur. Ponsific. part. 1. 1. 3. t. 39. Decretal. sect. 583. p. 396. Syuodus Tridentina Sess. 24. c. 3. de Reform. generation statuit, ut Episcopi modesto equitatu, & famulatu contenti visitationem quam

celerrime expediant. Et licet definitus non sit evectionum, ac dierum numerus, intra quem visitationem perficere oportet, tamen Sacr. Congregatio Concilii id totum visitantium conscientiæ, & prudentiæ reliquit, uti ostendit ipse Giraldus loc. cit.

(4) Consule Benedictum XIV. de Synod. diæc. l. 10. c. 10. §. 6.

§. VII. Danda est procuratio non solum Episcopo, aut alteri, qui ejus loco diœcesim lustrat, sed etiam vicario capitulari, cui post annum à die postremo habitae visitationis dicecesim visitare licet (1); & datur ab omnibus, qui visitantur, non tamen ab Ecclesiis civitatis, in qua Episcopus assidue commoratur (2); neque item ex privatis oratoriis, quae in monachorum granciis sita sunt (3). Subsunt autem Épiscopi visitationi Ecclesiæ omnes, etiam exemptæ, atque etiam regulares, quae conjunctam habent curam animarum (4), itemque commendata monasteria, etiam Abbatiae, Prioratus, Præposituræ, ubi non viget observantia regularis; præterea beneficia tam curata, quam non curata, sæcularia, & regularia, qualitercumque commendata etiam exempta (5), Parochiales annexæ Ordini Hierosolymitano (6), hospitalia, nisi sub immediata Regum protectione sint (7). Nam quæ Episcopus ordinario jure visitare non potest, qualia sunt loca exempta, ea visitat jure delegato.

(1) Vide Benedictum XIV. loc. mox indicat.

(2) Consule Fagnanum ad c. 15. de Censib. exaction., & Giraldum

Exposit. Jur. Pontific. par. 1. 1. 3. Decretal. tit. 39. p. 403.

(3) Cap. 27. de Censib. exaction. Quæ decretalis consensu omnium interpretum Juris Canonici ad quæcumque privata oratoria traducitur, uti testatur Fagnanus in cit. cap. 27.

(4) Concilium Tridentinum Sess. 25. de Regul. c. 11., Gregorius XV.

Const. Inscrutabili 50. S. 4. Bullar. t. 5. par. 5. p. 1.

(5) Concilium Tridentinum Sess. 7. c. 8. & Sess. 21. c. 8. de Reform. Vide etiam ea de re decretum Ut in parvis 184. Innocentii X. Bullar. t. 6. par. 3. p. 270.

(6) S. Pius V. Const. Exposcit 187. Bullar. p. 3. t. 4. p. 180.

(7) Concilium Tridentinum Sess. 22. c. 8. de Reform.

5. VIII. Visitantur etiam ab Episcopo, quotannis monasteria monialium (1); sed tune nullam ipse procurationem accipit, nisi quod in earum Ecclesiis beneficium sit (2).

Tom. II.

(1) Clement. 2. de Stat. monachor. Concilium Tridentinum Sess. 25. c. 9. de Regul. Late hoc argumentum persequitur Giraldus Exposit. Jur. Pantific. par. 1. l. 3. Decret. tit. 35. Sect. 562. p. 372. w seq.

(2) Sac. Congregatio Concilii in Volaterrana 13. Novemb. 1638. 1. 16.

Decretor. p. 106.

§. XI. Denique Episcopus jure decretalium habet portionem canonicam, scilicet quartam partem corum rerum, quæ Ecclesiae, aut alii pio loco relinquuntur (1). Sed hodie fere ubique hæc portio consuetudine sublata est, cum non amplius Episcopi gravi illa premantur inopia, cujus gratia initio ea concessa fuit. Si qua tamen regio est, in qua portio canonica adhuc obtinet, non eam pendunt loca pia, & monasteria exempta, quoniam soluta sunt lege diœcesana, unde illa procedit (2); neque penditur ex piis legatis, quæ pro anniversario, pro Ecclesiæ fabrica, cæterisque similibus relicta sunt (3).

(1) Cap. 14. de Testam.

(2) Consule Giraldum. I. c. tit. 27. sec. 481. p. 315.

(3) Cap. 20. de Testam.

### TITULUS XVI

#### De decimis.

I. Clericorum obventiones, & emo- VI. Consuetudo præsertim in decimis spectanda.

II. Decimæ quo jure apud Chris- VII. Cui solvendæ decimæ? tianos debitæ?

III. Quando solvi cœptæ?

IV. Prædiales, personales, mixtæ. IX. A quibus solvendæ decimæ? V. Earum discrimen.

VIII. Decimæ an à laicis accipi possint?

## 5. I.

Nunc ad ea transgredimur, quæ cæterorum clericorum propria sunt; & huc spectant decimæ, primitiæ, oblationes, quotidianæ distributiones, quæ ordinariæ, quæque extraordinariæ vocantur, voluntariæ denique, & honorariæ largitiones pro benedictionibus, sacrificiis, sacramentis, aliisque bonis Christiano populo tribuendis. Non omnibus quidem omnes clerici fruuntur, sed alii aliis, pro emolumentorum, clericorumque discrimine

discrimine.

§. II. Apud Hebræos Leviris, & Sacerdotibus Divina lége debitas fuisse decimas, hoc est decimam partem fructuum terræ, & pecudum, inter omnés constat (1). Jure Evangelico ad alendos clericos nullæ indictæ sunt decimæ; tantum Christiani jubentur Ecclesiæ ministris præbere necessaria ad vitam honeste, ac decenter traducendam (2). Itaque Divini quidem juris est, quod iis, qui altari ministrant, necessaria vitæ subsidia præbeantur; non item, quod ea de causa detur decima pars fructuum terræ, & hoc quidem modo decimæ ad jus Divinum referri non possunt (3). Nam Ecclesia constituit modum, quo ejus ministri alendi sunt; nihil autem interest, sive id per decimas, sive per alias præstationes fiat.

(1) Prima, quæ in sacris libris ocurrunt, decimarum exempla, sunt Abrahami decimæ è manubiis omnibus devictorum ab eo Regum, quas ipse Sacerdoti Melchisedeco persolvit Gen. XIV. 20. Imitatus hanc avi pietatem Jacobus omnium, quæ sibi in Mesopotamia acquirenda essent, decimas Deo offerendas vovit Genes. XXVIII. 22., quam fidem ab itinere reducem liberasse nemo dubitat. Denique Mosaica lege in Levit. XXVI. 30, jussi sunt Hebræi decimas persolvere; & tunc quidem decimæ Levitis, & Sacerdotibus Dei mandato deberi cæptæ sunt. (2) Mathæus X. 10. Lucas VIII. 3. X. 7. Paulus 1. ad Corinth. IX.

7. 9. 10. 11. 13. 14.

(3) Divinum præceptum solvendarum decimarum morale fuisse, nonnulli existimant, unde conficiunt, nunc etiam divina lege à Christianis decimas esse solvendas. Rectitus S. Thomas 2. 2. quæst. 87. art. 1. decimas divino jure à Christianis deberi affirmat, si earum nomine comprehendimus alimenta, quæ clericis debentur, negat autem, si eo vocabulo decimam illam partem fructuum, & redituum intelligimus. Sic ex se patet, inquit, quod ad solutionem decimarum homines tenentur partim quidem ex jure naturali, partim etiam ex institutione Ecclesiæ. Quæ tamen pensatis opportunitatibus temporum, & personarum posset aliam partem determinare. Et merito à Concilio Constantiensi. Sess. 8. c. 300. t. 8. Collect. Harduini damnatus est articulus 18. Joannis Wiclefi ajentis, quod decimæ sunt puræ eleemosynæ, & Parochiani possunt propter peccata suorum Prælatorum ad libitum suum eas auferre. Nam decimæ, tamquam alimenta Ecclesiæ ministris debita, ab ipso divino jure procedunt. Cons

sule Bellarminum de Cleric. l. 1. c. 25. §. Quod non sit morale opp. t. 2. p. 157. ed. Ven. 1721., Gonzalez in c. 32. §. 1. de Decim., Cotelerium in Constit. Apostolic. l. 2. c. 35. not. 1. t. 1. p. 248. ed. Amstelæd. cit.

- §. III. Hinc prioribus Ecclesiæ sæculis neque Christiani decimas solvebant, neque ulla lex erat, quæ hanc solutionem imperaret (1). Clerici vivebant ex oblationibus, quas fideles sua sponte in Ecclesiam conferebant; adeout nihil opus esset decimas indicere, ut ex iis clerici victum, & cultum obtinerent. Imminuta fidelium largitate, cum non omnia Ecclesiae, ejusque ministris sponte à fidelibus præberentur, institutæ sunt decimae tum Patrum hortationibus (2), tum Ecclesiae legibus (3), quibus eas Christiani solvere jussi sunt.
- (1) Cyprianus de Unit. Eccles. p. 85. ed. Amstelæd. 1700. diserte testatur, nullas sua ztate decimas suisse solutas; & Ep. 1. p. 170. de Hebrzorum decimis disserens: Quæ nunc ratio, inquit, & forma in clero tenetur, ut qui in Ecclesia Domini ordinatione clericali promoventur, in nulla ab administratione Divina avocentur, nec molestiis, & negotiis sæcularibus alligentur, sed in honore sportulantium fratrum, tamquam decimas ex fructibus accipientes, ab altari, & sacrisciis non recedani. Quo ex loco perspicuum est, ztate Cypriani sportulas decimarum locum obtinuisse. Idem etiam deprehendi potest ex Origine Hom. 11. in Numer. n. 2. p. 305. opp. t. 2. ed. Paris. 1733. Adde altum, quod tribus prioribus szculis de solvendis decimis, ubique silentium est.

(2) Adéundi sunt Auctor Constit. Apostolic. lib. 7. cap. 29. W lib. 8. cap. 20. apud Cotelerium PP. Apostolic. t. 1. p. 375. W 416. ed. cit., Hieronymus in Malach. c. 3. versic. 7. 8. W seq. col. 978. W seqq. opp. 8. 6. ed. Veron. Augustinus Comment. in psalm. 146. n. 17. opp. t. 4. col. 1648. ed. Ven. cit., Chrysostomus Hom. 4. in Ep. ad. Ephes. opp.

\$. 11. p. 31. ed. Paris. 1734.

(3) Concilium Matisconense II. Can. 5. apud Labbæum t. 6. Concil. col. 674. seq., Cabilonense II. Can. 19. t. 9. col. 363., Turonense anno 813. Can. 16. col. 351. ib. Moguntiacense anno 888. Can. 13. t. 11. col. 586. Confer etiam Capitularia Regum Francor. capit. de Part. Sasson. c. 16. & 17. apud Baluzium t. 1. col. 183., & Capitul. an. 804. c. 2. col. 291. ed. Ven. 1772.

5. IV. Jam vero decimae vel praediales, vel personales, vel mixtae sunt. Praediales debentur ex fructibus, sive reditibus praediorum tum urbanorum, tum rusticorum; & harum

quidem aliæ majores, aliæ minores, & minutæ, aliæ novales appellantur. Majores sunt, quæ ex frumento, vino, fœno, aliisque uberirioribus fructibus, minores, quæ ex leguminibus, & oleribus, novales (1), quæ penduntur ex prædiis, quæ recenter ad culturam redacta sunt, cum antea frugifera non essent. Personales (2) solvuntur ex rebus quas sibi quisquis acquirit opera, & industria sua veluti lucro honestæ negotiationis, militiæ, venationis. Mixtæ denique partim prædiales sunt, & partim personales, quippe quae ex rebus quidem ipsis, sed nonnisi adhibita industria percipiuntur. Hujus generis sunt fætus pecorum, lac, lana, caetera similia.

(1) Terra præcisa, quæ anno cessavit, velsilva, quæ avulsis arboribus, ad culturam redacta est, terra novalis dicitur Leg. 30. ff. de Verb. signific. Leg. 3. §. 2. ff. de Termin. mot. Memorat hanc Juris Civilis interpretationem Innocentius III. in cap. 21. de Verbor. signific., tum statuit, novale esse intelligendum agrum de novo ad cultum redac-

tum, de quo non extat memoria, quod aliquando cultus fuisset.

(2) Ætate Augustini nondum decimæ fixa, ac perpetua lege constitutæ fuisse videntur; sed ipse tamen Enarrat. in psalm. 146. n. 17. col. 1648. t. 4 ed. cit. vehementer Christianos hortatur, ut reales, ac personales decimas solvant. Præcidite, inquit aliquid, & deputate aliquid fixum vel ex annuis fructibus vel ex quotidianis quæstibus vestris. Sequenti tamen sæculo, quo vixit S. Cæsarius Arelatensis, non reales solum, sed etiam personales decimæ obtinebant; nam ipse Serm. 277. inter opp. Augustini in Append. col. 460. t. 5. par. 2. diserte memorat decimas ex quotidianis quæstibus, item de militia, de negotio, de artificio. Falsus igitur est Van-Espenius Jus. eccles. univers. par. 2. tit. 33. c. 1. n. 31. & seq., qui personalium decimarum originem Cælestino III. adscribendam putat; & insignis est calumnia Justi Henningii Bohemeri Inst. Jur. Canon. l. 3. tit. 3. §. 3. reprehendentis Romanos Pontifices, quasi ipsi jus decimarum plus æquo explicaverint, quod personales decimas instituerunt.

§. V. Inter praediales, ac personales decimas non unum discrimen est. Nam praediales debentur, non deductis impensis, & vero debentur Parocho, cujus in parochia sita sunt praedia, unde illae percipiantur (1); cumque ipsis praediis adhaereant, ab omnibus, qui praedia habent, etiam intidelibus solvendae sunt (2). Verum decimae personales tantum à Chris-

tianis solvuntur Parocho, à quo ipsi sacramenta accipiunt, ex iisque impensae in rebus parandis factae detrahuntur (3). Illud commune est utrisque decimis, quod non deducitur, quod necessario ad res conservandas impenditur (4).

- (1) Cap. 7. 13. 22. de Decim. (2) Cap. 16. eod.
- (3) Cap. 20. \(\nu \) 28. eod. (4) Cap. 28. mon laud.
- §. VI. Leges hae sunt Decretalium jure generatim constitutae. Sed recepti populorum mores saepe has leges abrogarunt, & hine spectandae sunt singularum Ecclesiarum consuetudines, ut noscatur, è quibus decimae pendendae sint, quid item, & quibus eas solvere oporteat. Nimirum posteaquam clericis aliis bonis, atque reditibus parata sunt ea, quae suppeditent ad cultum, & ad victum, paulatim decrevit solutio decimarum; & nunc multis in locis neque decimae praediales ex praediis urbanis, neque personales solvuntur (1). Quin ne ex omnibus quidem terrae fructibus detrahuntur decimae, neque solvitur decima eorum pars, licet adhuc decima appelletur, & multae etiam regiones sunt, in quibus decimae prorsus exoleverunt.
- (1) Consule Giraldum Exposit. Jur. Pontific. par. 1. Decret. l. 3. sect. 508. p. 331.
- §. VII. Decimae debentur Parocho (1): sed tamen ab aliis quoque clericis, aut Ecclesiis acquiri possunt vel privilegio Summi Pontificis (2), vel praescriptione annorum quadraginta cum titulo, sine titulo vero praescriptione temporis, quod hominum memoriam supere (3). Novales vero, ac minutae, ubi hae vigent (4), decimae semper Parocho reservatae censentur; ne his, cui animarum cura commissa est, graviori damno afficiatur. Et quamquam faici jure ipso exigendi decimas, quod proprium clericorum est, potiri nequeant, tamen res ipsas, quae decimarum nomine penduntur, habere possunt (5); modo justa causa praesto sit, & Romani Pontificis accedat auctoritas (6).

(1) Concilio Cabilonense II. Can. 19. apud Labbæum t. 9. col. 363.

ed. Ven., & Metense an. 888. Can. 2. t. 11. col. 593.

(2) Multa extant exempla decimarum, quæ à Sede Apostolica Monasteriis, & Capitulis concessæ sunt. Eas memorant, & probant S. Petrus Damiani t. 3. opusc. 33. c. 3. p. 252. ed. Paris. 1664., Ivo Carnotensis Ep. 192. p. \$3. ed. Paris. 1647., S. Thomas 2. 2. qu. 87. art. 3. Vide etiam regulam Templariorum c. 66. ap. Holstenium Cod. Regul. t. 2. p. 440. ed. cit.

(3) Cap. 4. & 6. de Præscrip. in cap. 1. eod. in 6.

(4) Minutæ decimæ plerisque in locis obsoleverunt.

(5) S. Thomas 2. 2. qu. 86. art. 3.

- (6) Interdum Summus Pontisex ad tempus imponit decimas beneficiorum propter aliquam necessitatem, vel publicam Ecclesiæ utilitate, atque eas solvi mandat alicui Principi, qui Ecclesiam desendit. Tunc autem constituuntur collectores, & sub collectores, qui has decimas colligant. Vide Clem. 2. de Decim., & Extravag. unic. ini. commun. ed. & vide etiam Gonzalez in cap. 19. de Decim. n. 4., ubi memorat decimus à Sede Apostolica concessas Regibus Hispaniarum.
- §. VIII. Verum mediis saeculis in summa rerum confusione laici, ut multa ecclesiastica bona, ita etiam decimas usurparunt, easque jure feudi retinuerunt, adeout in commercio essent, & in heredes transirent (1). Interim Parochi carebant suis reditibus, quibus semetipsos, & pauperes sustentarent, neque decimarum possessores ea, quae debebant, Ecclesiae servitia praestabant. Itaque actum est, ut sacra praeda ex laicorum manibus extorqueretur; sed operosum id erat, neque convenire visa sunt extrema remedia, quibus illi exasperarentur. In Concilio Lateranensi III. (2) prohibiti sunt laici novas decimas acquirere, & antiquas, quas habebant, in laicos transferre, tum generatim moniti, eos sine animarum suarum periculo decimas retinere non posse, sed adversus illos, qui eas retinerent, nulla pœna indicta est. Denique usu potius, ac silentio, quam lege ulla scripta toleratae sunt decimae, quas antea laici jure feudi obtinebant, novarum tamen acquisitio prorsus vetita, & hodie recepta sententia est, eas tantum decimas infeudatas, à laicis recte detineri, quae ante Lateranensem synodum acquisitae sunt (3).
- (1) Occupata à laicis bona, ac decimæ Ecclesiae & Altaria dicebantur, quorum turpe, quod calamitosis iis temporibus à laicis fie-

bat, commercium damnant Paschalis II., & Gregorius VII. Can. 13. & 14. caus. 1. qu. 3. Confer Petrum de Marca in Can. 7. Conc. Claromont., Fr. Florentem in c. 1. & 2. de Jurepatr., & Muratorum Diss. 72. & 73. Antiq. Italic.

(2) Cap. 19. de Decim.

(3) Quod Concilium Lateranense III. non expresse statuat, restituendas esse decimas, quas laici detincbant, neque ullum in ipsos pœnam constituat, sed tantum illas in laicos transferri, ac novas acquiriri vetet, plerique in eam venere opinionem, quod ea Synodus integras laicis reliquerit decimas, in quarum antea possessione versabantur. Hinc orta communis opinio, laicos retinere posse infeudatas decimas, quas ante illam Synodum obtinebant. Sed recte observat Ludovicus Thomassinus Vet. et Nov. Eccles. discipl. par. 3. l. 1. c. 11. n. 7. et seq., Concilium Lateranense III. nunquam laicis antiquas decimas permississe, cum satis discrte dicat, eas laicos sine animarum periculo detinere non posse. Hinc Odo de Saliaco Parisiensis Episcopus viginti circiter post annos, quam Lateranense Concilium habitum fuerat, in suis Constitutionibus Synodalibus n. 18. Delect. actor. t. 1. col. 2257. Frequenter, inquit, moneantur laici, ut non retineant decimas, quas in periculum animarum suarum retinent. In Concilio Lateranensi IV. multa de decimis sancita sunt, præsertim contra illos, qui eas usurpabant, sed nullum decretum est, quo laici restituere cogantur decimas, quas tunc obtinebant. Imo Innocentius III., quo Pontifice Lateranense illud Concilium habitum est, non improbasse videtur decimas, quæ à laicis jure feudi retinebantur, uti patet ex Prima Collect. tit. 11. t. 1. p. 565. ed. Baluzii Paris. 1682. Cum enim Capitulum Svessionense earum decimarum redimendarum facultatem postulasset; eam dedit Pontifex adjecta lege, ut Capitulum ea, quæ præstabant vetusti decimorum possessores, Ecclesiæ servitia præstaret. Non hic Ecclesiæ restitui jubentur decimæ infeudatæ, imo vero probatur contractus, per quem illas capitulum à laicis acquisiverat, & confirmantur servitia, que antea laici propter decimas præstabant, & que in posterum Capitulum præstare debet. Clarius ipse Innocentius III. in Cap. 25. de Decim. memorat decimas in feudum concessas, neque eas improbat. Ita cum omnes, quæ ferebantur, leges novas tantum decimas à laicis acquiri vetarent, sed decimas jam infeudatas non improbarent. invaluit opinio, quod laicis vetitum esset novas decimas acquirere, contra ipsis illæ essent permittendæ, quibus jam tunc fruebantur. Medio seculo XIII. Alexander IV. in c. 2. S. Sane de Decim. in 6. postquam statuit, Regulares posse cum Episcopi consensu decimas à laicis detentas accipere, illas autem, inquit, decimas intelligimus posse taliter à Religionis de manibus laicorum recipi, vel acquiri, quae ante Lateranense, Concilium ipsis laicis in feudum perpetuo fucre concessae. Non hic declarat Alexander quod Lateranense Concilium intelligat, sed tamen Juris Canonici interpretes intelligendum putant Concilium Lateranense III., quod Alexandro III. Pontifice habitum est. Hinc recepta ubique regula, laicos retinere posse decimas infeudatas, modo eas ante Concilium Lateranense III. obtinuerint. Illud non omittam, quod post Pontificatum Innocentii III. abstinuere se Concilia à repetendisantiquis decimis, quas jam laici habebant, quod & ex Tridentina Synodo confirmari potest. Quamquam enim statuat, at qui decimas impediunt, aut subtrahunt, excommunicentur, Sess. 25. c. 12. de Reform.; tamen Sess. 23. c. 18. de Reform. agens de reditibus idoneis Episcopali seminario parandis aliquid conferri jubet à laicis, qui Ecclesiæ decimas obtinent: etiam ex decimis, quacumque ratione ad laicos, ex quibus subsidia ecclesiastica solvi solent; pertinentibus.

§. IX. Solutio decimarum omnes generatim obstringit; quin etiam excommunicationis pœna constituta est adversus eos, qui decimas subtrahunt, aut impediunt (1). Multi autem eo onere soluti sunt vel privilegio Summi Pontificis (2), vel præscriptione annorum quadraginta cum titulo: sine titulo vero præscriptione temporis, quod supra hominum memoriam est (3); vel pactis conventis, & voluntaria remissione, quæ cum perpetua est, Summi Pontificis auctoritatem postulat (4). Clerici decimas pendunt ex bonis, quæ hereditate, legato, donatione, aut simili contractu acquisiverunt, non item ex bonis, quæ habent titulo spirituali, puta beneficii (5); Regulares autem ex prædiis, quæ pridem suberant oneri decimarum, antequam ad eos pervenirent (6).

(2) Cap. 24. ibique Glossa verb. Exemptus de Decim.

(4) Cap. 8. de Transact.

<sup>(1)</sup> Can. 5. caus. 16. qu. 7., C. 5. de Decim., Conc. Tridentinum Sess. 25. c. 12. de Reform.

<sup>(3)</sup> Cap. 15. de Privileg., Cap. 4. 6. 8. de Prascripti, Cap. 1. eod. in 6.

<sup>(5)</sup> Cum in Cap. 2. de Decim. Paschalis II. decimas à clericis primum solvendas neget, ac deinceps affirmet; hinc varize edictze sunt ab interpretibus explanationes, ut omnis, quze forte in hac sententia inesse videtur, pugna removeatur. Verior, & ab omnibus fere recepta interpretatio est, quam tradit Glossa, videlicet clericos non teneri decimis ex bonis spirituali titulo acquisitis, pura beneficii, teneri autem ex bonis, quze testamento, aut contractu obtinuerunt, & ex quibus, antequam ea venierent ad clericos, decimze solvebantur; quamquam eorum bonorum titulo promotus quis fuerit, nisi aliud legitima consuetudine inductum sit, un declaratit Congregatio Concilii in Marsi-

cana 12. Augusti 1651. l. Decret. XIX. p. 143., & in Usselen. Decimarum 11. Maii 1658. l. 21. p. 248. Atque id generatim obtinet, etiamsi clerici ab ipso Parocho sacramenta non accipiant, ut respondit eadem Congregatio Concilii in Fenetrana 19. Januar. 1636. l. Decret. XV. p. 310. & in Hortana Decimarum 25. Septembr. 1694. lib. XLIV.

(6) Extant in Cap. 10. W 11. de Decim. privilegia Sedis Apostolica. per qua Regulares liberantur ab onere solvendarum decimarum ex prædiis, quæ propris manibus, atque impensis colerent. Verum Innocentius III. in Concilio Lateranensi IV. Cap. 34. de Decim. sancivit, ut cuncti Regulares decimas solverent ex prædiis deinceps acquisitis, ex quibus antea decimæ solvebantur, quamquam ea ipsorum Regularium labore, & sumptibus fructuosa sint. Secundum hanc Decretalem à Congregatione Concilii in Pampilonem. Decimarum 21. Augusti 1728. in Tesaur. Resolut. t. 4. p. 213. & t. 6. p. 29. & seq. responsum est : quod Regulares non habentes in privilegiis expressam derogationem Cap. Nuper, teneantur solvere integras decimas, exceptis banis, & rebus prescriptis in cap. Ex parte 10. de Decim. Hodie igitur Regulares omnes soluti sunt lege tribuendarum decimarum tum personalium, tum realium, que dari deberent ex fructibus hortorum suorum, nutrimentis animalium, atque ex novalibus, que flunt ex terra prorsus inculta, quam ipsi proprio labore, sumptuque colunt; non item ex fundis decumanis, qui ad eos cum tali onere delati sunt, nisi etiam pro his peculiare privilegium obtinuerint, uti etiam declararunt Alexander IV. in cap. 2. S. Caterum de Decim. in 6, & Innocentius X. Const. Nuper pro parte 53. Bullar. t. 6. par. 3. p. 79. Consule Passerinum Comment. ad l. 3. Sexti Decretal. tit. de Decim. qu. unic. artic. 15. per tot., Card. Petram. ad Const. Apostolic. t. 4. in Constit. 8. Martini V. p. 243., & Gaudentium à Janua de Visit. cujuscumq. Prelat. t. 1. c. 5. dub. 13. sect. 6.

# TITULUS XVII.

De primitiis, oblationibus, cæterisque temporalibus bonis clericorum.

I. & II. Primitiz quomodo apud VIII. Distributiones quotidianz. Hebræos, quomodo apud Chris- IX. De his Tridentini Concilii detianos debitæ? III. Oblationes quid? IV. ad VI. Earum distinctio.

VII. Cui adscribendæ oblationes?

, cretum.

X. Qui distributiones accipiunt? XL Portio congrua.

Control of the state of the sta

Primitize sunt resum primi fructus, qui Deo offeruntur. Apud

gentes omnes vetustissimi instituti est primitias Deo offerre, & consecrare. Hebræi vero Divina etiam lege primitias dabant, quarum tamen modus, & ratio potius moribus, quam lege ipsa erat constituta (1). Inter Christianos primitiæ ante ipsas decimas obtinere cœperunt; & vero antiquissima sunt monumenta, undo intelligimus, Christianos primitias rerum suarum præstare consuevisse (2).

(1) Consule Hieronymum in Exechiel. c. 45. vers. 13. W 14. opp. t. 5. col. 565. ed. Vallarsii Veron.

- (2) Origenes Contr. Cels. I. 8. n. 34. p. 766. t. 1. ed. Paris. 1733., Irenæus, I. 4. Contra Hæreses. c. 17. p. 219. ed. Paris. 1710., Auctor Canon. Apostolor. Can. 5. & Constit. Apostolic. I. 8. c. 40. uterque apud Cotelerium P.P. Apostolic. t. 1. p. 423. & 442. ed. Amstelæd. cit.
- §. II. Debantur primitiæ non tantum ad agnoscendum creatorem, sed etiam ad ministros Ecclesiæ sustentandos (1), erantque præsertim ex uvis, & frumentis (2), certaque extabat precum formula, quæ in earum benedictione adhibebatur (3). Nunc fere ubique primitiæ desierunt (4), ac si qua regio est, in qua adhuc eæ ex consuetudine tribuuntur, ex eadem noscitur quid, & quantum dari debeat.
- (i) In Synodo Gangrensi in Præfat. Collect. Harduini i. 4. vol. 530. et seq. gravissime reprehenduntur hæretici Eustathiani, quod primitias fructuum Ecclesiæ olim datas sibi vindicassent, suisque adscripsissent; & hinc duo emittuntur canones, quibus sub pæna anathematis omnes prohibentur eos fructus Ecclesiæ oblatos accipere, aut dare extra Ecclesiam, præter Episcopi sententiam. Can. 7. et 8. col. 535. l. c.

(2) Concilium Africanum v. 4. apud Pithœum Code Canon Echles. Roman. p. 144. ed. Paris. cit., S. Gregorius Nazianzenus Ep. 80. p. 833. opp. t. 1. ed. cit.

(3) Habes hanc formulam apud Auctorem Constit. Apostolic. l. c. (4) Post sæculum V. vix ulla amplius mentio primitiarum occurrit; tantum indicuntur in Concilio Hispalensi apud Ivonem in Decret par. 3. c. 174.

§. III. Oblationes sunt munera, quæ à fidelibus Deo, & Ecclesiæ sponte offeruntur. Antiquissimus earum usus est, atque ab ipsa Apostolorum ætate repetendus (1). Nemo offerre cogebatur, sed turpe erat, eum non offerre qui posset (2),

Digitized by Google

& illorum, quorum preclara erant munera in Ecclesiam, nomina publice recitabantur (3). Neque vero omnibus offerre licebat; quoniam oblationes, præsertim Eucharisticæ, ecclesiasticam communionem ostendebant, & ideo rejicebantur oblationes eorum, qui in Eucharistia non communicabant (4). Ipsi Consistentes, qui scilicet in summo pænitentium gradu versabantur, quamquam communium precum essent participes, tamen ad altare offerre prohibebantur (5); & saepe restitutas constat oblationes eorum, qui deinceps in haeresim inciderant (6).

(1) Agapas, sive sacra convivia Apostoli instituerunt, atque horum ratio erat, ut singuli Fideles panem, ac vinum, aliaque etiam ad Ecclesiam offerrent, è quibus panis, vinique parte consecrata, quod reliquum erat, in commune illud convivium conferebatur. Atque huc referendum illud Apostoli 1. ad Corinth. XI. 21. Unusquisque suam cænam præsumis ad manducandum, y alius quidem esuris, v alius ebrius est. Licet vero deinceps Agapæ desierint; tamen oblationum usus diu retentus est. Agit, præter cæteros, de Agapis Thomassinus Vet. v nov.

Eccles. discipl. p. 3. l. 3. c. 47. n. 1.

(2) Cyprianus de Oper. & eleemosyn. p. 141. ed. Amstelæd. 1700. reprehendit fæminam, quæ cum dives esset, nihil obtulerat : & S. Augustinus, seu potius S. Cæsarius Arelatensis Auctor Serm. 85. de Teinpor. n. 4. W 5. col. 454. app. t. 5. par. 1. ed. cit. populum ad hanc officii partem vehementer hortatur, sed lapsu temporum, imminuta apud multos pietate, latis legibus jussi sunt Christiani certis saltem diebus oblationes facere. Concilium Matisconense II. Can. 4. apud Labbæum t. 6. col. 674. ed. Ven. cunctis diebus dominicis panem, & vinum ab omnibus offerri jubet; & Capitularia Regum Françorum l. 6. c. 170, apud Balyzium col. 636. ed. Ven. 1772. quotidie oblationes fieri mandat; & si quotidie non potest, saltem dominica die. Quo loco autem oblationes fierent laicorum, quibus ad altare accedere non licebat, diligenter ostendunt Bona Rer. liturgic. l. 2. c. 9. §. 1. p. 199. t. 3. ed. Taurin. cit. & Sala in Notis ad eumdem locum, & ad c. 8. S. 4. & 6. p. 183. 191. & 200., & Martenius de Antig. Eccles. rit. l. 1. c. 4. art. 6. S. 7. t. 1. p. 140. ed. Antuerp. seu Ven. 1763.

(2) Cyprianus Ep. 60. ad 62. ad Episcop. Numid. p. 274. ed. cit., Hieronymus in Jerem. l. 2. c. 11. vers. 15. & 16. opp. t. 4. col. 921. ed. Veronæ cit., Innocentius I. Ep. 25. ad Decent. Episc. Eugubin. c. 2. apud Constantium Ep. Pontific. Roman. col. 857., Auctor Constit. Apostolic. l. 3. c. 4. p. 279. ed cit., quem in locum vide Cotelerium, & vide etiam Cardi Bonam Rev. liturgic. l. 2. c. 8, §. 7. t. 3. p. 191. seq.

Digitized by Google

ibique Salam in Not., ac Selvagium Antiquit. Christian. 1. 2. c. 1. 5. 8. ubi multa habes de his nominibus recitandis.

(4) Auctor Constit. Apostol. l. 3. c. 8. apud Cotelerium loc. cit. p. 285. Concilium Eliberitanum Can. 28., quem in canonem vide Albaspinæum p. 169. ed. Neap. cit. Quin etiam fratrum inter se dissidentium oblationes recipi vetat Concilium Carthaginense IV. Can. 93. col. 984, t. 1. Collect. Harduini ed. Paris. cit. In Capitularibus Caroli M. & Ludovici Pii l. 7. c. 442. col. 751. & in Addit. 4. c. 81. col. 613. t. 1. ed. Baluzii Ven. 1772. rejiciuntur oblationes illorum, qui sibi mortem consciverunt, quique pro suis criminibus puniuntur. Repudiabat etiam Ecclesia oblationes datas ab illis, qui pauperes opprimebant, uti patet ex eodem Concilio Carthaginensi Can. 6. l. c., cum quo consentit Auctor Constit. Apostol. l. 4. c. 6. p. 297., ubi alii præterea scelesti homines recensentur, quorum oblationes non recipiebantur. Ambrosius Ep. 17. n. 14. col. 870. t. 3. ed. cit. Valentinianum Imperatorem monet, ne quid ad idolatriam restituendam conferret; quoniam si id fecisset, ejus oblationes Ecclesia repudiasset. Atque id quidem perpetuum fuit de oblationibus, unde Eucharistiæ elementa sumebantur. Cæteras oblationes interdum receptas constat, quamquam ab iis fierent, qui communionis expertes erant, & quidem Hormisdas P., uti narrat Anastasius in ejus Vit. S. 86. t. 1. p. 93. ed. Rom. 1718. à Theodorico Ariano offerri passus est Cerostata argentea duo pensan. libras 70. Verum Liberius P., uti testantur Athanasius Hist. Arian. ad Monach. n. 37. opp. t. 1. p. 289. ed. Patav. cit., & Theodoretus Histor. 1. 2. c. 16. p. 95. ed. Cantabrig. cit. Constantii dona repudiavit; & munera Va-lentis nemo accipere ausus est, cum non sciretur, num ea Basilius esset accepturus, sicuti narrat Gregorius Nazianzenus Orat. 20. de laud. Basilii opp. t. 1. p. 351. ed. Colonia 1790.

(5) Concilium Nicænum Can. 11. t. 2. col. 38. 45. 52., & Ancyranum Can. 4. et 5. apud Labbæum t. 1. col. 1487. ed. Ven., ubi canones hos penitentes appellant κοθνωνῦντας χορὶς προσφοζάς sine oblatione communicantes. Verum eorum, qui in pœnitentia constituti, & reconciliationis cupidi subito moriebantur, oblationes Ecclesia accipiebat. Concilium Vasense I. Can. 2. t. 4. col. 717. Arelatense II. Can. 12. apud eumd. Labbæum t. 5. col. 3. ed. Ven., & Toletanum XI. Can. 12. t. 3. Collect. Harduini col. 1029. Idem habent Capitularia Regum Francorum l. 5. c. 130. et 142. col. 567. et 570. ed. Baluzii Ven. 1772., & Canones Isaac Episcopi Lingonensis Can. 14. apud eumdem Baluzium eod. loc. col. 641. Vide Albaspinæum Observ. 5. l. 1. p. 17. ed. Neap. 1770.

(6) Quod adversus Marcionem, qui ducenta sestertia Ecclesize dederat, factum narrat Tertulianus de Præscript. cap. 30. p. 212. ed. Paris. 1675.

S. IV. Jam oblationes aliae ad altare fiebant, cum sacrifi-

cium peragebatur; & tunc quidem fideles offerebant panem, & vinum, thus etiam, atque oleum pro luminaribus, praeterea Sabbato Sancto, qui dies erat solemnis Baptismi, lac, & mel, quo recens baptizari vesci solebant (1). Ex oblatis pane, & vino Eucharistiae elementa desumebantur; quod reliquum erat clericis, ac pauperibus tribuebatur (2). Cum illa desiit, panis ac vini oblatio, cœpit offerri pecunia, unde Missae honorarium ortum est (3).

(1) Consule Can. Apostol. 3. 4. 5. apud Cotelerium loc, cit. p. 442., Concilium Carthaginense III. Canon. 24. apud Labbæum l. 2. col. 1042. Concilium Africanum cap. 4. apud Pithœum l. c. p. 144. Sed Concilium Trullanum Can. 57. apud eumd. Labbæum t. 7. col. 1374. lac, & mel offerri vetat.

(2) S. Justinus M. Apol. 1. n. 66. et 67. p. 823. ed. Paris. 1742.

Tertulianus Apolog. c. 39. p. 31. ed. Paris. 1675.

(3) Confer Mabilonium Præfat. ad part. 1. sæc. 3. Benedictin. n. 62. p. 27. ed. Ven. 1734., Franciscum de Berlendis Dissert. de Oblat. pecul. §. 2. & R. Salam in Not. ad Bonom Rer. liturgic. l. 2. c. 8. §. 3. et 8. Not. 4. t. 3. p. 180. et 196. ed. Taurin. cit.

- §. V. Aliae erant oblationes, quae pro arbitrio in Ecclesia deponebantur, ut cederent in ipsius Ecclesiae usum, aut in clericorum, & pauperum alimenta. Nam inde à primis saeculis erat in Ecclesiis arca, quae Corbona dicebatur, & in quam fideles stipem inferebant, unde pauperes opem acciperent (1). Inde institutum est Gazophylacium, locus scilicet in exedris Ecclesiae, quo illae fidelium oblationes deferebantur (2).
- (1) Memorat hanc corbonam Cyprianus de Oper. et eleemosyn. p. 141. ed. Amstelæd. 1700. cum reprehendit opulentam sæminam, quæ nihil obtulerat, his verbis: Locuples, et dives es, et Dominicum celebrare te credis, quae corbonam omnino non respicis; quae in Dominicum sine sacrificio venit; quae partem de sacrificio, quod pauper obtulit, sumis. Basnagius Exerc. Hist. crit. ad an. 44. n. 67. corbonæ nomine non arcam pecuniariam, sed potius ipsas oblationes designare arbitratur, quoniam Hebrai un hoc vocablum donum significat. Verum & ipsum Corbon. Hebraicum locum condendæ pecuniæ destinatum notat Mattheus XXVII. 6. non licet eos argenteos mittere in corbonam. Adde, quod verisimile non est, Cyprianum latine scribentem, alter ac Latini ex-

plicabant, intellexisse vocem, quæ latini juris, ac significationis evasit. Vide etiam Justinum Martyrem, & Tertulianum loc. cit. qui memorant hanc stipem à fidelibus in Ecclesia depositam, ut ea paupe-

ribus auxilium præberetur.

(2) Duplex Gazophylacium erat, alterum intra, & alterum extra Ecclesiam; utrumque describit Binghamus Origin. eccl. l. 8. cap. 6. §. 22. tit. 3. p. 248. ed. Halae Magdeburg. 1758. in Gazophylacio, quod erat intra Ecclesiam, servabantur priores illæ oblationes, quarum antea memini; ad Gazophylacium, quod erat extra Ecclesiam, alterius generis oblationes deferebantur.

- §. VI. Denique aliae erant oblationes, quas Christiani pro sua pietate dabant, cum justa funeris solvebantur, cum sacramenta suscipiebant, cum alia sacra officia peragebantur. Sane quarto saeculo aliquid in Baptismo dari solebat (1). Hae oblationes initio voluntariae erant, sed temporis cursu in laudabiles consuetudines abierunt; & vero Concilio Lateranensi IV. sancitum est, ut libere sacramenta, caeteraque sacra officia administrentur, sed ut fideles oblationes praestent, quas præstare consueverunt, & recusantes etiam cogi ab Episcopo possint (2). Non enim dantur tamquam pretium rerum sacrarum, sed tamquam praemium laboris, & tamquam alimenta, quae Jus Divinum Ecclesia ministris tribui voluit. Atque haee sunt jura, quae ad Parochum pertinent, & ideo parochialia dicuntur.
- (1) Gregorius Nazianzenus Orat. 40. de Baptism. p. 672. t. 1. ed. Coloniae 1690.
  - (2) Cap. 42. de Simon.
- §. VII. Oblationes omnes, etiam quae sponte, quaeque in capella inferiori, aliove loco intra fines Parochiae fiunt, pertinent ad Ecclesiam parochialem, nisi aliam esse constet offerentium voluntatem. Nimirum fideles oblationes facere videntur propter curam animarum, quam Ecclesia sustinet, quae praesumptio locum non habet, cum alia offerentium voluntas patefacta est. Tunc enim oblationes dandae sunt loco, cui quis eas adscribi voluit (1). Similiter ad Ecclesiam parochialem non pertinent oblationes, quae alii loco consuetudine, vel privilegio addictae sunt.

- (1) Consule Barbosam de Offic Paroch. c. 24. Card. de Luca de Decim. disc. 19., & Fagnanam in cap. 9. de His quae fiunt à Praelat. n. 14. et seq.
- §. VIII. Inter clericorum reditus recensentur etiam distributiones quotidianae, quae debentur Canonicis, qui Divinis officiis intersunt. Nulla enim est vel Cathedralis, vel Collegiata Ecclesia, quae communem arcam non habeat, unde sumuntur haec praemia, quae singulis diebus, atque horis adscripta sunt, ut Choro addicti facilius hac illecebra ducti, & frequentius ad illum conveniant (1). Non tamen hujus praesertim emolumenti ratio, sed pietatis studium, & obsequium in Deum ad chorum vocare unumquemque debet; neque effugeret simoniae labem, qui tantum distributionum utilitate traheretur (2).
  - (1) Ivo Garnotensis Ep. 219. ad Paschalem. P. p. 93. ed. Paris. 1647.
    (2) Vide S. Thomam in Quodlibet. 8. qu. 6. art. 1.
- §. IX. Synodus Tridentina distributiones approbat, atque eas in morem perduci jubet, ubi veteri instituto receptae non essent. Propterea statuit, ut in cunctis cathedralibus, & collegiatis Ecclesiis tertia pars fructuum, aliorumque redituum, qui ad Capituli Dignitates, aut ad Canonicos pertinent, ab Episcopo, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegato, in quotidianas distributiones convertatur (1).
- (1) Concilium Tridentinum Sess. 21. c. 3. de Reform.
- §. X. Distributiones, quas absentes admittunt, capitulum nemini remittere, & condonare potest (1); sed Ecclesiae fabricae, aliive pio loco Episcopi arbitrio adscribendae sunt distributiones eorum, qui reditus habent à capituli mensa sejunctos, corum vero, quibus ex eadem mensa communes sunt reditus, inter praesentes dividuntur (2). Sunt tamen qui justis de causis abesse coguntur, & hi distributiones acquirunt, perinde ac praesentes essent; quales sunt vere. & graviter aegrotantes.

carceribus injuria detenti, & absentes propter pestem, vel propter Ecclesiae utilitatem (3).

(1) Confer Suarezium de Religion. l. 4. de horis cánonic. c. 10. n. 20. opp. t. 2., & Benedictum XIV. Instit. Eccles. Instit. 107. §. 7. n. 42.

(2) Duz sunt ea de re Tridentini Concilii leges Sess. 21. cap. 3. et Sess. 22. cap. 3. de Reform, altera absentium distributiones przsentibus, & altera Ecclesiz fabricz, aut alii pio loco arbitrio Episcopi adscribit. Sed lex illa locum habet, cum communes sunt omnium canonicorum reditus, altera vero, cum illi absunt, quibus sua à capitulari mensa distincta przebenda est. Consule Fagnanum in cap. Quia

nonnulli p. 22, et seg, de Cleric, non residen.

- (3) Bonifacius VIII. in Cap., unic. de Cieric. non residen. in 6., quam legem renovavit Synodus Tridentina Sess. 24. c. 12. de Reform., postquam generatim constituit, absentes distributionibus carere, addit hæc: Exceptis illis, quos infirmitas, seu juxta, et rationabilis corporalis necessitas, aut evidens Ecclesiæ utilitas, excusaret. Itaque quæsitum est, quæ infirmitas, quæ item corporalis necessitas, quæ denique Ecclesiæ utilitas requiratur, ut absentes distributiones accipiant. Generatim verus, gravisque morbus requiritur, qui aliquem domo exire prohibeat, quamquam ea in re boni viri arbitrium spectare oporteat; neque hic ipse morbus est satis, cum quis sanus Divinis officiis interesse non solebat. Excusantur etiam, qui carceribus injuste detinentur, quique ob pestis causam, aut propter inimicitias, vel injurias, quas immerito perferunt, ad chorum venire nequeunt. Similiter Canonicus Theologus, & Poenitentiarius, itemque Canonicus, qui in eadem Ecclesia e canonicatum, et curam animarum habet, tamquam præsentes in choro habentur, cum ea præstant, quæ sui muneris propria sunt. Hæc. et cætera, quæ ad hunc locum pertinent, diligenter explicat Benedictus XIV. I. c. S. 8. et seq. n. 45. et seq. Vide etiam Giraldum Ext posit, Jur. Pontific. par. 1, 1, 3, Decretal, sect, 358. p. 243. et seq., à quo omnes, qui etiam absentes quotidianas distributiones accipiunt. accurate recensentur.
- S. XI. Denique vicarii, qui exercent curam animarilm, quae capitulis, aut monasteriis conjuncta est, congruam portionem habere debent. Quo nomine intelligitur cercă part fructuum, quae ex parochiae reditibus Episcopi arbitrio detrahiud, quae que vicario adscribitur, unde habeat id, quod ad decentem ejus tuitionem necessarium est (2). Constituunt hos vicarios capitula, monasteria, & caetera loca pia, quae curam habeat animarum, ut parochialia gerant officia, verum illi ab Episcopo approbandi sunt (2).

  Tom. II.

(1) Concilium Tridentinum Sess. 7. c. 7. de Reform., Benedictus XIV. Const. Cum semper 103. in ejus Bullar. t. 1. p. 222. §. 10. ed. Rom. seu Ven. 1754. Confer ea, quæ supra diximus 1. 1. tit. 3. sect. 9. §. 84. pag. 257.

(2) Consule Giraldum Exposit. Jur. Pontific. part. 2. sect. 23. p. 828,

### TITULUS XVIII.

## De peculio Clericorum.

I. Peculium ecclesiasticum quid?
II. Bona patrimonialia clericorum.
III. Usus peculii ecclesiastici.
V. Spolia, et eorum Collectores.

### **S.** I.

Ex Ecclesiae bonis, cum ad clericos ea pervenerint, existit illud, quod in Jure nostro peculium Clericorum appellatur. Peculii nomen ex jure civili desumptum est, ac significat quasi pusillam pecuniam, seu patrimonium pusillum, ut inquit Ulpianus (1), quod servus permissum domini separatum à dominicis rationibus habet. Placuit hoc nomen traducere ad res ecclesiasticas, quoniam uti servus verum non habet dominium peculii sui, ita neque clericus dominus est bonorum, unde illud peculium conflatum est; imo si dominus revera est fructuum eorumdem bonorum, non merus administrator, ut multi putant, hoc certe dominium & arbitrium non ita late patet, uti patet dominium quod omnes habent in rebus suis.

### (1) Leg. 5. ff. de Pecul.

bona privata, sive patrimonialia, qualia sunt acquisita haereditate, legato, contractu, aliove jure, quod clerici cum reliquis civibus commune habent. Horum quidem bonorum omnium plenum clericis dominium est, & ideo distractio, atque consumptio eorum arbitrio relinquitur (1). Moriente vero cletico sine testamento, haec bona transcunt ad cognatos proximas ab intestato, ac si nulli fuerint vel ex testamento, vel ab intestato haeredes, ab Ecclesiam deseruntur (2).

- (1) Can. 4. c. 12. q. 3., cap. 9. et 12. de Testam.
- . (2) Cap. 4. rod. cap. 1. de Succes. ab intest.
- §. III. Sed in ecclesiastico peculio illud saepe quaesitum est, num clerici in eo dominium habeant, an potius tantum usum, & administrationem. Quae disputatio eo spectat, ut sciatur, nunc lex justitiae, an pietatis, & misericordiae, ac jus positivum Ecclesiae clericos cogat in pauperes, aut alios pius usus convertere quidquid ex decenti exhibitione sua superest de reditibus rerum ecclesiasticarum (1). Alterutram sequi opinionem placeat, certum est, clericos ex bonis ecclesiasticis tantum sumere, quod ipsis est necessarium ad honeste, ac decenter vivendum, reliquum in pios usus conferre oportere.
- (1) Controversam hanc, omnibus excussis argumentis, diligentissime, & copiosissime expendit Benedictus XIV. de Synod. diwces. l. 7. c. 2. Videndus est etiam Theodorus Rupprechtus Not. histor. in jus Canon. l. 3. tit. 25.
- §. IV. Antiqui canones de ecclesiastico peculio clericos testari vetabant, quoniam illud redire debebat ad Ecclesiam, unde profectum erat (1). Sed sensim consuetudine, ac privilegio Summorum Pontificum, praesertim ob frequentes lites quas excitabat difficultas discernendi bona ecclesiastica à patrimonialibus, inductum est, ut clerici etiam de bonis ecclesiasticis testamentum condant. Interim in Foro valent haec testamenta; sed gravi certe crimine obligantur clerici, qui potius quam in pios, conferunt in profanos usus, aut in ditandis consanguineis insumunt fructus rerum ecclesiasticarum. Non enim consuetudo bonorum naturam mutat, neque privilegium datum censetur cum gravi detrimento pauperum, & Ecclesiarum (2).

(2) Vide Concilium Tridentinum Sess. 25. c. 1. de Reform.

Rr 2

<sup>(1)</sup> Can. 40. Apostolor. apud Cotelerium I. c. p. 447., cap. 1. de Pe-cul. cleric., cap. 7. de Testamen.

- is S. V. Bona ecclesiastica clericorum post eorum obitum spolia dicta sunt, quoniam clerici, exemplo Monachorum, ad vitae exitum properan es rebus peculiaribus sese ultro spoliare consueverunt, ne quid Ecclesia caperet detrimenti. Haec bona quae clericus moriens reliquit, nisi vel consuetudine, vel privilegio Summi Pontificis testandi facultatem habeat (1), jure spolii pertinet ad Cameram Apostolicam, quae ea colligit per callectores in provinciis constitutos, & cuncta in pauperum alimenta, aliosve pios usus convertit (2). Neque quis sibi per hos collectores inferri damnum, aut injuriam putet quoniam spolium ad ea pertinet, de quibus clericus liberum non habet statuendi arbitrium, atque illud declinare unusquisque potest, si vivens obtemperet legi, qua obstringitur, piisque adscribat usibus reditibus ecclesiasticos, qui ei supersunt ex necessariis ad vitam traducendam (3).
- (1) Consule Giraldum Exposit. Jur. Pontific. par. 1. Decretal. 1. 3. sect. 475. p. 306. et 307. & Lucium Ferraris Bibliothec. verb. Spolium, à quibus omnes, qui vel consuetudine, vel privilegio de ecclesiasticis bonis testari possunt, accurate recensentur. Cives, & incolæ Urbis Romæ, quique procul ab ea decedunt intra decem millia pasuum eo privilegio fruuntur per Constit. In eminenti 33. Pauli V. in Bullar. t. 5. part. 3. p. 197.

(2) Consule Benedictum XIV. de Synod diaces. l. 3. c. 8. num. 6.
 (3) Spolia instituta sunt à Summis Pontificibus ad coercendam ava-

ritiam clericorum, qui multas ex ecclesiasticis bonis quærebant opes. ut iis ditarent consanguineos suos, atque ad tuendos canones, quibus sancitum est, ut Ecclesiæ bona in pios usus conferantur. Narrat. inter cæteros Matthæus Paris ad an. 1246. p. 474. ed. Paris. 1644. tres Anglia Archidiaconos incredibilem quamdam pecunia vim coacervasse, præter mobilia complurima magni pretii, & ex iis duos ab intestato obiisse, quo factum est, ut opes illæ ad laicos pervenirent. Obierat intestatus, inquit, et plura millia marcarum cum vasis multis argenteis, seculo, et secularibus infelieiter dimiserat. Episcopi, cum ipsis decedentium clericorum spolium permitteretur, sæpe vel potentia impediti suum munus exercere non poterant, vel etiam gratia freti ultro negligebant, & sæpe etiam in privatam utilitatem suam convertebant quidquid ex hoc, spolio clericorum acceperant. Adde, quod multi Episcopi eodem, quo cæteri clerici, laborabant morbo, studio videlicer ditandi suos ex rebus ecclesiasticis, neque ullus erat, qui de episcoporum spoliis eam gereret solicitudinem, quam gerere oportebat. Itaque ut frenum haberet avaritia clericorum, ac sarta tecta

servaretur vis legum ecclesiasticarum, Sedes Apostolica cutam suscepit bonorum, quæ ad clericum ex Ecclesia venerunt, ut ea conferat in pios illos usus, in quos clerici conferre debuissent. Quod si Ecclesia est, que spoliis clericorum indigeat, ea facile remittit Sedes Apostolica, ut in illius utilitatem convertantur. Ita Innocentius XII. in Const. Inscrutabili 81. Bullar. t. 9. p. 342., quam constitutionem postea confirmarunt Benedictus XIII. Cons. Sacrosancti Apostolatus 16. 17. Const. Romanum decet Pontificem 131. Bullar. t. 11. V 12. p. 324. V 152. ac Benedictus XIV. Const. Pastoralis 57. tom. 4. ejus Bullarii p. 57. ed. cit. in Regno Neapolitano decedentium Episcoporum, ac Prælatorum spolia concessit Ecclesiis, quibus illi præfecti fuerant. Recte hine observat Thomassinus Vet. W nov. Eccles. disciplin. part. 3. 1. 2. c. 57. n. 3., quod si invidiosa sunt spolia, omnis invidia, & infamia conferenda est in insatiabilem quamdam avaritiam vel beneficiariorum, qui ex stipendiis in pauperes dispergendis quosdam sibi accumulant thesauros iniquitatis, vel cognatorum, qui in bona pauperibus, & Ecclesiis dedicata succedere gestiunt. Idem habet Baronius ud un. 397. n. 64. t. 6. p. 253. ed. Luce, ubi etiam animadvertit, quod qui de collectorum imports tuna exactione quæruntur, has facile vitabunt , & prudenter arte deludenes qui bona Ecclesia, qua supersunt, non congregarint , sed in pauperes erogarint.

#### TITULUS XIX.

# De rebus ecclesiasticis non alienandis.

I. De rebus ecclesiæ non alienandis vetus regula.

II. Quid alienatio comprehendat? III. Quæ res alienari nequeant? IV. Venia Sedis Apostolicæ. V. Quarum rerum permissa 'alienatio sit?

VI. Venditio fructuum beneficiorum, & horum locatio solutione anticipata.

S. I. Contact the same venice:

Vetus est regula, Ecclesiae res alienari non posse, quam regulam & sacri canones (1), & civiles leges (2) ratam firmam haberi voluerunt. Nam sua Ecclesiae bona sarta tecta servanda sunt, ut ex iis habeant clerici, & pauperes, unde vivant, & Religionis cultus sustineantur. Hodie ea in re jure utimur, quod à Paulo II. sancitum est (3).

. (1) S. Leo M. Eq. 17. ad univers. Episc., per Sicil. constit. app. t. 1.

cal. 728. ed. Ven. 1753., cujus epistolæ veritatem adversus Quesnelli ratiunculas egregie ostendunt Fratres Ballerinii in Not. n. 8., Cacciarius in Monit. ad eamd. Ep. p. 86, ed. Rome an. 1755., Tillemontius Histoir. Eccles: not. 9. in Vit. S. Leon. t. 15. p. 894. ed. Ven. 1732. Eadem lex est Hilarii Pontificis, qui proximus Leonis sucessor fuit, Ep. 8. c. 5. ad Episc. divert provinc. Gal. apud Labbæum v. 5. concil. col. 67., itemque Symmachi Ep. 5. ad Cesar. ead. t. 5. col. 425. qua quidem Epistola S. Symmachus respondet S. Cassario Arelatensi; qui eum rogaverat, ut rerum ecclesiasticatum alienationes Apor-: tolica auctoritate prohiberet ibid. col. 424. Concilium Ancyranum Can. 14. t. 1. Cono. Labbai cel. 1498., Chartaginense V. Con. 4. t. 2. eol. 1455. Agathense Can. 7. t. 5. col. 522., Aurelianense III. Can. 12. col. 1277. Aurelianense IV. Can. 18. col. 1367., & V. Can. 43. col. 1380. cod. 1. 5., & Nicznum II. Con. 12. s. 8. col. 1255., Cyrillus Alexandrinus Ep. ad Domnum t. 2. Pandect. Can. Beveregii ed. Oxonii 1672. p. 177., quem. in locum Balsamon, vasa, inquit, pretiosa Ecclesiarum; seu sacra, & relique Deo consecrata, & possessiones immobiles inalienabilia sunt., & ecclesiti servantur. Non igitur nova, ut quidam putant psed vetustissima esti canonum regula de rebus Reclesia non alienandis. Confer. Etlam Decretaliumititulum de Reb. Eccles. alienan. vel non.

(2) Leg. 14. & 17. Cod. de Sacros. Eccles., Novell. 7. c. 1. Vide etiam Capitularia Regum Francorum l. 2. c. 2. col. 502. & l. 6. c. 136. col. 632. t. 1. ed. Baluzii cit., aliaque multa eorumdem capitularium loca, que laudat, & expendit Cl. Mamachius Del Diritto libero della Chiese di acquistare è di possedere l. 3. c. 1. p. 61. & seq<sub>13</sub> ubi totum hoc

argumenti genus graviter, & solide pertractatur.

(3) Extravag. Ambitiose de Reb. Eccles. alienan. vel non.

§. II. Pertinet hoc interdictum etiam ad monasteria, hospitalia, certaque loca pia, & religiosa, quorum etiam bona ecclesiastica dicuntur; eaque distrahere nefas est (1). Alienationis autem nomen comprehendit venditionem, donationem, permutationem, emphytheusim, locationem, & conductionem ultra triennium (2), pignoris constitutionem, seu nexum, & hypothecam, in feudum concessionem (3), denique omnem conditionem, per quam res Ecclesiae deterior efficitur (4).

(4) Cit. Novel. 7. c. 1., et cit. Extravag. Ambitiose.

(2) Vetita est locatio rerum ecclesiasticarum ultra triennium, quando ex iis fructus quoque anno percipiuntur. Nam si ex fructus ferant, tantum unoquoque biennio, aut triennio, tum recte per annos sex, an invem locatio perficitur. Communis hec est Canonistarum

sententia, quam præter cæteros, sequitur Fagnanus in Cap. 5. de

Reb. Eccles. alienan. vel non n. 43.

(3) Ead. Extravag. Ambitiosæ, et cap. 5. de Reb. Eccles. alienan. vel non. Vide etiam Const. Humanæ salutis 172. Urbani VIII. in Bullar. t. 5. par. 5. p. 374., ejusdemque decretum editum die 7. Septembris 1624. apud Giraldum par. 1. sect. 451. p. 292., quo sublata sunt privilegia Regularium, quibus antea rea eccelesiasticas, inscia Sede Apostolica, alienare licebat.

(4) Vox hæc conditionem occurrit in eit. cap. 5. de Reb. Eccles. alien, & eam tamquam importunam rejiciunt Cujacius, & Antonius Augustinus, quod non intélligat, quæ species alienationis conditio sit. Sed recte Innocentius Cironius Paralit. in Decretal. 1. 3. tit. 13. §. 3. p. 237. ed. Vindobone 1761. vocem illam retinendam esse ostendit, quoniam conditio est pactum, per quod rei Ecclesiæ detrimentum in-

ferri potest.

- S. III. Neque solum res immobiles Ecclesiae, uti praedia rustica, & urbana, alienari nequeunt, sed etiam res immobiles, quae servari possunt, integra armenta, gregesque integri, arbores praedio utiles, ac necessariae, jura actiones, census, caetera, ex quibus annui fructus capiuntur. Verum alienatio valet, si justa de causa, & adhibitis solemnitatibus facta sit. Causa, vel est necessitatis, puta aeris alieni dissolvendi, cum ei fructibus satisfieri non possit (1); vel utilitatis, si Ecclesiae utilis futura sit alienatio, puta si aedes ruinosae in emphytheusim dentur, vel silvestria loca, agrique inculti colonis permittuntur, aut terrae longe positae cum vicinis commutantur (3); vel demum pietatis, puta si famis tempore alendi pauperes, aut si captivi redimendi sint (3).
  - (1) Clement. 1. de Reb. Eccles. non alien.

(2) Can. 53. c. 12. qu. 2., cap. 1. de Rer. permut.

- (3) Can. 13. et seq. et Can. 70. et 71. c. 12. qu. 2.
- dis Apostolicae, à qua causae expenduntur, iisque recte cognitis alienatio permittitur (1). Sine consensu Sedis Apostolicae irrita alienatio est; praeterea qui rem distraxerunt, aut qui distractam acceperunt, peena plectuntur excommunicatio-

nis, si Episcopi, vel Abbates non sint. Nam his Ecclesiae ingressus interdicitur, iidemque, si menses sex in interdicto fuerint, ab omni suspenduntur administratione Ecclesiarum, aut monasteriorum, quibus praesecti sunt. Capitula quoque, & aliae universitates in interdictum incidunt, singuli vero, exquibus illae universitates constat, privantur jure electionis, & ecclesiasticis officiis, quorum bona alienarunt, atque ab iis, aliisque perpetuo removentur (2). Quod si post alienationem rite factam Ecclesia grave damnum acceperit, ea, non secus ac minor, benesicium habet in integrum restitutionis (3).

(1) Omnes Episcopi in jurejurando, cujus facta mentio est l. 1. tit. 4. sect. 1. §. 2., spondere debent, se, inconsulto Romano Pontifice, non alienaturos suarum Ecclesiarum bona. Ægre, ferunt hostes Sedie Apostolica; boc juramentum ejusque originem repetunt à celebri Estray. Ambitiose, quam Paulus II. evulgavit. At si vetustissima, uti demonstratum supra est, regula erat, eaque probata Conciliis, Summisque Pontificibus, quod res Ecclesiz alienari non posseut, equidem non intelligo, neque intelligere quemquam arbitror. qua in re peccarint Romani Pontifices, cum regulam tam salutarem, tam verustam, tam probatam, & ubique receptam firmiorem reddere voluerunt, imposito Episcopis jurejurando, quo ii nihil se inconsulto Romano Pontifice ecclesiasticorum bonorum alienaturos promitterent. Falsum autem est, quod hujus sacramenti origo ab Extravaganti Pauli II. repetenda sit. Nam liber diurnus Pontificum Romanorum à Garnerio illustratus, collectusque sæculo VII., aut initio sæ: culi VIII. uti ostendit ejus ztatis Codex quem ipse Garnerius affert in Pref. n. 19. et 11,, continet solemnibus verbis eamdem hanc promissionem, qua se quivis à Summo Pontifice consecrandus Episcopos obligabat. Cap. 3. tit. 7. p. 64. ed. Paris. an. 1680. Celestinus III., qui sæculo XII. Pontificatum obtinuit, in c. 8. de Reb. Eccles. non alien. memorat Sacramentum sidelitatis, quo Ravennatensis Archiepiscopus tenebatur Apostolica Sedi nihil alienare. Quam Decretalem explanana Glossz Auctor, qui floruit szculo XIV., teatatur, quod ztate sua, quilibet Episcopus, qui inmediate D. Papa subest, jurat ei fidelitatem, quod non alienabit bona Ecclesia, neque infeudabit; et idem juramentum prastant alii Episcopi suis Metropolitanis. Ii vero, qui non inmediate suberant Romano Pontifici, jusjurandum emittebant ea formula, quam describit Durandus Mimatensis Episcopus, qui vixit in exitu seculi XIII., uti legitur in exemplari Vaticano, quod laudat Catalanus Pontifici Roman. 1. 3. 5. 6. n. 2. p. 290., eoque jurejurando promitebant perpetuam obedientiam B. Perro, Sanctoque Romane Ecolesie; et

ipsi Summo Pontifici, & Archiepiscopo, cui suberant, spondebantque præterea, nihil se alienaturos contra jus, vel consuetudinem Ecclesiæ apud Catalanum, t. 1. Pontific. tit. 13. p. 234. Consule Cl. Mamachium del Diritto libero della Chiesa t. 3. par. 1. c. 1. §. 9. pag. 38. et seq.

(2) Disputant vero periti Juris Canonici, num Extravag. Ambitiosæ ubique vigeat, & num etiam in omnibus locis, in quibus viget, obtineant pænæ, quæ ab ea constitutæ sunt. Confer Schalzgrueber 1. 3. tit. 13. §. 4. num. 122. et seq., & Giraldum par. 1. lib. 3. sect. 444. pag. 288.

(3) Cap. 1. de In integr. restit!

- §. V. Sunt tamen nonnullae res ecclesiasticae, quarum etiam sine venia Sedis Apostolicae, permissa alienatio est. Huc spectant ea, quae servando servari, ac retineri non possunt, uti sunt fructus arborum, frumentum, & similia; quae vetusto usu locari, aut in emphytheusim dari consueverunt, quoniam haec finita locatione, aut emphytheusi iterum conceduntur iisdem, quibus antea, pactis, & legibus; terrulae, vineolae non fertiles, resque cæteræ exigui pretii; denique collata in monasterium, aut locum pium, à quo ea retineri nequeunt. Ita legatum Capucinis, aliisque similibus recte distrahitur, modo pretium in Ecclesiae; aut monasterii utilitatem convertatur (2).
  - (1) Can. Terrulæ cap. 12. qu. 2.
- (2) Consule Fagnanum in cap. 5. de Reb. Eccles. alien. vel non n. 19. et seq.
- \$. VI. Pertinet etiam ad alienationem rerum ecclesiasticarum venditio fructuum beneficiorum, quos aliquis in alium confert vel ad longum tempus, vel quamdiu vivit, excepta pecunia, quae fructus aequet, quos probabile est, beneficiarium consequuturum esse. Irrita haec venditio est, & secum fert pœnam excommunicationis constitutam adversus omnes, qui res Ecclesiae alienarunt (1). Nec prætereunda locatio bonotum ecclesiasticorum, ex qua in perniciem successoris capiuntur fructus, antequam veniat eorum solvendorum dies. Locatio haec non obstringit successorem, cui beneficiarius sua illa festinatione fructus praeripere non potest (2).

Tom. II.

- (1) Benedictus XIV. Constit. Universalis 29. ejus Bullar. tit. 1. p. 41. ed. Rom. seu Ven. 1754.
  - (2) Concilium Tridentinum Sess. 25. cap. 11. de Reform.

#### TITULUS XX.

#### De bonorum ecclesiasticorum immunitate.

I, & II. Unde repetenda immunitas bonorum ecclesiasticorum? III. Pœna imponentis, & solventis tributa ex bonis ecclesiasticis.

IV. Onera infixa boni ecclesiasticis, bona patrimonialia clericorum.

#### §. I.

Ecclesiastica bona sunt, quae ad Ecclesiam pertinet, & quorum reditus in sacris alendis ministris, atque in sustentandis pauperibus impendendi sunt. Bona haec ad Ecclesiam pertinere dicuntur, quod ipsa eorum habet administrationem, atque custodiam, sed revera propria sunt Dei, ideoque in hominum commercio versari non possunt (1). Inde repetenda est eorum immunitas à tributis & vectigalibus, quae à laicis imponuntur; atque hæc immunitas non hominum privilegio data, sed ex ipsa corum natura in bonis ecclesiasticis penitus affixa, atque insita est (2). Si quando Christus, cum inter homines versaretur tributum solvit (3), id quidem fecit voluntate, & arbitrio suo, ut omnem scandali causam removeret (4), non quod aliqua humana ad solvendum lege cogi posset (5); neque vero solvi voluit ex loculis, in quibus erat patrimonium pauperum, & Apostolorum (6).

(2) Consule Thomassinum Vet. et nov. Eccles. disciplin. part. 3. 1. 1. cap. 33. n. 13., et Cl. Mamachium del Diritto libero della Chiesa

<sup>(1)</sup> Adeundi sunt S. Gregorius Nazianzenus Ep. 80. p. 833. seqq. opp. tit. 1. ed. Colon. 1690., & S. Ambrosius de Pæniten. l. 2. cap. 8. n. 75. p. 549. et Ep. 20. ad soror. n. 8. p. 903. opp. tit. 3. ed. Ven. cit.

de acquistare è possedere boni temporali l. 2. cap. 1. part. 1. p. 212. seqq. et l. 2. part. 2. cap. 3. p. 93. seqq.

(3). Matthæus XVII. 23.

(4) S. Hillirius in Matth. cap. 17. n. 11. p. 696. ed. Paris. 1693. S. Joannes Unrysostomus Homil. 58. in Matth. n. 1. p. 585. tit. 7. S. Ambrosius Ep. 7. n. 12. 13. 18. p. 812. seqq. opp. tit. 3., S. Augustinus Enarrat. in psilm. 137. n. 16. col. 1533. opp. tit. 4., S. Hieronymus in Matth. l. 3. cap. 17. col. 136. opp. t. 7. ed. Veron.

(5) Hinc merito ab Joanne XXIII. damnatus est error Marsili Patavini, et Janduni ajentium, Christum, cum staterem ex piscis ore sumptum tributi loco solvit iis, qui petebant didrachama, hoc fecisse non condescensive, et liberitate suæ pictatis, sed necessitate coactum,

apud Raynaldum ad an. 1327. n. 19. p. 343. t. 5. ed. Lucæ.

- (6) Matthæus cit. cap. 17. v. 23. seq. ita rem narrat : Accesserunt, qui didrachma accipiebant, ad Petrum, & dixerunt ei: Magister vester non solvit didrachina? Ait, etiam: & cum intrasset in domum, prævenit eum Jesus dicens. Quid tibi videtur Simon? Reges terræ à quibus accipiunt tributum, vel censum? A filiis suis, an ab alienis? Et ille dixit: ab alienis. Dixit illi Jesus: ergo liberi sunt filii: ut autem non scandalizemus eos, vade ad mare, & mitte hamum, & eum piscem, qui primus ascenderit, tolle, & aperto ore ejus, invenies staterem: illum sume da eis pro me, et te. Quo ex loco colligunt Patres, Christum se tributi lege solutum declarasse, id tamen solvisse arbitrio suo, ne publicanos scandalizaret; præterea non ex loculis, sed ex statere in ore piscis invento tributum pendi voluisse, ut ostenderet, tributi onere non teneri loculos, in quibus pauperum, et Apostolorum patrimonium consistebat. Ita S. Hieronymus l. 3. in Matth. cap. 17. col. 136., tit. 7. ed. cit., S. Agobardus de dispensat. eccles. cap. 19. p. 287. et seqq. opp. tit. 1. ed. 1. Paris. 1666., S. Thomas in Summa 22. qu. 188. art. 7. Van-Espenius, cujus in figendis epochis temporum magna semper confidentia et insignis, ut plurimum, fallacia, atque inscitia est, ita rem narrat in Jur. Eccles. univers. part. 2. tit. 35. n. 51., quasi Agobardus primus animadverterit, quod Christus ex loculis tributum pendi noluit, ut ostenderet, nihil ex pauperum, sacrarumque ministrorum patrimonio esse detrahendum. Sed errat vehementer. Nam Hieronymus, qui ante quadrigentos, eoque amplius, annos, quam Agobardus floreret, vitæ usura fruebatur, hoc ipsum animadvertit, et ejus loc. cit. verba sunt hæc. Quod si quis objicere voluerit, & quomodo Judas in loculis portabas pecuniam? Respondebimus: rem pauperum (Christus) in usus suos convertere nefas putavit, nobisque idem tribuit exemplum.
- §. II. Privilegium referri potest ad bona Patrimonalia clearicorum; sed hoc privilegium naturali aequitate nititur, non ex mera hominum voluntate, arbitrioque processit. Nam in ci-

vitate, gratiosos esse decet, qui curam, & solicitudinem habent rerum spiritualium, & omnino æquum est, ut quae illi sustinent, propter sacrum officium, & ministerium, onera, compensatione immunitatis à tributis, & vectigalibus alleventur (1). His è fontibus hausta est immunitas bonorum clericorum, & his fundamentis nituntur leges, quibus eadem probata est.

- (1) S. Thomas Lect. 1. in Ep. ad Roman. cap. 13. ab hoc, inquit debito, solvendi tributa, liberi sunt, clerici ex privilegio Principum. Quod quidem equitatem naturalem habet. Hoc autem ideo equum est, quia sicut reges solicitudinem habent de bono publico in bonis temporalibus, ita ministri Dei in spiritualibus; & sic per hoc, quod Deo in spiritualibus ministrant, recompensant Regi, quod pro eorum pace laborant.
- §. III. Quare Ecclesiarum, & Clericorum bona non subsunt tributis, & vectigalibus laicorum, sacrisque interdicitur ei, qui his oneribus, sine venia Summi Pontificis, ea bona subjicit (1). Imo ene à sponte quidem pecuniam dantibus pro tributis, & vectigalibus accipere fas est, quique hanc pecuniam sponte dederunt, & qui acceperunt pari anathematis plectuntur pœna (2).

(1) Cap. 4. & 7. Immunit. Eccles.

- (2) Cap. 3. eod. in 6. Sed pænam à Bonifacio VIII. constitutam in cit. cap. 3. Benedictus XI. in Extrav. unic. de Immunit. Eccles. int. Commun., tantum habere locum voluit adversus laicos, qui à clericis pecuniam exigerent, non qui à sponte dantibus acciperent. Clemens autem V. in Clem. unic. eod. tit. Bonifacii constitutionem abrogavit, legemque dixit, ut in ea re Lateranensia decreta comprehensa in cap. 4. & 7. de Immun. Eccles. observarentur. Verum Leo X. in Concilio Lateranensi V. Bonifacii constitutionem integravit, pænamque excommunicationis obtinere voluit contra omnes, qui onera patrimonialia ecclesiasticis imponerent quique eadem exigerent, aut etiam à sponte dantibus acciperent, uti patent ex Const. Superna edita die 5. Maii 1514. 5. 40. Hodie igitur hæc Leonis constitutio, & quæ legi solet in die Conze Domini observanda est; & quas quidem constitutiones una cum cæteris Conciliorum decretis, quæ ad ecclesiasticam immunitatem pertinent; ab omnibus diligenter observari jubet Concilium Tridentinum Sess. 25. c. 20. de Reform.
- S. IV. Sed onera, quae bonis inhærent, etiam ab Ecclesiis

pendenda sunt (1); modo ex iis bonis Ecclesia fundata, & constituta non sit (2), & modo perpetuum esset, reique infixum onus, antequam eadem ad Ecclesiam pervenirent (3). Ecclesiarum bonis aequantur bona monasteriorum, hospitalium, similium, itemque bona, in quibus sacrum clerici patrimonium est constitutum; nam haec similiter insitum habent in se privilegium immunitatis, cujus gratia laicorum tributis, & oneribus non subjiciuntur; cætera vero patrimonialia bona clericorum non eodem omnino censentur jure, quo bona Ecclesiarum, sed iis tantum gaudent privilegiis, quae nominatim in jure expressa sunt.

(1) Can 22. c. 23. qu. 8., c. 5. de Pignor., c. 33. de Decim. Itaque à cunctis tributis, etiam quæ erant imposita, antequam res ad Ecclesiam perveniret, immunis est situs Ecclesiæ ac cœmeterii pro sepulturis, hortus juxta Ecclesiam positus, & similia Can. 24. c. 23. qu. 8. Adeundus Fagnanus in c. Non minus 4. n. 8. & seq. de Immun. Eccles.

(2) Consule Fagnanum in cit. cap. Non minus, & Giraldum Exposit. Jur. Pontific. par. 1. 1. 3. tit. 49. sect. 634. t. 1. p. 460. seqq., ubi cuncta

fere habes, quæ ad realem clericorum immunitatem pertinent.

(3) Vide Fagnanum in Cap. Episcopus 4. de Præben. & dignit. n. 35. w seq., & Giraldum l. c.

# RECENSIO

# TITULORUM TOMI SECUNDI.

# LIBER II.

### TITULUS J.

| De rerum divisione                     | Pag.    | 1   |
|----------------------------------------|---------|-----|
| TITULUS II.                            |         |     |
| De Sacramentis                         | • • • • | . 2 |
| De Baptismo                            |         | 19  |
| De Confirmatione                       |         | 48  |
| De Eucharistia                         |         | 54  |
| De Pænitentia                          | • • • • | 89  |
| De Extrema Unctione                    |         | 112 |
| De Ordine                              |         | 119 |
| De Matrimonio                          |         |     |
| De Sponsalibus                         |         | 128 |
| De Matrimonii impedimentis             | • • • • | 133 |
| De Impedimentis impedientibus          |         |     |
| De Divortiis                           | • • • • | 170 |
| TITULUS III.                           |         |     |
| De Indulgentiis, & Remissionibus       |         | 174 |
| TITULUS IV.                            |         |     |
| De Divino Officio                      |         | 181 |
| TITULUS V.                             |         |     |
| De Festorum Celebratione               |         | 191 |
| TITULUS VI.                            |         |     |
| De Jejuniis                            | • • •   | 199 |
| TITULUS VII.                           |         |     |
| De Rebus Sacris, & primum de Ecclesiis |         | 210 |

| Do compound to 62 12                                                                                   | <b>3</b> 27  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| De consecrandis, & reconciliandis Ecclesiis                                                            | 226          |
| De Capellie S2 O                                                                                       | 229          |
| De Immunitate Ecclesiarum.  De Capellis, & Oratoriis.  De sacris pestibus pasis costonis de Frederica. | 238          |
| - control octions a custo a cultures and recelesiam hortings-                                          |              |
| tibus                                                                                                  | 240          |
| TITULUS VIII.                                                                                          | `            |
| De Reliquiis, & Veneratione Sanctorum                                                                  | 245          |
| TITULUSIX                                                                                              | *            |
| De Sepulturis                                                                                          |              |
| De Sepulturis                                                                                          | 248          |
| TITULUS X.                                                                                             | •            |
| De Monasteriis                                                                                         | ~~           |
|                                                                                                        | 256          |
| TITULUS XI.                                                                                            |              |
| De Seminariis Clericorum                                                                               | 261          |
| TITULUS XII.                                                                                           |              |
| De Hospitalibus                                                                                        | 265          |
| TITULUS XIII.                                                                                          | -00          |
|                                                                                                        |              |
| De Rebus Temporalibus Ecclesiæ                                                                         | 268          |
| TITULUS XIV.                                                                                           |              |
| De Præbendis, & Beneficiis                                                                             | 974          |
|                                                                                                        | ~ <b>~</b> ~ |
|                                                                                                        |              |
| De Commendis Beneficiorum.  De Pensionihus Ecclesiasticis                                              | 909          |
|                                                                                                        |              |
| De adispicenda beneficiorum possessione                                                                | 28 <b>9</b>  |
| TITULUS XV.                                                                                            | 207          |
| De Censibus, Exactionibus & Procurationibus                                                            | 2 <b>9</b> 2 |
| TITULUS XVI.                                                                                           |              |
| De Decimis                                                                                             |              |
|                                                                                                        | <b>298</b>   |

#### TITULUS XVII

| De Primities, oblationibus, cæterisque temporalibus bonis<br>Clericorum | 306         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TITULUS XVIII.                                                          | •           |
| De Peculio Clericorum                                                   | 314         |
| TITULUS XIX.                                                            |             |
| De Rebus Ecclesiæ non alienandis                                        | 317         |
| TITULUS XX.                                                             |             |
| De Immunitate bonorum Ecclesiasticorum                                  | <b>3</b> 22 |

# EINIS LIBRI SECUNDI.

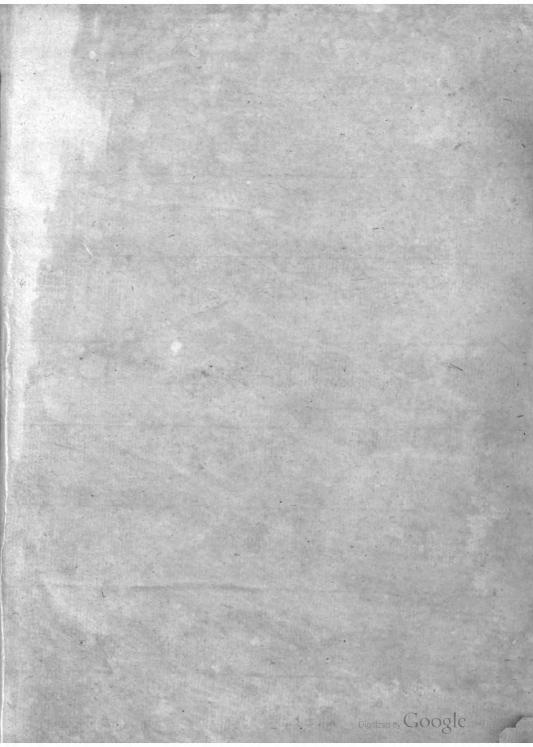





